

1-9-5.

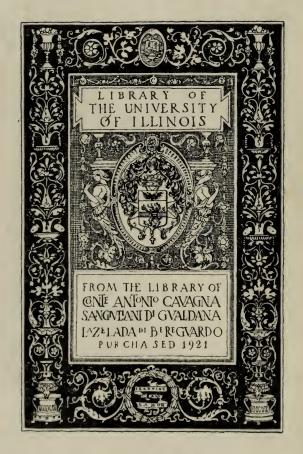

94551 B838hI V.2



### NATIONAL PROPERTY NE

### OTHER BARTIO

TAUSTON HEICHE

#### ISTORIE FIORENTINE

DI

### GIO. MICHELE BRUTO

THE BUILDING ALLS

Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign

TAN AMAI

# DELLE

## ISTORIE FIORENTINE

DI

### GIO. MICHELE BRUTO

VOLGARIZZATE

DA

#### STANISLAO GATTESCHI

DELLE SCUOLE PIE

LIBRI OTTO

VOLUME II.

FIRENZE
PER VINCENZO BATELLI E FIGLI
1838.

COMMUNICATION & THESE

# SECOND WINDSTEEL

000

## OF OTHER PROPERTY.

STREETS

HERE THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.

......

II work

THE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

(9.017.15) \*\*(0.000.01.01.01.01) \*\*(0.000.000.01 THE COLUMN TO STATE OF THE COLUMN TWO STATE OF THE COLUMN TO STATE O



GIULIANO DE MEDICI

Ricavato dalla Galleria di Tirenze

B838 h I

の公日の

# LIBRO QUINTO

and the second control of the second of the

many the first of the second o

NAMES OF STREET

TIPEN OLINTUR

### IOAN. MICHAELIS BRVTI

#### FLORENTINAE HISTORIAE

LIBER QUINTUS.

Cum Laurentii Medicis tanta virtutis opinio extiterit, ut ca et patriae salus, et pax Italiae populis parta, magna cum illius laude credatur: placet antequam de iis agere instituamus quae co Rempub. administrante Florentini gesscrunt, quibus ille artibus domi institutus, tantam sibi auctoritatem, atque existimationem apud exteras nationes compararit, paucis demonstrare. Nascitur Laurentius Federici Caesaris German. Regis anno octavo; ita magnis animo et naturae bonis cumulatus: ut cum eam fortunam esset assequutus, quam omnium opinione maiorem sibi animo finxerat, aeque illam et indulgentem, et adversantem suis rebus longe semper gloriae cupiditate, quae in illo immoderata fuit, superarit: nunquam ille passus in vita agenda, quo minus ea ageret, quae digna essent magno homine, fortunam sibi magis quam rationem imperare. Nam maximas relictas a patre divitias ad liberalitatem et magnificentiam, cuius rei ostentatione magnam in primis gloriam consequutus est, sive elatus ambitione, sive studio virtutis, expositas habuit: in eo Cosmi avi potius quam patris institutum aemulatus. Pietatis indoles et religionis in puero adhuc mirifica: ut cum adolevisset, neque illam arte quaesisse et fallacia ad colligendam popularem auram, neque studio magis (tametsi et illud quoque erat accrrimum) quam natura ad virtutem propensus, honestas artes a primis an-

#### ISTORIE FIORENTINE

DI

### GIO. MICHELE BRUTO

LIBRO QUINTO.

Avvegnache Lorenzo dei Medici sia salito in siffatta opinion di virtà, che con gran lode di lui si creda esserne conseguita salvezza alla patria sua e pace ai popoli Italiani; prima di prendere a raccontare le cose operate dai Fiorentini mentre egli governava la repubblica, ci par bene di espor brevemente con quali discipline fin dalla prima età in casa sua costumato e' venisse presso le genti di suora in tanta autorità e riputazione. Nacque Lorenzo nell'anno ottavo dell'imperio di Federigo III, e fu sì ricolmo dei pregi grandi di un animo e di una natura felice, che avendo raggiunto quella fortuna la quale si era figurata e proposta maggior dell'opinion dell'universale; o prospera o avversa con la bramosia della gloria (e della gloria ebbe bramosia immoderata) ognora d'assai la superò; e non permesse mai a se medesimo in vita sua, per non operar cosa la qual non fosse da uomo grande, che fortuna più che ragione lui governasse. E di fatto il tesoro ricchissimo lasciatogli dal padre ebbe sempre aperto alla liberalità ed alla magnificenza: e, se il facesse per ambizione più che per amor di virtù nol saprei; ma so che per l'ostentazione di siffatta generosità, avendo in ciò emulato l'esempio più di Cosimo suo avo che di Piero suo padre, conseguì gloria somma. Fin da fanciullo ebbe indole meravigliosamente volta a pietà e a religione; ondechè, quando fu adulto, si credè che in lui non fosse ipocrisia

nis exeoluisse videretur. Nam magnitudinem ingenii, cum virtutis par studium adesset, in prima aetate, et quidem excellentem ostendit. Ita cum iis rebus contemnendis, quibus addicta ea aetas est, tum iis sectandis, quorum aemulatione magni homines tenentur et praestanti virtute: dignus quidem est visus, qui cum puer tenerum animum tanta opinione virtutis imbuisset, is vir evaderet qui aeque esset et posteris admirationi, et praesentibus invidiae, futurus. In eo autem utrumque pari dignum laude: cum tantam in paero aciem ingenii fuisse, ut honesti faciem posset perspicere, tum eam vim in corroboranda aetatis imbecillitate et confirmando iudicio, ut perspectam illam iis rebus posset anteferre, ad quas natura, cuius tanta vis est, et sensu duceretur.

Mas tantas animi et naturae dotes magnopere domestica disciplina auxit: cum mater lectissima femina, praeter ceteras virtutes, quas domo paterna attulerat, excultum animum politiorum litterarum studiis haberet, atque incensum per se puerum cupiditate gloriae excitaret. Nam curam illius instituendi iam pridem pater Gentili Vrbinati tradiderat, literato homini et erudito: quem postea Laurentius praeclare de se meritum, sua auctoritate et gratia renuntiandum Aretinorum Pontificem curavit. Ita litteris his elegantioribus perpolitus, cum aetati facile semper ingenio et iudicio praecurreret: Ioannem Argyropylum eloquentiae et philosophiae studiis clarum hominem, iam a Cosmo avo spe liberalioris stipendii Byzantio evocatum, apud se domi habuit, a quo quidem Peripateticorum praecepta hausit, quibus corroborari infirmus animus adversus actatis vitia pugnantis cum rectis studiis posset: confirmata inde aetate a Marsilio Ficino, cui se plane totum tradidit, Platonis doctrinam, quam maxime semper probare visus est, capidissime percepit. Is est Marsilius Bicinus veteris Academiae instaurator, ac Platonis scitis interpretandis per ea tempora princeps habitus: a Cosmo domi

per conciliarsi il favor del popolo; e men per istudio che per natura alla virtù propenso, quantunque in realtà ne facesse anche studio attentissimo, dai primi anni si fosse avvezzato a vivere onestamente. Così Lorenzo fin da giovinetto mostrava ingegno grande e singolare, e pari all'ingegno la brama di crescere virtuoso. Perciò, spregiando le inezie che si addicono a quell'età, e invece le cose seguitando nelle quali si emulano fra loro gli uomini grandi e valorosi, fin d'allora, siccome aveva imbevuto la giovinetta anima della somma estimazione in che dee tenersi virtù, si mostrò tale da addivenire ai posteri oggetto di ammirazione e ai presenti d'invidia. Ed era in lui da lodarsi sommamente tanto l'avere egli, benchè fanciullo, sì perspicace l'ingegno da poter ben ravvisare l'onesto; quanto l'esser di animo così virile da corroborare la debolezza e da confermare il giudizio dell'età prima; sicchè anteponesse l'onesto ravvisato a quelle cose, alle quali egli era spinto per il senso e per la natura che sente tutta la gagliardia di sue tendenze. Queste egregie doti dell'animo e dell'indole sua crebbe di assai la domestica educazione. Perciocchè egli ebbe in madre una distintissima gentildonna, la quale oltre le tante virtù che si era recate seco nella Casa dei Medici, aveva anche l'animo ornato dagli studii delle più gentili lettere; ed il fanciullo, acceso di per se da bell'amore di gloria, alla gloria eccitava. Piero poi fino dall'età prima lo avea dato ad istruire a Gentil da Urbino, uomo per lettere e per erudizione assai conto: e Lorenzo, perchè quel maestro in chiaro modo avea meritato di lui, lo fece quindi coll'autorità e col credito suo pronunziar Vescovo d'Arezzo. Poichè così mediante le lettere su ingentilito, superando sempre gli anni con l'ingegno e col senno, ebbe domestico Giovanni Argiropulo illustre negli studii dell'eloquenza e della filosofia. Da costui, che Cosimo avea invitato di Costantinopoli, conducendolo con larghissima provvisione, attinse Lorenzo i precetti Aristotelici, onde potesse contro i vizii dell'età che ai ben diretti studii ripugnano corroborare l'animo ancor mal fermo. Quando poi su più assodato negli anni, da Marsilio Ficino, a cui tutto si dette, con somma bramosia apparò la dottrina

a puero educatus liberos in litteris instituisset, dignus visus ob singularem eruditionem, et morum elegantiam, quem in Careqiana villa ubere ac lato agro donaret: ubi quidem cum Cosmo iam mortuo, vitam in plures annos produxisset: diem extremum egit: multis et praeclaris sapientiae monumentis relictis, quae consignata litteris a nostris hominibus magna cum eius admiratione ingenii leguntur. Fuisse in Laurentio dicitur adhuc adolescente, tacita quaedam cum Cosmo suscepta contentio clarissimo homine, et qui aegre spem faceret, quanquam aemulatori acerrimo et summae virtutis, ullis artibus ad eamdem gloriam contendendi. Inter avi Cosmi virtutes, quas pari cum laude expressas familiae retulit: ut nemo alius aeque suae aetatis festivitate in sermone et venustate, quam, cum vis et acumen adesset, moderatio summa temperaret, excelluit. Atque cum hoc ingenio esset, non salse modo et venuste dictis, sed satyra etiam oblectatum ferunt: quam non cupide solum legit ab aliis scriptam, sed etiam ipse scripsit egregie et facilitate quadam mirifica. Atque cum omnia in eo fuisse digna admiratione dicuntur, si ea pietatis studium in patriam magis, quam gloriae cupiditas moderata esset, tum illud maxime, cum inter diversas virtutes, hinc prudentiam summam, quam semper munitam habebat ratione et consilio, hinc vim ingenii et celeres animi motus, iudicium grave certumque emineret: neque potuisse vim ingenii eum in temeritatem abducere, neque prudentiam in explicanda et conficienda re, cum celeritate opus esset, tardiorem languidioremve redderet. Procera statura fuit, et quae est significatio virium et roboris, quibus maxime dicitur praestitisse, lati humeri ac firma totius corporis atque optima constitutio.

Habitus oris, in quo quidem cum sibi dignitatem vultu affingeret, neque venustas, neque elegantia ulla a natura inesset. Haec tanta filii virtus et coniuratione inimicorum detegenda, et condi Platone, la quale parve che più d'ogni altra sempre gli ta-lentasse. È questi quel Marsilio Ficino ristoratore dell'antica Accademia, e fra gli interpreti dei dommi di Platone riputato principe. Cosimo, che lo avea fatto nutrire fin da bambino nelle sue case, lo ebbe a maestro de' suoi figliuoli nelle lettere; e ne teneva in tanto conto l'erudizion singolare e gli onorati costumi, che gli volle far dono di fertile e larga possessione a Careggi. Quivi dopo la morte di Cosimo per più anni visse, e quivi morì, lasciando molti e insigni monumenti di sapienza ne' suoi libri, che dagl' Italiani si leggono con grande ammirazione del suo bell'ingegno. Lorenzo fino da giovinetto intese in cuor suo, per quanto dicesi, a gareggiare con Cosimo, uomo chiarissimo, e che male lasciava speranza a chiunque, fosse pure emulo acerrimo e di virtù somma, di poterlo per alcun argomento in fatto di gloria raggiungere. Fra le altre virtù di Cosimo, le quali fe' rivivere nella famiglia con lode eguale a quella dell'avo, si fece valere per grazia e per brio nel parlare, in modo da non aver pari nell'età sua: ma comecchè in favellando fosse vivace ed arguto, nondimeno si temperava con singolare moderazione. E, siccome a questo inchinava per genio, non solo prese diletto dei frizzanti e de' leggiadri motti, ma ancor delle satire; leggendo avidamente le scritte da altri, ed cgregiamente e con certa meravigliosa facilità egli stesso scrivendone. Se più carità di patria che cupidigia di gloria lo avesse governato, tutto, secondochè dicono, sarebbe stato da ammirare in lui: ma singolarmente questo, che fra due diverse virtù; prudenza somma da un lato, la quale facevasi forte di assennato ragionare; vivezza d'ingegno ed animo in risolversi pronto dall'altro, spiccava savio e infallibil giudizio: onde fu che non potè mai vivezza d'ingegno strascinarlo a temerità, nè soverchia prudenza nello sviluppare e nel compiere i suoi divisamenti, quando di celerità facea d'uopo, potè mai più languido renderlo e ritardarlo. Alto di statura, e in argomento della forza e della robustezza, per cui è fama che fosse assaissimo risguardevole, largo fu di spalle; e in tutta la persona robusto e formato perfettamente. Nel sembiante stituenda post exactos exules Repub. patri in gravi discrimine vitae, et de suo et de civitatis statu solicito, magno usui atque adiumento fuisse fertur. Cum enim acrius in dies vis morbi sacviret, atque ex ea re fieret, ut minime aptus tantis rebus administrandis haberetur: quo minus facile ab inimicis opprimeretur, vigilantibus ad illius perniciem, Laurentii virtus occurrebat, in qua una omnem spem posteritatis, et salutis familiae collocaverat.

Agebat primum et vigesimum annum cum pater decessit: qui Pauli secundi Pontificatus quintus annus fuit: quanquam tanta jam in illo virtutis significatio esset, haud satis tamen futurus par ad improborum atque audacium hominum libidinem coercendam, qui facilius adolescentis aetatem contemnere viderentur, quam admirari virtutem, nondum plane illam usu rerum corroboratam. Itaque cum Petro mortuo, omni soluti metu fiduciam ex ea spem occupandae tyrannidis concepissent: non esse tamen rem tentandam arbitrati, nisi prius magnae auctoritatis hominem sibi adiunxissent, cuius nomine ad comparanda populi studia abuterentur: ad Thomam Soderinum coierunt: qui tum publici consilii auctor, omnium in se oculos propter singularem virtutis opinionem, mentesque converterat. Erat autem ingens eorum spes, haud difficile se eum in sententiam perducturos civitatis principatu illi oblato, quod esset violatae amicitiae et fidei praemium haud aspernandum. Sed tantam eorum spem cum temerario consilio niti videretur, aliquanto gravior corum aestimatione difficiliorque temporis ratio fefellit. Erat Thomae cum singularis animi moderatio et virtus, tum quae erat quacsita maximis meritis et officiis in Rempub. magna atque inveterata inter suos cives auctoritas: prudentia quidem, quae cum maximarum rerum usu confirmata kaud temere casu et fortuna falleretur: hine gravitatem et constantiam in agendis rebus

non ebbe per natura nè avvenenza nè leggiadria; ma in volto affettava maestà. Da un figliuolo di tanta virtù, e a scoprir le congiure dei nemici e a riformare il Comune, poichè i nemici furon cacciati, utile e ajuto grande si ebbe Piero quando grave rischio correa della vita, e per lo stato suo e per quello della città stava in sospetto. Perocicchè, inacerbandosi ogni dì più violenta la malattia, e conseguendone che il padre non tenevasi atto a reggere sì grave mole di cose; la virtù di Lorenzo, nella quale Piero avea collocato ogni speranza dell'avvenire e ogni salvezza della sua gente, la virtù di Lorenzo era quella la quale impediva che suo padre fosse agevolmente oppresso dai nemici sempre intesi a ruinarlo.

Quando Piero morì, cioè nell'anno quinto di Paolo II Papa, Lorenzo non avea che ventuno anno: e perciò, quantunque desse argomento di tanta virtù, pur non era ancor tale da frenar le libidini degli uomini malvagii ed audaci, i quali parevan disprezzare la giovinetta età, più presto che ammirar le belle qualità di lui, non ancora a vero dire ben dall'esperienza corroborate. Costoro dunque, poichè fu morto Piero, sciolti da ogni rispetto, argomentandosi che andrebbero certamente impuniti, ne preser baldanza fino a sperar di farsi tiranni. Nondimeno si avvisarono non essere da tentar novità senza prima aver tirato dalla loro un uomo di gran riputazione, per abusarne il nome a procacciare a loro stessi il favore del popolo; e perciò si raunarono intorno a Tommaso Soderini, che allora regolava i pubblici consigli, e per la singolare opinione di virtù che godeva, era osservato da tutta la città che in lui aveva volti gli occhi e la mente. Nutrivano essi grande speranza che non fosse per esser cosa difficile condurlo nella loro sentenza coll' offerirgli il principato della città, ricompensa non dispregievole dell'amicizia e della fede violata. Ma costoro, come quelli che operavano sconsigliatamente, mal si apposero; sicchè quella pratica fu all'eseguirla più grave e più malagevole che non si erano argomentati. Era Tommaso uomo di moderazione e di virtù singolare; e godeva fra i cittadini autorità grande e ben ferma, che aveasi conciliata

hinc certam spem earum eventu explorando, seiunctam a falsa atque inani, si quam temeritas magis quam ratio obiecisset, praestaret. Itaque quanquam ad summum civitatis consensum, Italiae Principum auctoritatem et iudicium accedere non ignorabat, qui illum litteris publicis principem civitatis ac moderatorem Reipub. agnoscerent: invictum animum semper, sive a temeritate consilii, sive a cupiditate animi praestitit. Hominum autem studia, quae parum illi stabile et diuturnum imperium, certum exitium spondebant, optimo usus consilio in Petri libe. ros statuit conferre. Nam et iis sibi tanto beneficio obstringendis, multo se magis suis rationibus prospicere, intelligebat: et in multitudinis temeritate non esse suas spes collocandas arbitrabatur, cum non aeque ut in novandis rebus alacritatem et studium, ita iisdem tuendis constantiam et animi magnitudinem virtute retineret. Ergo neque publicis litteris respondit, per hanc animi aequitatem magna apud Principes prudentiae et moderationis laude sibi comparata: neque in civium ingenti consensu uti praesenti fortuna voluit: cum in nullos illa saepius, quam quibus vehementius favit, sacviente, tum invidiam magis secundis rebus inveniente, quam adversis misericordiam: id quod tum illi verendum magnopere videbatur. Ita ad Antonii coacto principum conventu, hac oratione alienatos ab adolescentibus animos civium, cum Laurentius et Iulianus interesset, in primis conciliandos curavit.

<sup>»</sup> Si quis est qui existimet, ubi agitur de summi imperit
» potestate ad novum hominem transferenda, magis de privati

coi molti suoi meriti, e coi servigii da lui resi al Comune. Reggevasi inoltre con tal senno, che, per la lunga sperienza acquistata nel condurre affari di sommo momento, non si lasciava ciecamente ingannar dal caso e dalla fortuna. Egli dunque con ferma ponderazione operava, disaminando quale speranza potesse in realtà nutrir di successo nelle sue operazioni, e sceverandola da ogni altra speranza falsa e vana, che per temeraria più che per assennata confidenza gli si offerisse. Il perchè, quantunque egli non ignorasse che al sentimento dell'universale dei cittadini l'autorità si aggiungeva e il giudizio de' Principi Italiani, i quali nelle pubbliche lettere lui riconoscevano capo della città e reggitore della cosa pubblica: serbò sempre l'animo invitto sia dai temerarii consigli, sia dalle cupidigie sfrenate di principato. Anzi deliberò con ottimo avviso di rivoltare a profitto de' figliuoli di Piero tutto il favore di che gli era larga la gente, e che a lui prometteva imperio poco fermo e poco durevole, e rovina certa. Egli conosceva che assai meglio a se provvederebbe coll' obbligarsi per tanto benefizio quei giovani, e teneva che non fossero da collocare le sue speranze nei capricci della moltitudine: perciocchè questa, come in far novità è lesta ed ardente, così la non è del pari costante e magnanima per virtù in mantenerle. Perciò nè alle lettere dei Principi rispose, ond'ebbe presso loro lode di prudente e di moderato; nè, valendosi del consentimento dell' universale dei cittadini, volle usar la presente fortuna; conciossiachè, sapendo come questa spessissimo più che contro altri imperversa contro coloro ai quali più caldamente prima prestò favore, e trova più invidia nelle prosperità che nelle avversità misericordia, di essa moltissimo dubitava. Radunati pertanto tutti i primi delle famiglie nobili nel convento di S. Antonio, dove fece anche Lorenzo e Giuliano venire, si adoprò quanto potè per guadagnar loro gli animi dei cittadini che più non osservavano questi giovani: e prese a parlare in questi termini.

» Se alcuno si avvisa che, quando si tratta di trasferire la potenza sovrana in un uomo nuovo, si tratti dei vantaggi di

n cuiusquam commodis, quam de totius Reipub. Salute agi, usque 29 eo ille sua opinione fallitur, ut eum ipsum, quem principem n in civitate constituit, evertat: Reipub. statum, quem maxime " sperat posse hac ratione confirmari, labefactet penitus et , convellat. Sive autem is sibi privatis inimicitiis exercendis » indulget, gravem patriae iniuriam facit, cui vitam debet et " libertatem acceptam referre: sive idem existimat se in co " Reipub. consulere (quod boni civis esse et patriae amantis " videtur) in tanto persolvendo officio, imprudentiae vituperatio-, nem summam, pietatis nullam laudem refert, non praeclan rius de se, quam de suis civibus meritus. Atque ego cum in » praesentia agere gravissima de re instituerim, et quae non " Reipub. magis quam singulorum salutem attingat: mihi orann dos vos maxime obsecrandosque censeo, ita ea, de quibus " sum dicturus, vobis probari patiamini, ut neque qui odio et » simultate ducuntur, iracundiam, neque qui religione et offi-» cio, temeritatem inconsultam adhibere in consilium velint. Il-" lud autem omnibus velim persuasum esse, etiam si cuncta ex " sententia contingant, cum perbrevi voluptate illos ulciscendi ini-" micos, et non illa tamen adeo explorata, Reipub. minime du-» biam perniciem ac liberis et coniugibus afferre: tum hos reli-" giosos nimium in ducenda ratione officii, et patriae se in eo " aeque obesse, et non magis quam illos tutos ab imminenti nuina atque exitio futuros. Nobis id unum modo debet curae n esse, ut civitatem comprimendis iis, quorum impunitas et lin centia est periculosa omnium libertati, et a praesentibus " malis pariter, et ab iis quae in posterum impendent, tutam " praestemus. Quod cum ita sit, tanto magis liberis ab omni " perturbatione animis dicere debemus de Repub. sententiam, » quanto nobis difficiliorem consultationem multitudinis temeritas » et inconstantia facit:unde et in suscipiendo de re tanta con-" silio, et in explicando, omnem duci rationem oportet. Itaque " cos, qui novo homini Reipub. imperium mandant, non ad suum » ingenium fingere multitudinem, sed ad illius studia accomon dare suum ingenium oportet: cum id unum modo debeat in

» qualche privato piuttostochè della salute del Comune: in que-» sta sua opinione prende sì fatto errore da precipitare insieme " colui che vuol far principe della città, e da rovinare e da » spiantar lo stato che mal pensò potersi per questo modo me-" glio fermare. Egli, qualora così adoperando intenda a sfogar " qualche nimistà privata, fa ingiuria grave alla patria da cui debbe » riconoscere e libertà e vita: qualora si argomenti di provve-» dere al meglio della repubblica (lo che per avventura è da " cittadino da bene e della patria amatore ) mentre si crede di " far per tal modo l'officio suo, ne riporterà sommo biasimo " d'imprudenza e nulla lode di pietà, come quegli che non avrà " giovato più a se che a' suoi cittadini. Per lo che, imprenden-" do ora a trattare di bisogna gravissima, e la quale è di gran " momento per ciaschedun dei privati non meno che per il " Comune: giudico di avervi a pregare e a scongiurare che vi " piaccia ascoltar benignamente quello che son per dirvi; sic-27 chè, per ciò che spetta alle risoluzioni da prendersi, nè chi » è concitato da odii e da nimistà private dia retta a privato " rancore, nè a temerità sconsigliata chi si crede mosso da co-» scienza e da dovere. To vorrei fosse ciascun persuaso che, an-" che quando tutto a loro modo succedesse, que' primi avreb-" bero, e forse anche no, la compiacenza momentanea di ven-" dicarsi dei proprii nemici, ma al Comune ai figliuoli alle spose » sciagure indubitabili arrecherebbero: questi ultimi, troppo scru-, polosi nel calcolare quanto debbano alla patria, col mandare ad " effetto le loro intenzioni, e alla patria nuocerebbero, e non sa-" rebber più sicuri dei primi da imminente danno e rovina. No-🤊 stra cura di presente sia comprimer quei tali la cui impunità " e licenza è pericolosa alla libertà comune; e così far sicura " la città dai mali che l'affliggono di presente, e da quelli che " la minacciano per l'avvenire. E in questa condizione di " cose con animo tanto più scevro da passione dobbiamo dire " intorno alla repubblica la nostra sentenza, quanto più per la " temerità e per l'incostanza della moltitudine il consultare ci è » malagevole; ondechè nel pigliare le nostre risoluzioni intor-

" hoc probando consilio spectari. Tum enim est facilis explica-» tio consilii, ubi cum paucis nobis, qui viri boni iidem ac pru-" dentes sint, proposita est de rebus maximis consultatio. Nam » et si est minus necessarium, est verisimile tamen in primis " maiorem esse in his prudentiam, gravitatem, magnitudinem " animi, quam in multitudine : ut cum eam rationem inierint, " quae sit optima et tutissima, tueri eandem constantia et aucto-" ritate possint. In multitudine, cum horum simile nihil, tum di-» versa contrariaque omnia habentur: levitas, inconstantia, teneritas, abiectio animi, et quibus quo velis nullo negotio flecta-" tur, sordes et cupiditas, quae nullam rationem et modum " habet. Nihil illa novit quod honestum sit, omnia temere ad " voluptatem, nihil ad veram laudem agit, ratione adducta et " iudicio. Eodem loco cuncta posita habet : officium, religionem, n fidem, et contraria adversaque vilia: ut cum propriam ve-" nalem habeat libertatem, modo licitator emptorve adsit, alienam cuivis temere sit addictura. Nam temeritas est et incon-» stantia tanto ceteris gravior, quanto hoc ingenii vitium magis, » quam usus : alia sunt usus magis, quam ingenii. Ilaque cum, » quem civitatis principem modo agnovit, altissimo gradu glo-" riae deiicit: alium eodem loco constituit, ex humili fortuna " provectum: eadem mox desiderio illius, quem improbavit, prae-» sentem agit praecipitem : cundem restituit, quem paulo antea » ingominia affecit. Quae cum minime obscura sint et latissime " pateant: quis obsecro erit adeo in civitate popularis, qui spe-» ret ulla se unquam benemerendi ratione solidam a populo et " diuturnam gratiam inire? In eadem civitate, quae gloriae atque " imperii domicilium, maximarumque virtutum omnium habuit , constitutum, Cammillum, Scipionem, Marium, viros fortisn simos ac clarissimos imperatores, devictis hostibus ac liberata o patria, summa cum gloria triumphasse, damnatos cosdem, in " exiliumque actos: Athenis morte affectum Socratem, pulsum " Aristidem, sanctissimum utrumque hominem legimus. Nam ut " ad propiora veniam, et quorum omnes possumus meminisse: Co-27 smum Medicem in capitis periculum adductum, maiestatis da-

" no a un affare di tanto momento, e nel condurle ad effetto " bisogna ci governiamo con tutto riguardo. Quelli dunque, i " quali vogliono confidare a un uomo nuovo il reggimento del " Comune, è d'uopo che non si figurino qual vorrebbero la mol-" titudine, ma che si adattino al genio di quella; e questa è " la sola cosa a che debbe guardarsi nell' approvare i loro divisa-" menti. Perciocchè è agevole lo sviluppare un consiglio, finchè " consultiamo intorno ad argomento rilevantissimo fra pochi citta-" dini prudenti e da bene: e, quantunque possa talora avvenire » altrimenti, è almeno verisimilissimo che sia in questi prudenza, " gravità, magnanimità maggiore che nella moltitudine; di modo » che, quando hanno scelto il partito che il migliore riputarono " e il più sicuro, possono anche con la costanza e con l'autorità » sostenerlo. Ma nulla di ciò nella moltitudine; tutto anzi a rove-" scio. Leggerezza è in essa, incostanza, temerità, bassezza " d'animo; e oltre a questo avidità e sordidezza a qualunque patto " inflessibili e che non conoscono nè ragion nè misura. Essa " non sa d' onestà: sconsigliata fa tutto a capriccio, nulla per " la lode vera, non essendo mai mossa da ponderazione e da » senno. Carità, religione, fede, tutto tiene a un pari e confonde " coi vizii opposti: e sordida mercantessa di sua libertà, pur-" chè vi sia chi vi dica sopra e chi compri, è per darla alla " peggio in balia di un chiunque. La temerità poi e l'incostanza » sono vizii in essa molto più d'ogni altro vizio funesti; perchè » quei due stanno più nella natura che nell'abitudine, gli altri » son più dell' abitudine che della natura. Perciò da grado al-» tissimo rovescia giù colui che pocofà salutò principe, e " altro nel suo luogo ripone, pur questo da bassa fortuna levando » in alto: ma non passa molto che di nuovo desidera colui che " riprovò; e, precipitando quello che è in potenza per il favore " di lei, rialza il primo poco fa da lei con ignominia abbas-» sato. Se queste son cose a tutti palesissime, chi sia, dite-" melo di grazia, chi fia tanto popolare fra' cittadini che si ri-" prometta con qualsivoglia maniera di benemeriti entrar in gra-" zia al popolo, e fermo mantenervisi per lungo tempo? Sap-

n mnatum e patria eiectum, restitutum cundem atque ovantis " more urbem invectum, deturbasse e civitate potentissimos cives " inimicos acerrimos, hace ipsa civitas paucis ab hine annis vi-» dit. Ac ne diu vos exemplis teneam: periculum si libet facite. " Deligite quem optimum civem sapientissimumque omnium in ci-" vitate esse statuitis, credite illius fidei Rempub.; illum dejicite, " cui credita erat, improbum hominem et perditum: probate vos " moltitudini recte fecisse: qui vobis finis erit expediendi " consilii , illi improbandi initium erit. Nam brevi misericor-" dia invidiae victrix, eum, cuius diu imperio assuevit, quem " Reipub. moderatorem, quem civitatis principem vidit, iacen-" tem erigere: novum hominem ad principatum e privata n domo evectum, detrahere (ut iam dictum est) de summo " loco conatur, neque eum facile ferentem commutationem " fortunae tantam, neque ex fortunac commutatione paratam » semper atque imminentem a moltitudine invidiam. Eundem " porro, cui imperium restituit, ubi eorum qui parere debent, " recuset imperium, cunctantem et tergiversantem depellit, natque ad nova semper consilia, saepe ad ea, quae impro-" bavit, perpetuo in eo sui similis recurret. Itaque cum sem-" per suo ingenio rerum novarum esse cupida videatur: tandiu » spes est illam in officio manere, quandiu ad seditionem mate-" ria desit, quae nunquam deesse volenti in summa hominum " improbitate potest. Vt igitur in morbis fere capitale est, eo " levi de causa improbato, quo diu medico usi sumus, novo " medico et cuius curationi non assuevimus, etiam si minime 27 illius fides nobis et diligentia suspecta sit, salutem nostram committere: ita nunquam intestinis malis civitati affectae, " transferenda ad novos homines Reipub. procuratione, consu-" litur. Quid enim? virum, inquit, bonum delegi, excellenti in-" genio, egregia fide, prudentia singulari: nemo negat. At cui 27 est ille successurus? homini non malo, pari ingenio, prae-37 stantia, fide, in co aliquanto superiori, quod usu novit tracta-" re multitudinis animos, et cum illius morbis, qui multiplices " et graves sunt, consilio mederi, tum perficere auctoritate ut

" piamo che in quella città medesima, nella quale ebbe domi-» cilio e stanza la gloria e l'impero del mondo insieme con tutte " le maggiori virtù, un Cammillo uno Scipione un Mario, uo-" mini fortissimi e chiarissimi capitani, vinti i nemici e libe-" rata la patria, prima trionfarono, e poscia furon dannati e " banditi. In Atene fu morto un Socrate, fu cacciato un Ari-» stide, uomini santissimi ambedue. Scendiamo a cose a noi più » vicine, e delle quali tutti possiamo ricordarci. Quest'istessa » città pochi anni sono vide Cosimo ridotto a grave rischio della " vita, dannato come reo di crimenlese, e cofinato; e poco " dopo essa medesima restituito lo vide e come in trionfo ri-27 condotto in Firenze, e vide insieme cittadini potentissimi, per-" chè erano a lui nemici asprissimi, per lui cacciati via dalla " patria. Ma io non voglio con esempii trattenervi. Vi piace così? " fate pur voi la vostra prova. Scegliete quello che riputate nella » città il migliore e il più savio, ponetegli in mano il freno " della repubblica, abbassate il malvagio il tristo che ne aveva " il reggimento, sforzatevi di persuadere alla moltitudine che fu " per voi fatto il meglio; non avete ancora compiuta l'opera " vostra, che già cominciano a riprovarla. Perciocchè, presto » vinta dalla misericordia l'invidia, la moltitudine fa quello che " può per rialzar prostrato il suo antico signore del quale si » assuefece all' imperio, e che vide capo della città e della re-" pubblica reggitore; e per isbalzar, come ho detto, dal posto » sovrano il signore novello: abbenchè questi, inalzato dalla » condizion di privato a esser principe, mal comporti tanta mu-" tazion di fortuna, e l'odio che per la fortuna mutata gli è sem-" pre per parte del volgo apparecchiato e gli piomba addosso. E " poi di nuovo, se quel medesimo che fu riposto in alto ricusa » obbedire a quelli che dovrebbero invece obbedire a lui, mentre " egli non sa che si fare e tergiversa, lo caccia giù un' altra " volta; e ognora a disegni nuovi, spesso a quelli che riprovò "ritorna, solo nell'incostanza sua perpetuamente costante. Im-27 però, mostrandosi sempre per genio avida di novità, vi è spe-" ranza che la stia a dovere finchè la non abbia materia di sediparere meliori (quod quidem magni refert) cupidissime etiam velit. Neque vero illud contendo, quod esse vobis debet gravissimum, eius fidei, qui princeps vestris suffragiis est in Repub. futurus, adhuc nullum esse in privata fortuna periculum factum: et saepe eos, qui privati habiti viri boni sint, positos in summo honore, alios mores et vitae instituta probasse, quam antea sequuti essent: contra in iis, quos tot iam annos adesse ad gubernacula Reip. voluistis, nunquam a vobis fidem, constantiam, studium in vestra salute procuranda esse desideratum: id quod vobis facile constiterit, ubi hinc odium, maledicta, et criminationes inimicorum faces-sant: quae plurimum semper Medicum causae obfuerunt.

There and the months have been a selected as a selection of

In codem vestigio persisto. Fingite, inquam, animis hunc vobis coelo demissum hominem sapientissimum, omnium mortalium sanctitate, religione, probitate summa. Quid si minus ille tamen populo probatur? quid si reiicitur? quid si homines seditiosi urgeant, ad desiderium eiecti principis, ad studia hominum, stimulos addant, faces admoveant, impellant ad arma? At erunt qui nostram auctoritatem sequantur, et in causa sint constantes futuri: audio. Ergo civitatem dividi studiis placet, et per civiles discordias in omnem occasionem hostibus intentis ad nostram ruinam aditum patefieri. Adest vicinus Pontifex per occasionem summae potestatis, cum ab ingenio ferociam, a fortuna vires habeat, non Pontificatu

» zioni, materia che, in somma malvagità di uomini, a chi ne voglia " non può mancare giammai. Come dunque nelle malattie è un " avventurar la vita, riprovar per leggiera cagione il medico " che ci curò lungo tempo, e ad un altro alla cui cura non " siamo assuefatti, benchè non ne abbiamo punto in sospetto la n fede e la diligenza, commettere la nostra salute; così non si " provvede mai bene ad una città afflitta da intrinseci guai col " trasferire in uomini nuovi il governo del Comune. Ma come " mai? si dirà; se abbiamo scelto un uomo da bene, d'ingegno " prestante di fede specchiata di prudenza singolare? Sia pur " tale qual dite: ma a chi deve egli succedere? ad un uomo » che non era cattivo, che in ingegno in fede in abilità era " pari all'eletto, e in una cosa lo vantaggiava, cioè nella pratica » del trattar gli animi della moltitudine; e nel sapere insieme " medicar col consiglio i malori di quella che sono moltiplici e " gravi, e ottener con l'autorità (lo che grandemente rileva) che " la voglia, e la voglia di tutto cuore obbedire al più valente. Nè " pretendo facciate caso di un'altra cosa che pur dovete riputare " di momento gravissimo, cioè che voi di colui, che volete far » principe coi vostri suffragii, non potete avere sperimentata la » fede, finchè egli è in condizion di privato; e che sovente quelli " i quali da privati furono avuti fra i migliori, levati a sommo » onore si piacquero di costumi e di maniere di vita del tutto " diversa da quella che avevano fino allora condotta: mentre per » lo contrario quelli che voleste per tanti anni al timone della re-» pubblica non mancarono mai di fedeltà di costanza di solleci-" tudine per il vostro meglio; lo che toccherete con mano, se " di quì sgombri l'odio la maldicenza la calunnia con » sempre nocquero assaissimo alla causa dei Medici i loro ne-" mici. Io sto fermo nel mio argomento. Figuratevi pure che " l'eletto da voi sia un uomo sapientissimo, mandatovi giù dal » cielo, il più probo il più religioso il più santo fra gli uo-» mini. Che prò, se egli non talenti al popolo, se sia riget-» tato, se i sediziosi lo riducano alle strette; c, colto il destro " del desiderio che si ha del principe già cacciato e dalle propennobis modo 1, sed cupiditate, quae vasta atque immanis inhiare iam omnium fortunis videtur, semper nobis formidabilis
futurus. Parum fidus amicus Ferdinandus, aeque dubiae fidei et constantiae Sfortia. Venetus inimicus potentissimus, veteres iniurias hostili semper animo persequuturus. Nam
exules ita infesti civitati imminent, ut in magno sui desiderio,
nostra summa invidia, gravissima populi offensione, non desperent reditum sibi in patriam, ita discissam partium studiis, brevi comparatum iri. Quae quidem qui obcaecati cupiditate minus videre possunt, quo modo eam sententiam dicere
queant, quae e Repub. sit, plane ignoro. Nam in illis, quibus ea cognita sunt, et in sententia tamen persistunt, cum
animum in patriam desiderio aequiorem, tum quidem eam

1. Tommaso Soderini in questo passo intende certamente parlar di Sisto IV, nè è da negare che questi fosse uomo di desiderii troppo vasti; non per altro così sterminati che escissero da quei confini in che la Chiesa credeva potersi legittimamente per antiche donazioni distendere l'imperio suo. Il perchè mi sembra che a chi giudichi imparzialmente debbano parer dette con soverchia licenza le cose che si leggono in questo periodo; come quelle che sentono assai dell'acerba e sovente men giusta censura con cui alcuni storici, anche italiani, hanno gravato la memoria de' Pontefici. E tanto più è da notarsi questo luogo quanto che qualche espressione si potrebbe riferire, forse anche contro la volontà dello Storico, non a Sisto IV. solamente, che per verità non fu il più moderato fra quelli che sedettero sulla cattedra di San Pietro, ma anche in generale ai Papi. E per rispetto a questo sia lode alla verità. Si conceda che talora qualche Sovrano di Roma sia stato più cupido che non convenisse: ma egli è vero del pari che i Pontefici hanno avuta più di una volta l'opportunità di farsi signori di tutta Italia, e hanno vinto con la moderazione le ambizioni concitate dalla felice fortuna. Canova non temeva di dirlo davanti a Napoleone: e Napoleone non osava di contradirgli, ma solo aggiungeva che bisognava avessero maneggiato la spada. Mi piace anzi di riferire quanto ha cavato fuora da certi ricordi di quell'Artista famosissimo, ed ha registrato nella dotta ed elegante vita di lui il ch. Abate Missirini. E il Canova che scrive = Un altro giorno si venne a un discorso più delicato, cioè sul Sommo Pontesice, e sui Papi e il loro governo; è qui mi ardii dire cose forti, e mi maravigliai assai che Napoleone mi ascoltasse con pazienza, e mi parve che veramente l'animo suo non fosse tirannico: solo che era guastato da quelli che lo adulavano, e gli nascondevano la verità. " Certo ripigliai, se i Papi avessero avuto l'ardire di Vostra Maestà, ebbero belle circostanze di farsi padroni di tutta l' Italia. - Vi vuol questa, ei disse ponendo la mano sulla spada, questa ci vuole. - È vero, risposi, abbiamo veduto che, se fosse vissuto più Alessandro VI, il duca Valentino col suo ajuto avea cominciato ad operarla assai bene: ed anche Giulio II, e Leone X ne fecero buone prove: ma per lo più i Papi si eleggevano molto vecchi, e se l'uno avea spiriti intraprendenti, un altro era riposato. - Ci vuole la spada! replicò. - Non la sola spada, soggiunsi; ma auche il lituo; lo stesso Machia" sioni della gente, mettano a leva, accendan fuoco, incitino al-" l'armi? Ma il nostro credito ci farà molti partigiani che " difenderanno costanti la nostra causa. Ho capito: dunque vi " par bene che la città si divida in sette, e che per le discor-" die cittadine ai nostri nemici, sempre intesi a cogliere l'occasione, » si apra la strada di rovinarci? Abbiamo quì vicino un Papa, » che profittando della sua potenza sovrana, fiero per natura e » poderoso per fortuna felice, non sol perchè è Papa, ma per-" chè è uomo di brame sì vaste e sterminate da agognar per » avventura a far sue le fortune di tutti, sarà a noi formida-» bile sempre. Ferrando è amico mal fido, dubbia dello Sforza » è la costanza e la fede. I Veneziani, nemici potentissimi, con » animo sempre ostile, non vorran mai posare le nimistà anti-" che. I forusciti ci molestano e ci minacciano di modo, che per " il desiderio sommo che si ha di loro, per l'odio enorme in " che siamo noi, per il gravissimo mal' umore del popolo, non " disperan che presto sia dato loro il ritornare in una patria » così da furia di parti dilacerata. Questa è la condizion delle vose. Quelli che sono acciecati dalle cupidigie loro sicchè non "valgono a ben conoscerla, in qual modo possan dir tal sentenza » che al bene del Comune sia confaciente, io nol saprei: quelli " poi che ben la conoscono, ma che nondimeno sono ostinati " nella loro opinione, come desidererei che avessero animo più » equo per rispetto alla patria, così vorrei che, comprimendo " l' odio e lo sdegno, intendessero con la carità dovuta al luo-" go nativo a serbar sana e salva la repubblica, che sotto le " rovine dei loro rivali disegnano di seppellire. Sebben chi può " esservi tanto addictro che la condizion delle cose non conosca; e

velli sta dubbio a decidere, se abbian contribuito all'ingrandimento di Roma più le armi di Romolo o la religione di Numa: tanto è vero che questi due mezzi sogliono andare uniti. Se li Pontefici non si sono segnalati nell'armi, hanno però fatte tante altre cose bellissime, che faranno sempre lo stupore di tutti. » Fin quì il Canova. A difesa poi dei Pontefici mi giova osservare con un Autore in ciò non amico gran fatto alla Chiesa: che pochi principi ebbero i loro stati con titoli così legittimi come il Papa; perciocchè quasi tutti i suoi dominii gli vennero o per donazione di antico signore, o per ispontanea dedizione dei popoli.

" mentem requiro, ut odio atque iracundia comprimenda, Rem-" pub. quam obrutam inimicorum ruina perdere instituunt, pro " ea quam illi debent pietate incolumem salvamque velint. Quan-" quam quis ita est rerum imperitus, qui haec ignorare possit? " quis, inquam, qui cum cadem perspiciat: non simul quot Rei-" pub. impendeant mala, multo ante etiam animadvertat? Iam " illud longo usu rerum compertum est, in dissensione civium, ut naximae viresessent, et invictae acque a bellis externis, nun-" quam diuturnam Reipub. salutem et libertatem fuisse. Quid " cum metus armorum accedit ad intestinum malum, cuius nun-" quam est haec civitas in tanta ambitione Principum expers " futura? Quemadmodum vero corpora, ubi dissident inter se " partes et affectionibus diversis puguant, omnis extrinsecus al-" lata vis facile perdit: eadem in firma corporis constitutione " et bene consentientibus partibus, et vegetiora sunt, et suum " robur facilius tuentur: ita civitatem, cum parum tuta est a " discordiis, atque in visceribus tanquam malo incluso laborat, 27 quantumvis leves intercedant casus, qui minus provisi sint, » evertere facile illam possunt: in consensione cadem civium et " concordia, ad omnes casus, si qui accidant, firmissima compa-" rata subsidia habebit. Maximas autem civitates videmus cum " armis parere sibi ferocissimas gentes et nationes coegissent: " victas domesticis ac civilibus bellis concidisse. Nulla sunt in » civitate firmiora praesidia, quam ea quae ex civium concor-" dia comparantur: nulta pestis maior aut execrabilior, quam " quae ex dissensione atque odio civium orta multitutidinem con-" tingit. Tanto autem sunt morbi maiores vires, quanto imbeciln liores sunt qui co afficiuntur. Quanquam quae causa est huius " initi a vobis consilii? quo suo merito duo clarissimi adolescentes nostrae civitatis, ex amplissima domo, et cuius sunt eximia " et praeclara merita in hanc Rempub., digni vobis videntur, " qui per summam iniuriam co loco pulsi, quem maiores corum 27 retinuerunt honestissimum, ac fortunis patriis eversi, adeo in-» signi ad posteritatem nota ignominiae infames reddantur? At n quiequid inimici maledicendo conentur Medicum laudes ele-

" chi vi è che la conosca, e per entro vi legga, e insiem non preve-" da molto avanti che avvengano quanti mali sovrastino alla città? " Già lunga sperienza insegnò che fra cittadine discordie, ben-" chè avesse forze paderose e invitte nelle guerre cogli stranieri, " non si mantenne mai per molto tempo repubblica libera e salva. " Che fia dunque, se si aggiunga la paura dell' armi di fuora » ai guai intestini, dei quali questa città in tanta ambizione » di Grandi non fia scevra giammai? In quel modo che ogni » estrinseca violenza agevolmente disfà quei corpi, le cui parti » si fanno guerra e pugnano per affezioni diverse; e al con-" trario, quando son ben composti e contemperati, sono anche più " vegeti, e più facilmente rimangon saldi: così una città, quando " è poco in sicuro dalle discordie, e per un male chiuso, per " dir così, nelle viscere è travagliata, può essere agevolmente " disfatta dai men preveduti, quantunque leggieri accidenti; » e all' opposto, quando tutti i cittadini sono unanimi e d'accor-» do, contro qualunque siasi rea ventura avrà fermissimo appa-" recchiato il riparo. Vediamo città grandissime, fattesi pria 27 colla forza signore delle genti le più feroci, poi vinte e ca-» dute per domestiehe e cittadine guerre. Non ha un popolo » più saldo presidio della concordia, come niuna può cacciarsi " in esso peste più rea e più esecrabil di quella che nasce » dalla dissensione e dall'odio reciproco dei cittadini. E le ma-" lattie tanto più violentemente infuriano, quanto chi ne resta " affetto è più debole. E poi, su qual mai ragione è appoggia-" to questo vostro novello consiglio? Per qual loro demerito pare » a voi che questi giovani, splendore della nostra città, di casata " nobilissima alla quale il Comune è obbligato di benefizii esi-" mii e singolari, debbano con ingiustizia enorme essere abbassati " dal grado che i loro maggiori tennero onoratissimo, e sbalzati 27 dal paterno felice stato debban passare all'età avvenire infamati " con sì brutta nota d'ignominia? Si affatichin pur quanto vogliono 2 i nemici dei Medici a scemarne con maldiceuze le lodi. Cosimo " e Piero suo figliuolo, padre di questi due, per tal modo go-" vernarono le cose pubbliche in tempi difficilissimi, che, an-

" vare: ita se Cosmus et eius Petrus filius, horum pater ado-» lescentium, in rerum maximarum prucuratione gesserunt, ut » si quid hi deliquissent, digni vobis videri deberent, quibus id " a vobis, quicquid illud esset, condonaretur. Nunc vero qua " in re illi unquam offenderunt? Imo quam non officii, pudoris, " probitatis, virtutis significationem in hac sua ineunte aetate, » ila illa semper sua sponte praecipiti ac lubrica, dederunt? " Quae res unquam est per Petrum gesta, cuius non fuerit " adolescens filius non particeps modo, sed etiam auctor? Im-" pedit me praesentis moderatio et pudor, cuius sine magna" » offensione hoc minime fieri a me posse intelligo, quo minus " multis, ut constitueram, de illius laudibus agam. At inge-" nium probatur: aetas requiritur, et qui esse in adolescente " non potest, rerum usus. Quasi vero actas magis, quam naturae " vis, ingenium, disciplina, liberalis educatio, cuiusmodi esse " debeant, homines efficiat. Et si autem is a puero tenerum nanimum imbuit iis artibus, sine quibus recte administrari ci-" vitates et magna imperia non possunt. Ita semper patri af-" fuit, dum is summam Rempub. gereret, viro prudenti et civi " optimo, ut magnam nobis spem afferat, neque consilium, quod " quando de ingenio convenit, non desideratur; neque rerum " usum, qui mediocris etiam in magnitudine ingenii excellit, " Rempub. capessenti defuturum. Sed tamen (ut cetera absint) 27 ad magnam indolem virtutis, quae satis per se ipsa praestat, " ut minus aetatis firmitas necessaria sit, prudentium hominum na auctoritas accedet, et bene de Repub. sentientium, a quo-" rum est nunquam consilio discessurus: ut quod unum videatur " optatissimum civitati contigisse, spes magna sit, quasi ado-" lescere in Reipub. sinu summam virtutem, quae studio dili-" gentiaque exculta, uberrimos suis civibus fructus sit aliquan-" do allatura. Hacc si qui sunt qui non videant, ac quoniam. " memoria aliqua in illis resident odii et simultatis, cum libe-" ris susceptas adversus patrem inimicitias exerceant: quo ea-" facilius, quae dico, vera esse intelligant, tollendae ex ani-" mo illis quasi quaedam offusae tenebrae, odii, malevolentiae,

» che se questi giovani avessero in qualche cosa mancato, non-" dimeno dovrebbero ben parervi degni che per amor del " padre e dell'avolo fosse a loro rimesso qualunque lor man-" camento. Ma pur questi innocenti in che vi offesero mai? » anzi in tanto immatura età, che per se stessa sdrucciola e " precipita al vizio, qual significazione non vi dettero di cor-" tesia di modestia di probità di virtù singolare? E qual fe-» ce mai Piero opera bella, che dal giovinetto Lorenzo in parte " effettuata non fosse, anzi da lui non movesse? Egli è quì » presente, e modestissimo essendo, si arrossirebbe se io lo » lodassi e sel terrebbe a sdegno; il perchè lodarlo non posso » largamente siccome vorrei. Ci talenta, mi si risponde, il co-» storo ingegno: ma vi vorrebbe età e sperienza che non può " essere in giovinetto. Sì, che forse l'età più che la natura " l'ingegno la disciplina la liberale educazione fa gli uomini 7 quali esser debbono! Ma non è egli poi vero che Lorenzo » fin da fanciullo si imbevve di quelle arti, senza le quali esser non possono le città e gl'imperii rettamente governati? non » è egli vero che assistè sempre a Piero suo padre, uomo pru-» dente e ottimo cittadino: e gli assistè in guisa da farci spe-" rare che, entrando al governo delle cose pubbliche, nè man-" cherà di discernimento, lo che voi pur concedete quando " concedete che ha ingegno; nè mancherà di sperienza, la " quale anche scarsa in uomo di ingegno grande è più che " sufficiente? In ogni caso, all' indole di lui singolarmente vir-" tuosa, che basta di per se sola a far sì che sia meno necessa-» ria età più matura, soccorrerà l'autorità di coloro che son " prudenti, e ben sentono della repubblica, dal consiglio dei » quali egli non è mai per dipartirsi: cosicchè si può bene spe-» rare che ne consegua alla città quello che per avventura è » da questa desideratissimo; cioè che cresca, per dir così, in " grembo al Comune una virtù somma, la quale coltivata con » amore e con diligenza a suo tempo sia per rendere ai cit-" tadini larghissimo frutto. Se vi è alcuno che queste cose non » veggia, e perchè nel suo cuore non è spenta per anche ogni 14. VOL. II.

" cupiditatis, necessario videntur: certe patriae causa, " quando nullam hac una referre illi gratiam maiorem pos-" sunt, iniuriae omnes inimicis etiam, quae ad constituendum " Reipub. statum sint impedimento futurae, sunt condonandac. " Vidit illa atque quam vellet quidem saepius vidit, in mutuam » perniciem armatos cives, aspersum corum sanguine forum, " direpta templa, incensas domos, avulsos a complexu parentum n innocentes liberos, optimos cives eiectos, inferentes in urbem " signa infesta hostes: quibus illa malis tantis ita modum ali-" quem sperat per civium concordiam posse imponi, ut si " pergitis diutius ita inter vos odio et inimicitiis certare, de " communi salute et libertate actum iri intelligat. Itaque quann quam ego mea sponte faveo adolescentium causae, res me tamen publica movet maxime: per vestram fidem hoc a vobis, 🤊 perque cam, quam a vobis patria requirit, pietatem, per Dei " immortalis religionem hanc sanctissimam, cuius estis sacris nitiati: per iura inquam, a vobis divina humanaque omnia contendam, ut memoriam veterum iniuriarum ponere, id a " vobis ex hoc sacro loco superis omnibus postulantibus, et mentem meliorem in Rempub, privatosque omnes gerere ven litis n.

Mac Thomae oratione magna omnium assensione audita, cum nemo iam non videretur duobus fratribus reconciliatus esse: Laurentius ita celso atque erecto animo, proque hominum sensu et ratione temporis dicitur verba fecisse: ut nulla iam cuiquam fuerit mora, quin facta iureiurando fide se optimo animo inimicitias et simultates omnes Reipub. condonare, cum adolescentibus in gratiam redierint, Thoma Soderino in primis verbis amplissimis collaudato, cuius unius virtute et mo-

» vecchia nimistà voglia sfogare a danno dei figliuoli le nimici-» zie prese col padre; affinchè costui più agevolmente capisca la » verità di ciò che io dico, bisogna che sgombri quelle che " io chiamerei tenebre di odio di malevolenza d'invidia onde » ha ingombrato l'animo: e certo per amor della patria ( poi-" chè questa non possiamo meglio rimeritare ) condonar dob-» biamo anche a'nemici nostri tutte quelle ingiurie che a bene " ordinar la cosa pubblica potrebbero esser d'impedimento. Vide " la misera, e troppo spesso vide i cittadini armati a vicende-» vole scempio, lordata del loro sangue la piazza, messe a ruba » le chiese, incendiate le case, strappati di braccio ai genitori i " pargoletti innocenti, cacciati i cittadini migliori, voltate contro » la città venirle addosso le armi di fuora; e a tante e siffatte scia-" gure spera che almeno ora per la concordia dei cittadini sia " messo un termine: perciocchè altrimenti, se voi seguitate a " fare a gara in odiarvi e in volervi ogni male, la patria bene avvisa " che non si avrà più a far conto della libertà e della salvezza del-" l'universale. Il perchè, quantunque per affezione a questi gio-" vani io ne protegga la causa, son mosso per altro specialmente a 27 farlo dal pubblico bene: e per la fede che è in voi, per quella » pietà che il natio luogo vi chiede, per quella cristiana religione » santissima della quale tutti siete sigliuoli, per quanto ha di più nviolabile il cielo e la terra, io, come meglio so e posso, imploro » da voi che posiate la memoria delle vecchie ingiurie (lo che » in questo luogo sacro pur vi domandano quanti son Beati nel 27 Paradiso); e che per provvedere al ben dei particolari e del Co-» mune vogliate mutare in meglio le vostre intenzioni. »

Questo fu il ragionare di Tommaso Soderini; e poichè fu ascoltato con gran consentimento di tutti, niuno più per avventura essendovi che non fosse riconciliato coi due fratelli; Lorenzo, siccome è fama, favellò con tanta altezza e maestà, secondo che l'intendimento di chi lo ascoltava e la natura dei tempi richiedeva; che, fatto gran giuramento di rinunziar di vero cuore a tutte le vecchie nimistà e rancori per amor della repubblica, più non vi fu chi volesse indugiare a rappacificarsi

deratione animi restitutam co die Reipub. salutem, ac privatis vitam et libertatem faterentur. Ita summa frequentia hominum honestissimorum cum populus clamore et plausu prosequeretur, Laurentio et Iuliano domum deductis: unus in omnium ore Soderinus hominum studia, atque eorum maxime qui otio et concordiae in civitate studebant, in se converterat: magna illis spe facta per civium optimorum consilium Rempub. Laurentium administraturum. Quam ille spem suorum minime fefellit. Nam praeter Thomam Soderinum, cui in omnibus primas deferebat, Ioannem Canigianum et Antonium Putium habebat, notae homines prudentiae et fidei, quos, si quid aut publicae, aut privatae rei esset agendum, consuleret. Quod ille institutum et ad declinandam invidiam, et ad iudicium confirmandum ratione optima susceptum, constantissime in omni sua vita publicis maxime rebus procurandis retinuit. In consulendis amicis, sive ille fidei hominum, sive constantiae diffideret, aliquando variavit: minime diu iisdem usus. Quos vero adhibere in consilium decrevisset, non illos quidem eodem tempore, sed seductos ab aliis de Repub. consulebat. Ita ubi ab iis, qui quae aliorum esset sententia ignorarent, eadem afferri comperisset, in multorum consensu quem neque praesentium aemulatio divelleret, ne que studium et gratia in mala sententia tueretur, consilium optimum esse et tutissimum arbitrabatur.

Cum optimis Laurentius auspiciis accessisse ad capessendam Rempubl. videretur: in magna Italiae quiete, cum neque foris bella, neque domi civiles discordiae civitatis statum perturbarent: novi motus, repente ac praeter hominum expectationem exorti, Remp. pene everterunt. Erat Bernardus ex Nar-

con quei due giovani: e furono fatti i più larghi elogii al Soderini, perchè tutti confessavano che la salute al Comune, ai particolari la vita e la libertà egli solo, mediante la virtù e moderazione sua, aveva in quel giorno restituita. Onde che in gran frequenza dei più onorati cittadini furon Lorenzo e Giuliano accompagnati alla casa loro fra gli evviva e i battimani del popolo; e Tommaso, essendo nella bocca di ciascheduno il suo nome, ebbe in se volto l'affetto di tutti, di quelli singolarmente che volevano nella città concordia e pace, condotti a sperare che Lorenzo nel reggimento della repubblica si sarebbe col consiglio dei migliori governato. Nè egli fece altrimenti; perocchè non solo con Tommaso Soderini, al quale si riportava più presto che a chiunque altro, ma anche con Giovanni Canigiani e con Antonio Pucci, uomini di prudenza e di fede a tutti nota, in qualunque pubblica o privata bisogna si consigliava. E così saviamente per tutta quanta la vita adoperò, non solo per iscansar l'invidia, ma anche per sicurarsi dei suoi giudizii, quando in ispecie si trattava di cose del Comune. Nondimeno nel prender consiglio dagli amici, dubitando forse o della loro fede o della loro costanza, di quando in quando mutò consigliere, dei medesimi non valendosi mai lungamente. E quelli, i quali avea deliberato di sentire intorno alla cosa pubblica, non tutti insieme raunati, ma un per volta gli consultava separatamente. Perciocchè si avvisava che, per tal modo governandosi, se avesse ritrovato d'accordo in un parere medesimo molti di loro, mentre l'uno ignorava la sentenza dell'altro; egli seguitando il consentimento dei più non turbato da spirito di contraddire il parer di altri che fosse presente, non mantenuto con danno del vero per affezione o per rispetto a persona; si avvisava, dissi, che il partito che sceglierebbe sarebbe stato il migliore e il più sicuro.

Pareva dunque che con auspicii lietissimi fosse entrato Lorenzo a governare; conciossiachè, essendo tutta in quiete l'Italia, non vi erano nè guerre fuori nè dentro discordie, le quali perturbassero lo stato; quando a un tratto nuovo e inaspettato movimento, quasi rovinò la repubblica. Un giovine di una delle

dorum familia cum primis honesta civitatis, propterea quod Silvester illius frater superiore bello cum ceteris exulibus interfuisset, post belli finem veluti cum fratre communia consilia habuisset, et pulsus in exilium et publicatis bonis hostis iudicatus. Cum acer iuvenis et impiger esset, atque ad quodvis facinus audendum animo paratus: praeter insitam menti ferociam, iustis (ut ipse rebatur) de causis odium in Medices susceptum patriae desiderio, quod calamitas exilii augebat, aliquandiu aluerat: gravissimis vitae incommodis, quae exilium consequuntur, in non mala causa iactatus. Ita cum pax firmata, atque ab armis discessum esset: omni spe abiecta per pacis tempus in patriam redeundi, cuius bono fessi diuturnis bellis, liberatis metu et cura animis fruebantur, aliunde sibi aditum patefacere ad suos instituit. In magna autem securitate inerti otio sopitos homines, cum magis sedati tumultus, quam causae tumultuandi sublatae viderentur, quae penitus mentibus hominum infixae non poterant facile evelli: incautos opprimi posse non desperavit: quod ut accideret, singularis audaciae rem, cum neque vires consilio, neque consilium viribus adesset, et quam non tam ratio ulla, quam exitus probaret, aggreditur. Erat huic iuveni iampridem instituta familiaritas et usus cum quibusdam Pratensibus, cum primis inter suos honestis, quorum auctoritate posse oppidum impelli ad defectionem, ubi exulum auxilia accessissent, non distidebat. Horum enim litteris, cum quotidie (ut sit) de publicis et privatis eorum rebus certior fieret: intelligebat, sive magistratuum iniuria qui in illos immoderate atque avare imperium administrarent, sive sua sponte, ut in seditiosa multitudine, alienatis a Florentinis animis ad res novas spectarent: per eos, qui adversas partes Medicibus foverent, rem Prati ad tumultum et seditionem trahi: nihilque propius esse, quam ut sequuti Pratenses defectionis auctores, qui se illis offerrent, oppidum a Florentinorum imperio vindicarent. Haec cum ita. Bernardus cognita haberet, ut in magna animorum inclinatione, non ita magno negotio rem confici posse speraret: quam primum suorum animos tentare, et quantum auctoritate consequi et consi-

più onorate fra le case siorentine, Bernardo dei Nardi, perchè Salvestro suo fratello erasi unito ai forusciti nella passata guerra, posciachè questa fu finita, come complice di lui fu cacciato in esilio, spogliato dei beni e dichiarato ribelle. Era Bernardo fiero, intraprendente, ardito tanto da avventurarsi a qualunque cimento. E oltre ad esser feroce per natura, col desiderio della patria, che in lui si faceva maggiore per le calamità dell'esilio, avea qualche tempo nutrito in cuore l'odio, che per cagioni da lui riputate giuste portava ai Medici; avvegnachè mal tollerava che per aver seguitato una causa non dannevole, i mali della vita, i quali gravissimi affliggon gli esuli, lui avessero a travagliare. Per la qual cosa poichè fu fatta la pace e posate furon le armi, non vedendo più modo alcuno al ritorno suo, giacchè la gente stanca della diuturna guerra, e nell'animo ormai sgombra di sospetto e di affanno, della pace godevasi i frutti, deliberò di tentar di aprirsi per altra parte la via di ripatriare. Costui dunque, come quegli al quale parevano sedati i tumulti piuttostochè levate le cagioni del tumultuare, che radicate giù addentro nel cuor degli uomini non potevano svellersi così agevolmente; non disperò di potere opprimere colti all'improvviso i nemici suoi, che in pigro ozio assonnati vivevano in tutta sicurezza: e perchè questo gli succedesse si pose a un'impresa piena di audacia, ad eseguir la quale nè avea forze che ajutassero il senno, nè senno che ajutasse le forze; sicchè dalla ventura, piucchè da ponderato disegno potea felice sperarne l'evento. Avea già di prima Bernardo fatte conoscenze e praticato con certi fra i più distinti cittadini di Prato; e mediante l'ajuto di costoro non diffidava, quando con lui si accozzassero i forusciti, di potere condur quella terra a ribellare. Perciocchè essendo egli, come suole avvenire, per le lettere de'detti amici avvertito di tutte le cose private e pubbliche che avvenivano nella città; intendeva che, siccome gli animi del popolo stranatisi dai Fiorentini, o a causa delle ingiustizie dei magistrati che in Prato immoderato e avaro impero esercitavano, o a causa dell'inclinazione che suole avere alle sedizioni il popolo, eran vaghi di novità: per opera di quelli che nella terra aveano odii contro i Melio posset, eos trahere in apertam defectionem constituit. Vbi autem tanti motus principium extitisset, plane sibi persuaserat, necessario rem Prati venturam ad arma, et quod caput esset, per eius tumultus occasionem, cum non deessent, qui parum aequi Medicibus, causam rerum novarum quaererent, Florentiae seditionem aliquam exorituram, rem maxime opportunam ad spem reditus eiectis faciendam. Accedebat ad illius confirmandum consilium, quod in agro Pistoriensi multos aut amicitiae coniunctione, aut beneficio sibi devinctos habebat. Hi sua sponte seditiosi, inter perpetuas civium dissensiones, qua re semper ea urbs ad perniciem usque laboravit, multorum caede, contaminati tum ob iudiciorum severitatem, cum ea maxime necessaria videretur ad egentes et perditos homines a scelere et maleficio deterrendos, magistratibus infensi: ad quodvis facinus et concipiendum animo, et re perficiendum apti habebantur.

In his longe Palandrii excellebant, quoniam clientium, atque assectatorum numero praestabant, et plura admiserant, quam ut iis posset ignosci sine multorum pernicie, quibus cum inimicitias gerebant. Cum hi maxime omnium visi idonei essent, quibus transactoribus, atque administris ad rem tantam conficiendam uteretur, rem per cos aggredi ac ne quid temere fecisse unquam magis, quam certa ratione adductus videretur. Dietesalvium Neronium adire, atque eum de omni re agenda consulere, constituit. Ita cum eo re communicata, cum (id quod permagni intererat) quae auxilia illi essent praesto futura, ubi Pratenses ad defectionem induxisset, ad reliqua incoepta ma-

dici si sarebbe potuto levar Prato a tumulto contro il governo, e niente avvenuto sarebbe più agevolmente di questo, cioè che i Pratesi, fattisi a seguitar coloro che capi della ribellione si fossero offerti a condurli, liberasser la terra dalla signoria de' Fiorentini. Tutte queste cose sapeva Bernardo; sicchè, essendo gli animi bene inchinati a novità, nutriva speranza che poco gli ci volesse a compiere quello che aveva in cuore: e deliberò di tentar quanto prima l'animo de'suoi, e come meglio poteva, con l'autorità e col consiglio a ribellione aperta trascinarli. Quando poi fosse incominciato movimento sì rilevante, era egli persuasissimo che di certo tutto Prato correrebbe alle armi; e con l'opportunità di quella sollevazione, non mancando molti che poco favorevoli ai Medici cercasser motivo di novità, sarebbe avvenuto quello che egli appunto voleva, sarebbe cioè scoppiata in Firenze qualche sedizione acconcia a fare sperare ai forusciti il ritorno. Aggiungevasi a confermarlo in quel suo disegno che egli nel contado Pistojese molti si aveva devoti o per amicizia o per beneficii. Costoro, uomini sediziosi di lor natura, nudriti nell' armi e nel sangue fra le dissensioni civili per le quali Pistoja sempre fino all' estrema sua ruina fu in travaglio, e di più a cagion della severità de' tribunali ( la quale per altro era necessarissima a far sì che quella gente disperata e rotta a ogni colpa si sgomentasse dal commettere scelleraggini ) nemici accaniti de' magistrati, si riputavano atti a concepire qualunque enormità e concepita a eseguirla. I più potenti fra costoro erano quelli del Palandra: perciocchè, avendo gran numero di partigiani e di consorti, eran più che altri pieni di uomini; e troppe ribalderie avean commesse, perchè le si potessero tutte a loro condonare senza pregiudizio de' molti co' quali avevano nimicizie. Questi dunque parvero a Bernardo tal gente, da servirsene prima come di zani, e poi come di ministri a compier l'opera alla quale divisò col loro ajuto di metter mano. E perchè non paresse aver egli operato a caso piuttostochè ponderatamente, volle andar prima da Diotisalvi Neroni, e del modo di ben condurre la cosa consigliarsi con lui. Poichè comunicato gli ebbe tutto il suo pensiero,

turanda percunctatus esset: collaudatum iuvenem quod dignam se maioribusque suis cogitationem suscepisset: atque ad ea alacriter persequenda, quae opus essent, confirmatum a se dimisit. Tametsi autem prudenti homini, et quem fortuna saepe magnis gerendis rebus fefellerat, res factu difficillima videbatur: tamen cum sive prospere et ex sententia res eveniret, laetae fortunae participem se, sive minus recte succederet, nullo suo periculo ab illo peccatum iri intelligeret, rem minime esse aspernandum arbitrabatur. Itaque abeuntem prolixe prosecutus, magnis pollicitationibus, ac spe implevit, fore ut si paucos dies modo oppidum in fide contineret, minime illi dubia auxilia ab exulibus tum Ferraria tum Bononia adessent.

Ea re ita administrata, cum iuvenis optimae spei plenus animum ad quamvis fortunam ferendam, quae rem agenti esse subeunda videretur, confirmasset: Pratum occulte venit, atque cum amicis collocutus, ubi quemadmodum speraverat, non esse aversos a novis consiliis animadvertit, illis et quid agi vellet, et quo id modo et ratione ostendit. Ad hunc modum Pratensium animis confirmatis, cum omnia de industria maiora ostentando facile sua sponte inclinatos in sententiam adduxisset, atque accepta fide sibi illos in tempore non defuturos : in re, quae multorum fidei credita esset, errore hominum quandiu liceret, ac celeritate in primis utendum arbitratus, Palandrios continuo convenit. Tum iis edoctis quid eos facere et quo die sibi armatos praesto esse vellet, de eo Neronium certiorem faciendum per certos homines curavit: ne quando ubi res postularet exequi promissa cunctaretur, et sibi in mora rem gerenti esset. Erat res tamen in nonnulla difficultate, propterea quod Magistratus, etiamsi in ceteris sopita omnis cura administrandae civitatis videbatur, severe edixerat, ut qui oppidis pracessent, quae crant in Reipub. ditione, quotidie vesperi occlusis portis, sibi claves referri inberent, nihil de pristina diligentia

Diotisalvi gli domandò quello che più premeva, cioè quali ajuti dopo aver condotto Prato a ribellare potesse avere in pronto, all'effetto di ridurre a termine l'impresa; lo lodò per il disegno che avea fatto degno di se e dei suoi antenati; e dopo averlo confortato al fatto, lo licenziò. Certamente a quell'uomo tanto scaltro, il quale spesso nel governo di affari di gran momento era stato deluso dalla fortuna, pareva questo un disegno a effettuarsi difficilissimo: ma siccome prevedeva che, se prospero qual desiderava ne fosse il successo, egli sarebbe stato a parte della fortuna felice, e se le cose fossero andate male, l'altrui fallo non sarebbe stato suo pericolo; si avvisava non fosse da dispregiare il divisamento di Bernardo. Il perchè, con larghe parole accomiatandolo, lo empiè di grandi promesse e di speranza che, se gli riescisse di tenersi devota per pochi giorni la terra, avrebbe per opera de' forusciti ajuti certissimi tanto da Ferrara che da Bologna.

Fatte queste pratiche, il giovine, pieno di tutta fiducia confortò l'animo suo a mostrare il viso a qualunque fortuna a che fosse d'uopo avventurarsi in quell'impresa, e di nascosto si condusse a Prato; e avendo conosciuto, poichè parlò con gli amici suoi, questi, siccome e' si era immaginato, non essere avversi dal far novità, comunicò loro il suo disegno, e per qual via e modo intendesse di ridurlo ad effetto. Così confermati gli animi dei Pratesi, con ogni arte facendo pompa di ajuti maggiori di quelli che aveva in realtà, condusse agevolmente nel suo sentimento loro che di per se inchinavano a secondarlo; e ne ebbe anche promessa che a suo tempo sarebbero stati con lui: laonde pensando fosse bene in un' impresa, la quale era sotto la fede di molti, profittar quanto prima dell'errore della gente, e operare con la prestezza che usar poteva maggiore; subito coi del Palandra convenne. Questi indettò di quel che dovean fare, determinando il di in che bisognava si trovassero in pronto coll'armi; e subito lo significò mediante fidati messi al Neroni, affinchè questi non indugiasse quando vi fosse d'uopo di lui, e nel bel mezzo del fatto nol ritardasse. Pure a ben condurre quell'impresa vi era un qualche impaccio: perchè la Signoria, quantunque in ogni altra cosa

remittendum esse arbitrati, quam belli tempore magis quidem, sed perpetuo tamen suspecta semper hominum fides requireret. Quanquam vero semper hoc hominum institutum omnibus oppidis tuendis servatum est, tamen in iis maxime retinetur, quae aut situ aut opere munita ubi in potestatem hostium veniant, obiecta propugnacula videantur iis, qui ea amiserint, futura. Quae corum diligentia, ac vigilantia, nunquam ut maximam etiam adhibeant, hominum insidiis ac perfidia maior: saepe ut tuta minus ab fraude sit, nonnunquam casus magis quam scelus, aut imprudentia corum efficit, quibus urbis custodia mandatur: id quod tunc usu venit. Interdum enim nisi tempora arctiora sint, sive ingredi honesti homines, sive egredi velint, atque adeo saepe nocte intempesta, Praefecti portas aperiri permittunt. Quae cum esset nota coniuratis, constituta ab illis hora, qua Bernardus cum armatorum manu adesset ad portas: paulo ante lucem, cum armatis ad centum numero adiunctis Palandriis, ad eam portam, qua Pistorium itur, rei eventum opperiens substitit. Interca unus ex coniuratis, dum alii intenti sunt armis expediendis, eadem fere qua ille advenerat hora, Praetorem adit, atque cum per causam faciundi itineris claves postulasset, facile ab eo, cui nihil huiusmodi veniret in mentem suspicari, ut sibi oppido exire liceret impetravit.

Ita sequutus superiorum institutum, qui facile in eo oppidanis gratificari consueverant: uni ex apparitoribus negotium dat, qui ubi vellet illi portas aperiendas curaret. Eum certum in locum de industria adductum, coniurati repente e latebra qua delitescebant, ut convenerat, prosilientes, comprehendunt, ac dia recusantem, metu mortis iniecto ni pareret, claves tradere ac se sequi iubent. Hine ad portas profecti, ad exteram hominum diligentiam, nocte opportune insidias tegente, reclusas patefaciunt, ac quo minus rem industrie exequerentur prohibente ne-

paresse aver posato qualunque sollecitudine per rispetto al reggimento della città, avea nondimeno mandato severo bando, che igovernatori delle terre le quali erano nel dominio di Firenze, facesser serrare ogni sera le porte, e presso di se ne ritenesser le chiavi; avvisando che non si dovesse scemar punto la diligenza primiera, di che in tempo di guerra in singolar modo, ma pur sempre per la sospetta fede della gente, facea di bisogno. E, abbenchè questo costume si serbi in tutte le castella per sicurarle, tuttavia specialmente in quelle si tiene che o per sito o per arte fortificate, se mai cadessero in poter de' nemici, potrebber servire di propugnacolo a danno di chi le abbia perdute. Ma questa sollecitudine e vigilanza, comunque la si usi grandissima, non supera mai le insidie e la perfidia della gente; e la fa talora men sicura dalla frode più il caso che la scelleraggine o l'imprudenza di coloro ai quali son date a custodire le terre, come appunto avvenne nel tempo di che parliamo. Perciocchè i Potestà concedon sovente, massime quando non vi è sospetto, che si apra anche nel cuor della notte, allorchè qualche uomo dabbene domanda di entrare o di uscire. Sapendo i congiurati questo costume, concertarono che a una data ora Bernardo con una mano di armati fosse alla porta. E di fatto egli propinquo al giorno, insieme con quelli del Palandra e circa cento armati, alla porta che guarda Pistoja, aspettando che gli aprissero, si presentò. Frattanto uno dei congiurati di dentro, mentre gli altri erano intesi ad armarsi, quasi alla medesima ora in che era arrivato il Nardi, ne andò dal Potestà; e avendo chieste le chiavi sotto colore di voler far viaggio, da lui che niente di un simile accidente poteva dubitare, ottenne senza difficoltà licenza di uscir dalla terra. Il Potestà, seguitando l'uso degli antecessori, i quali spesso eran facili a far questo piacere ai terrazzani, ordinò a un dei donzelli che aprisse una porta, secondochè quel cittadino voleva. Questi conduce a bella posta il donzello dove avea concertato co'suoi che il condurrebbe; quì i congiurati sboccan fuora di aguato improvvisamente, prendon quell'uomo; e benchè per un pezzo ci ricusi di compiacerli, col minacciar di ammazzarlo se non fa quel che vogliono, lo costrin-

mine, Bernardum intus armatum accipiunt. Ad hunc maxime modum oppido occupato, quod quidem ubi exules censuissent eandem sibi celeritatem et vigilantiam adhibendam, magni motus principium erat Florentiae futurum: divisis partibus alios ad arcem recipiendam duce Silvestro impigro homine atque audaci, Bernardum ad occupandum Forum et Praetoriam do. mum cum ceteris proficisci placuit. Quod illi cum impigre egissent, relictis paucis qui arci praesidio essent, ac Praetorem custodia diligenter asservarent: per vacuum ab armis oppidum, populum ad libertatem vocantes excurrunt: ut fides fieret non se oppressores, sed vindices libertatis advenisse, abstinere suis a caedibus et direptionibus, atque ab omni alia iniuria in privatos iussis. At oppidani orta iam luce ad tumultum excitati, cum discusso errore, urbem captam ab armatis teneri, et vocari se ad libertatem, quiescentibus iis in quorum potestate oppidum esset, non satis causa tanti motus perspecta, animadverterent: in forum concursu facto, taciti qui eius esset exitus futurus, dum inter spem et metum animos versarent, armatorum hominum libidini, atque avaritiae expositi expectabant.

Ac cum stupefacti subita re, et voces tamen excitantium se ad libertatem audirent non inviti, et quid sibi esset agendum incerlis animis fluctuarent: Bernardus nuntio accepto, eos qui Praetori in Magistratu assidebant, aliam in partem convenisse, ac quanquam eo in custodiam tradito, qui Reip. nomine praeerat, de summa rerum consultare, cum neminem interea tumultum per eam occasionem excitare, sed quiescere omnes nullam vocem liberam mittentes, quae fidem faceret, rem multitudini probari, ac cetera contra atque sperasset, accidere animadverteret: adire ipse Magistratum decrevit. Ubi autem homines sua oratione confirmatos in sententiam perduxisset, futurum non diffidebat (vana coniectura ex sui animi

gono a dar le chiavi, e a gir con loro. Quindi, mentre a tante diligenze dà favore anche la notte che tenebrosissima copriva le loro insidie, apron la porta; e niuno essendo che possa impedirli, intromettono a loro talento con i suoi armati Bernardo. Occupata in questo modo la terra, sicchè se i forusciti avesser avvertito di usar la medesima sollecitudine, potea nascerne gran movimento in Firenze, gli assalitori convenuti insieme divisarono di partirsi in due schiere; una guidata da Salvestro Pratese uomo bravo ed audace corresse a prender la cittadella, l'altra condotta da Bernardo della piazza e del palagio si insignorisse. In un momento tutto questo eseguiscono; e poi, lasciato un piccol presidio che difenda la rocca e strettamente guardi il Potestà, corrono per la terra vuota di armati il nome della libertà gridando; e perchè ciascun si assicuri che son venuti della libertà non oppressori ma vendicatori, comandano alle loro genti che le persone e gli averi di chiunque non sian tocchi, che a nissun de'privati si faccia ingiuria. Ma quei della terra, apparito il giorno, essendo incitati a levar tumulto; poichè proprio si accertarono che la città era in balìa di gente armata e che eran chiamati a libertà, standosene intanto quieti quei che la sera eran signori del castello, non conoscendo ancor bene d'onde potesse tanto movimento nascere, corsero in piazza; e quì fra speranza e timore dubbiosi, esposti alle libidini e all'avarizia di quella gente armata, zitti dell'avvenimento attendevano il fine. Attoniti essi per sissatto inaspettato caso, benchè non udissero malvolentieri le voci di coloro che gli spronavano a riporsi in libertà, nondimeno non sapevano se dovessero o no risolversi a compiacerli; quando Bernardo intese come gli Otto, che dopo il Potestà tenevano in Prato supremo grado, erano in altra parte della città convenuti; e quantunque fosse prigione quegli che a nome della repubblica teneva la terra, si consigliavano di quel che era da fare. Veggendo egli dunque che niuno coglieva quella opportunità per levar tumulto, ma anzi tutti stavan quieti, e non facevan sentir libera voce che lui certificasse come sissatto attentato piaceva alla moltitudine; e avvertendo che ogni altra cosa avveniva diversamente da quel che aveva sperato,

studio de aliorum voluntate facta) ut populus nactus auctorem magistratum, quem sequeretur, omni cunctatione abiecta factum probaret. Ergo re ad hunc modum excogitata, ad cos septus armatorum manu profectus ita verba fecisse dicitur.

" Cum ego adhuc in capta urbe incruenta arma geram, » minus sane mihi necesse esse intelligo, longiore oratione, " qui meus in vos animus sit, declarare. Nam quod optatis-» simum omnibus iucundissimumque est, ad vos vestrae auctor " salutis advenio, libertatem vobis si modo viri estis, quando " is dies primus Pratensibus illius recuperandae illuxit, a » crudeli paucorum atque immani dominatu, huius tantae rei " auctoribus usus viris honestissimis, et probatae virtutis, vin-" dicaturus. Quae quidem res tanto vobis in praesentia gra-27 tior, quanto illa minus expectantibus videtur accidisse, cum naeque est omnibus in posterum futura magnae laudi, tum " integros eosdem ac tutos reddit ab iis malis, quae gravia " adhuc expertos, multo maiora in dies ac minus ferenda li-» beris hominibus, cuiusmodi vos esse prae vobis fertis, viden-» tur manere. Plura dicerc cupientem temporis exiguitas pro-» hibet, quae tamen ipsa ut minus esse necessaria existimetis, » et prudentia vestra vos et horum temporum status monere in " primis debet. Tantum illud dicam, quod ubi semel perspectum " habeatis, omnem in vobis moram et cunctationem tollat. " Cum enim idem vobis dies et malorum finis et salutis initium n futurus sit: ne quando vos poeniteat auctori vos vestrae li-" bertatis, quae salutaria atque honesta sint suadenti paruisse, " vobis certissima auxilia et validissima spondeo: quibus tecti " et muniti adversus crudelissimorum hominum vim, acque " tueri redemptam libertatem meo labore et consilio, et ulcisci " veteres offensiones, quod summae voluptati est iniuria affe-" ctis, facillime possitis. Propediem Hercules Atestinus Fer-" rariensium Dux aderit validis copiis instructus, iam pridem " ille cura reducendorum exulum suscepta Medicibus infestus,

deliberò di andare egli stesso dagli Otto. Che se, confortandogli coi suoi discorsi, gli fosse successo di condurgli nel suo parere; non diffidava, perchè le proprie brame gli facean fare congettura vana dell'altrui volontà, che il popolo, preso l'esempio dai magistrati, i magistrati seguiterebbe, e subito starebbe al fatto. Con queste fantasie in testa, recatosi cinto d'armati agli Otto, è fama che così favellasse.

" Voi vedete come in una città per me presa io non abbia » ancora insanguinate le armi; il perchè non mi è d' uopo lungo " ragionamento per dichiararvi le mie intenzioni. Autor della » vostra salute io vengo quà a far cosa che per tutti debbe es-» sere oltremodo desiderata e gioconda; a vendicar cioè, me-" diante l'ajuto che mi prestano questi prodi, tutta gente one-" stissima e di virtù specchiata; a vendicare, se avete cuore, » dalla crudele e disumana tirannide di pochi la libertà, oggi che » spunta ai Pratesi il primo dì in che è dato loro la libertà ri-" covrare. E questa è cosa che quanto più pare avvenuta ina-» spettatamente, tanto più vi deve riuscire adesso gradita, e per-" chè la sarà poi a tutti di lode grandissima; e perchè la vi " fa per l'avvenire liberi e sicuri da quei mali, che avete fino » ad ora sperimentati gravissimi, e molto maggiori ogni di e » più insopportabili per uomini liberi, quali vi pregiate di essere, " vi son forse serbati. Io vorrei ragionarvi più a lungo, se le anngustie del tempo non mel vietassero; ma la vostra prudenza, » specialmente nella condizione presente, vi deve avvertire a ri-" putar meno necessario un lungo parlare. Vo' dirvi una cosa » sola, che profondamente considerata, levandovi di ogni per-" plessità, vi farà troncare ogni indugio. Ecco il giorno, in che " possono insieme aver fine i vostri mali e principio la vostra » salvezza; ed in questo, perchè voi non vi abbiate a pentire " giammai di aver fatto a modo di un uomo, che riparatore » della vostra libertà vi confortava a un partito salutifero e " onesto, soccorsi certissimi e validissimi vi prometto. Per " questi voi, protetti e afforzati contro la violenza di uomini cru-" delissimi, agevolissimamente potrete difendere la libertà riscat-27 tata mediante il consiglio e l'opera mia, e le vecchie offese 6 VOL. II.

n quos non odisse vos et vestrae libertalis esse memores mi-" nime potestis: a Venetis item hand dubia auxilia aderunt, nunquam illis Medicum familiae aequis, et quam sibi lau-" dem quaerunt, vel sumunt potius iam omnium consensu, adiu-" toribus semper futuris, a nefariorum hominum tyrannide op-" pressos populos, sua auctoritate liberandi: quod adeo lauda-» bile institutum, minime sunt in vobis hoc tempore neglecturi. » Ad haec omnia, quo rem audacius atque alacriore animo " suscipere, utque viris fortibus diquum est, oblatam vobis " tantam divinitus occasionem capessere, ne vereamini (quod " ego multorum litteris habeo compertum ) Florentiae nobis » secunda omnia contingent. Multitudo enim alienata a prin-» cipibus gravissimis corum iniuriis, ac seditionibus et discor-" diis, civitati inveterato morbo, perpetuo iactata, simulatque " accipient, libertatis capessendae a vobis principio facto, in-» ventos esse qui ausi sint a sceleratis dominis deficere: arma " vestro exemplo ad se vindicandam in libertatem continuo " sumet. Quae res quanti vobis debeat videri ad vestra confirmanda consilia, non ignorare vos arbitror, prudentes homines, " et haud nostrarum contentionum ignaros. Itaque cum ancipiti nalo, et domi intestino bello, et foris externis armis communes nimicos distineri eodem tempore ac distrahi necesse sit: a " nulla illi iam parte satis tuti (quod ego vobis polliceor futu-" rum, haud indignus auctor, cui etiam agenti de maximis re-" bus assentiamini) integram posthac vobis fruendam libertan tem, ac quibus visum fuerit legibus, permittent. Quae se vo-" bis occasio offerat animadvertitis: habetis meum consilium, n tum qui nobis ad omnia praesidio futuri sint, praesto esse " armatos homines, alque eos quidem insignis et spectatae virntutis, intelligitis, ut iam quid vos agere oporteat, ignorare n haudquaquam possitis. Quae cum ita esse intelligerem, plura " dicere in hanc sententiam cius esse hominis censui, qui aut " cos ipsos apud quos verba faceret, aut ipse se, aut qua de " re ageret, plane ignoraret. Itaque (quod unum reliquum est) " illud vobis in praesentia spondeo, quiequid vobis esse agen-

" vendicare, lo che per uomo ingiuriato è pur dolcissima soddi-" sfazione. Fra poco con forze poderose sarà qui Ercole d'Este, " quel medesimo che da gran tempo, preso avendo a restituire " in patria i forusciti, è nimicissimo ai Medici, i quali voi non " potete non odiare, quando della libertà antica serbiate memo-" ria. Vi verranno di certo ajuti anche da Venezia, che a' Meo dici non sarà mai benigna, perchè vuole, o meglio (siccome » è sentenza comune) ha la lode di giovare dell'autorità sua i " popoli oppressi, per liberarli dalla tirannide de' malvagi; qual " laudabile costumanza or non dismetterà senza dubbio rispetto » a voi. E oltre a questo, perchè con più ardito e pronto animo » pigliate l'impresa, e afferriate, come si addice a valorosi, l'oc-» casione che il cielo vi offre tanto bella, non dovete aver so-» spetto che quel che avverrà in Firenze non sia per darvi ogni " maggior favore. Io, per le lettere da molti a me scritte, so 27 che il popolo adirato coi cittadini principi per le loro ingiu-» stizie gravissime, e delle sedizioni e delle discordie (inveterato malore di quella città) fatto giuoco perpetuamente, appena che, » avendo voi cominciato a ridurvi in libertà, intenderà che si " son trovati uomini di tanto cuore da ribellarsi a padroni scel-" lerati; per ricuperare egli pure la libertà impugnerà subito, " seguitando il vostro esempio, le armi. E di quanto momento " debba ciò riputarsi per confortarvi a prendere il partito che " vi propongo, mi avviso che voi, uomini quali siete savii e " ben consapevoli delle nostre contese domestiche, ben vel sap-» piate. Onde che, dovendo necessariamente i comuni nemici " da doppia sciagura, in casa da intrinseche guerre, fuora da » straniere armi essere insieme impacciati e distratti; per " niun lato sufficientemente sicuri ( e che sarà così ve lo pro-" metto io che pur son tal uomo alla cui fede, trattandosi di " cosa di momento gravissimo, potete rimettervi ) lasceran che " d' ora innanzi vi godiate tutta la libertà vostra, e vi gover-» niate con quelle leggi che meglio a voi piaceranno. Qual " dunque vi si offra lieta opportunità vel vedete, vi ho dato " il mio consiglio, avete inteso come io mi abbia genti di chiara

- " dum de vestris rebus statueritis, meam semper in vos bene-
- " volentiam et studium, quos pulcherrimo facto asserere in li-
- " bertatem, ac magno meo periculo (quod vos non fugit) mi-
- " nime veritus sum, praesto aeque vobis perpetuo fore."

Nihil illi moti Bernardi oratione, paucis pro temporis ratione, et ut minime suae libertalis esse immemores viderentur, responderunt. Quod ille per vim occupata urbe a caedibus, et direptionibus abstinuisset, cum quidem utrumque armato liceret: non tam illi Pratenses ex animo agere gratias, quam queri atque expostulare, quod cum minime de eo ita essent meriti, perfecisset (quicquid illi esset visum de gravissima iniuria remittere ) ut quod pro beneficio aequius erat, pro condonata illis patriac eversione, cuiquam essent gratiae habendae. Ita cum beneficium ostentet (si vera modo audire aequo animo patiatur ) fatendum illi necessario esse, non se laudem ullam promeritum, quoniam potuerit a gravissima iniuria abstinere, sed reprehensionem potius, quod iniuriam minus illam sane gravem, si quis velit spectare cuiusmodi fuisset futura, ubi armorum impunitati esset adiuncta nocendi voluntas, sed iniuriam tamen in amicos sibi homines nullo eorum lacessitus maleficio intulerit. Itaque leviorem illius culpam videri posse: videri eundem penitus culpa carere minime posse. Libertatis vindicem quando ipsi nulli serviant, quaerere se quidem neminem. Legibus enim et magistratibus ita parere, quorum sit legitimum imperium, ut etiam si nullus alius a Repub. mittatur, qui iuri dicundo praesit, sua sponte delecturi ipsi sint communis salutis causa, cui vitae et necis in se potestatem permit" e provata virtù pronte ad ajutarvi in ogni uopo vostro;

cosa dunque or debba farsi nol potete in verun modo igno
rare. E siccome io so questa esser la condizion delle cose,

mi è avviso che il parlarvi più a lungo su quest' argomento

sarebbe da uomo che mal conoscesse o presso chi parla, o

se stesso, o il perchè parla. Sicchè altro non ho da dirvi,

se non che io, comunque siate per provvedere all' uopo vo
stro voi, i quali anche col mettermi, come ben sapete, a un

gran rischio, non ho temuto di rendere con un fatto glo
riosissimo in libertà; vi prometto che serberò in perpetuo tal

quale è ora verso di voi dell'animo mio la benevolenza e la

propensione ".

Non si mossero punto gli Otto per questo discorso; e in poche parole, secondo che il tempo chiedeva, ma in modo da non parer dimentichi della loro libertà, gli risposero: Che dell'essersi egli, dopo avere occupata la città, astenuto dalle stragi e dal saccheggiamento, mentre armato poteva e far macello e saccheggiare, doveano i Pratesi ringraziarlo di cuore; ma potevano anche lamentarsi e chiedergli il perchè, non avendogli essi fatto alcun male, avesse egli adoperato per modo (abbenchè poi gli fosse parso di render men grave un' ingiuria gravissima ) che quelle grazie che più giustamente si sarebbero a lui rese per qualche ricevuto benefizio, ora le si gli dovessero rendere perchè, dopo essersi a tradimento insignorito della loro patria, non l'avesse anche ruinata. Perciò, se egli senza adirarsi voleva ascoltare la verità, dovea confessar necessariamente che, quantunque si vantasse di quel suo benefizio, non aveva meritata lode alcuna per aver potuto frenarsi dal portare al sommo l'ingiuria sua; ma piuttosto avea meritato riprensione per aver fatto un' ingiuria, meno grave sì, postochè alcuno volesse guardare quanto grande avrebbe potuto quella essere se all'impunità dell'armi si fosse aggiunta la volontà del nuocere; ma pure avea fatta un'ingiuria a gente amica da niuna ossesa di questa provocato. Poteva dunque più leggiera parer la colpa di lui, ma non egli scevro di colpa. Non cercavano liberatori non conoscendosi servi.

tant. Quin etiam si ea servitus esset habenda, quae legum vi, ac iudiciorum severitate, improbos et nefarios a scelere atque amentia retardaret: ca autem libertas quae solutis omni metu hominibus facultatem permitteret, quae vellent agendi: libertatem, quae non utilis modo, sed perniciosa etiam saluti omnium esset, remittere se eius vindicandae auctoribus non invitos: contentos eosdem futuros ea servitutis conditione, cui improbi addicti quo minus boni libertate fruerentur, non essent impedimento. Externis auxiliis, cum maxima et firmissima illi habeant in concordia civium constituta, nisi ille patriam repetere per aliorum perniciem, quam cadem carere per suorum iniuriam malit, neque indigere in praesentia, et ut in posterum ne indigeant, adnixuros. Quae Florentiae agantur ita ad se pertinere existimare, ut quorum semper mitissimum in se imperium et iustissimum fuerit, iis diuturnum illud esse amplissimumque velint: utrum quidem recte an minus inter principes conveniat de summa Repub. non esse Pratensium cognoscere: cum enim pari in omnes observantia sint, unum curare se ut civitati sua fides constet, cuius beneficio liberi sint, ac suis legibus utantur, nemini addictos qui privatus separata consilia a Repub. habeat. Qua re (quod reliquum esse videatur ) se illum etiam atque etiam orare, ut Praetore viro optimo libertati restituto, ac metu omni Repub. liberata, discedere de medio, ac participes consilii alibi quaerendo, haud trahere se in certam perniciem velit, et invitos et minime dignos qui tanta iniuria et calamitate afficiantur.

and to the property of the property of the

Alle leggi e ai magistrati che avean sopra loro imperio legittimo obbedivan per modo che, anche quando non fosse più mandato un Potestà dalla Repubblica a render giustizia, eglino stessi per il ben comune sceglierebbero chi avesse diritto di dar vita c morte. Anzi, se dovea riputarsi servaggio quello che con la forza delle leggi e con la severità dei giudizii la scelleraggine e il furore de' malvagii e nefarii uomini raffrenava; e libertà quella che, disciolta da ogni timore la gente, le dava facoltà di operare a suo talento: questa libertà non solo inutile ma anzi perniciosa alla salvezza comune, volentieri la lasciavano a chi si era preso il carico di farsene vendicatore: e sarebbero stati contenti di quella condizion di servaggio, alla quale astretti anche i tristi non potevano in verun modo impedire che i buoni si godessero la libertà vera. Di soccorsi di fuora, siccome soccorso massimo e fermissimo aveano nella concordia de'cittadini, purchè egli non volesse ricovrar la patria con la rovina di chi non gli apparteneva, piuttostochè esserne esule per l'ingiustizia dei suoi; attualmente non avean d'uopo, e avrebber fatto il possibile per non averne d'uopo neppure nell'avvenire. Tenevano di dover prendersi pensiero di ciò che si faceva in Firenze solo quanto conveniva al desiderio il qual nudrivan vivissimo che i Fiorentini seguitassero ad aver per lungo tempo autorevolissimo in Prato quell'imperio, che sempre sommamente mansueto e giusto vi avevano esercitato. Se poi i principali cittadini di Firenze fossero o no ben d'accordo intorno alla somma delle cose pubbliche, non toccava ai Pratesi a indagarlo, poichè onorando tutti egualmente, non dovean di altro esser solleciti se non che la fedeltà loro fosse palese a quella città, per il cui beneficio eran liberi, e vivevan secondo le proprie leggi, non addetti ad alcun de'particolari che nutrisse disegni separati da quelli del Comune. Il perchè lui pregavano e ripregavano, sola cosa che ad essi restava da fare, sprigionasse il Potestà il quale era uomo veramente dabbene, liberasse da ogni timore il Comune, si levasse di mezzo; e cercando altrove chi prendesse parte nei suoi disegni, non volesse trascinare a certa rovina se stesso e loro che non avevano in animo di dargli retta, e che non meritavano di esser afflitti da calamità e da ingiuria sì grave.

Cum quanquam ita illos affectos, haud tamen Bernardus desperaret, ubi metus iniectus esset, quam maxime vellet sententiam probaturos: Practorem educi e custodia, ac magistratu populoque inspectante, e fenestra Praetoriae domus suspendi imperavit. Ita in magna omnium trepidatione cum iam rumor dissipatus esset de Practore supplicium sumi, in quem minime dubia multitudinis studia inclinabant, iam ille ad tam triste atque atrox hominis imperium collo laqueo inserto, ex superiore aedium parte, quo magis conspectus homines supplicii foeditate deterreret, producebatur: vir minime dignus, qui inexpiabili odio elatum iuvenis animum, ultimo supplicio exsaturaret. Is est Caesar Petrutius, qui postea in Patiana coniuratione Vexillifer Reip. egregiam operam duobus fratribus Medicibus navavit. Cum igitur, ut erat acri ingenio, atque animi praesentia et consilio praestabat, neque extremo vitae tempore facile sui oblivisceretur: ad novum consilium animum adiecit, ac Bernardum iam agi in eum inbentem appellat: ubi pateretur pauca secum communis salutis causa communicari, pollicitus se illi ca allaturum, quae scirct magno usui in praesentia rem gerenti esse. Quanquam ferox juvenis ingenium, et non satis accommodatum ad probanda meliora consilia, hine odium atque iracundia, hine voluptas summa expiandi exilii inimici supplicio, in primis acuebat: movit tamen obiecta utilitatis species dubiis suis rebus haerenti, cum nullum inire consilium, aut explicare satis posset. Itaque iussis suis consistere, ac Praetori potestate dicendi facta, quid ille sibi vellet percunctatur, superbo adiecto imperio, ut paucis rem expediret, cum visus esset per colloquii occasionem moram supplicio quaerere. Ita ille hominem obtestatus, ut collecto tandem animo quem rei tantae magnitudo perturbaret, tutiora sequi consilia mallet, quam quae iracundia et ferocia suaderet: facile demonstrat (quod loqui res ipsa videbatur) omnia contra ab ilio agi, atque ratio institutae rei postularet. Quemadmodum enim Practore affecto supplicio, multitudinem, quae illius perstudiosa sit, iracundia in auctorem supplicii exarsuram: ita codem conservato (quod minime illum practereat) eius in omni-

Tal fu la risposta: ma Bernardo, quantunque conoscesse qual era l'umor degli Otto, pure non disperò di condurli nei suoi voleri con impaurirli; al quale effetto comandò che fosse tratto di prigione il Potestà, e alla presenza del magistrato e del po. polo da una finestra del palagio fosse appiccato. Divulgatasi subito la voce che si menava a morire il Potestà al quale tutti volevan bene assaissimo, grande fu il batticuore di quanti erano in Prato; ma quegli frattanto per il tristo e atroce impero di Bernardo era cacciato fuori col capestro al collo dal più alto piano del palagio, da dove quanto più si poteva con brutta morte gli spettatori sbigottisse; uomo che non meritava punto di satollare coll'estremo supplizio l'animo di un giovine trasportato da odio implacabile. Questo Potestà era Cesare Petrucci, quel medesimo che dipoi nella congiura dei Pazzi, Gonfalonier di giustizia, rese ai Medici servigio singolare. Ingegno penetrante aveva costui per presenza d'animo e per consiglio valentissimo. Nè in quello stremo si scordò di se stesso; ma, volto anzi l'animo a novello spediente, vedendo Bernardo che gli sollecitava la morte, lo chiamò; promettendogli che, se lo lasciasse comunicar con lui alcune cose ad ambedue salutifere, gli mostrerebbe per che modo ei potesse con suo gran prò nell'attual bisogna governarsi. Benchè Bernardo, seroce per indole e poco atto ad accettare i consigli migliori, fosse concitato assai per una parte dall'odio e dalla collera, per l'altra dalla somma soddisfazione di tor via l'onta dell'esilio col supplizio di un suo nemico: nondimeno l'apparente utilità offertagli lui mosse che nei dubbii casi era scarso di partiti, come quegli che non sapeva risolversi, o le sue risoluzioni sbrigare. Ordinò dunque ai suoi che sostassero, e concesso al Potestà il parlare, gli domandò che mai dirgli volesse; ma insieme, sospettando fosse questo un sotterfugio per indugiare l'esecuzione, gli aggiunse orgogliosamente con poche parole si spicciasse. Allora Cesare cominciò a pregare Bernardo che rientrato finalmente in se, giacchè ne lo avea fatto escire la grandezza di tanta impresa, volesse seguitare un consiglio più sicuro di quello al quale la collera e la fiera sua natura lo trascinava; e facilmente

bus sequuturam sententiam alque auctoritatem confirmat, cuius diu fidem atque abstinentiam gerendo magistratu probarit. Itaque modo sibi permittat, ut populum alloquatur, prolixe ei omnia de illius voluntate se quam optime perspectam habeat, polliceri. Videri autem in primis illius rationibus conducere, ut per quietem atque otium, armis captum oppidum, quod quidem et ipse viderit, qui suos a maleficio atque iniuria prohibuerit, secunda hominum voluntate retineat. Temporis quidem causa et vitandi supplicii, posse haec a se dici existimari: quae tamen nisi certa ratio confirmet, neque moram se ullam supplicio sua oratione deprecari. Nam quod existimet adeo severa et tristi animadversione homines territos in officio contineri, longe illum falli. Semel enim occupatis misericordia animis, futurum ut desiderium illius, quem amiserint, non tam afferat metum ad offensionem dissimulandam, quae ex supplicii foeditate orta sit, quam vim et ferociam extorqueat ad vindicandam iniuriam.

Silentio se praeterire, quod imminens mortis periculum dicentis suspectam orationem faciat, in se illum adeo tetro ac detestando mortis genere saevire: qui unus omnium maxime paucorum potentiae infensus praesentem rerum statum oderit semper, execratusque sit. Comprimere homines praesentis doloris sensum, metu impendentis, quem tamen vultus saepius quam oratio indicat. Eo enim ventum esse hominum insolentia, ut nimis magno redimatur libertas iis, qui servitutem perferre minus noverunt, fortunarum, dignitatis, vitae amissione. Sed ut nihil tamen horum sit, si modo possit inducere animum ut assentiatur salutaria atque utilia suadenti, facile tum intellecturum non se magis vitae alterius, quam suae saluti hac tanta remittenda iniuria prospexisse. Facile faisse oppidum occupare nullo armatorum praesidio munitum: ut illud diu in potestate habeat, quod to-

gli mostrò, giacchè il fatto parea parlar da se, che egli operava proprio a rovescio, e non come conveniva allo scopo il quale si cra proposto. Se Bernardo facesse morire lui Potestà, la moltitudine, la quale era tutta per il suo governatore, monterebbe in furia contro l'autore di questa morte; se lui conservasse (cosa a che dovea ben por mente ) il popolo avrebbe seguitato in ogni cosa la sentenza e l'autorità di quello del quale per lungo tempo avea lodato la fede e la moderazione nel governare. Gli permettesse dunque di parlare al popolo; ed ei gli prometteva che ad ogni sua volontà l'animo di questo volterebbe, perciocchè l' animo del popolo a fondo conosceva. Parevagli che Bernardo guadagnerebbe assai, se con la benevolenza dei cittadini quietamente e tranquillamente ritenesse la terra per via d'armi occupata; e questo era stato l'avviso anche di Bernardo, quando aveva vietato ai suoi ogni malefizio ed ingiuria. Potea sembrare che queste cose e' dicesse per provvedere ai casi suoi, e per campar dal supplizio: ma, se non le confermava ragione, stava in poter di Bernardo il farlo morir subito, giacchè non le diceva per essere strozzato un po' più tardi. Se per altro il Nardi si argomentava con un' esecuzione tanto trista e rigorosa si potesse tenere in freno la gente, era in grande inganno. Perocchè, presi una volta gli animi dalla compassione, il desiderio del governatore perduto non tanto metterebbe nei cittadini paura, sicchè dissimulassero il loro sdegno per quell'infame supplizio, quanto gli farebbe violenti e feroci a vendicar siffatta ingiustizia. Sapeva bene, egli Petrucci, che l'imminente pericolo poteva far sospette le sue parole; e però non volea dire che chi il mandava a morte sì abominevole inferociva contro un uomo che più di chiunque altro era nemico della prepotenza di pochi, ed aveva odiato ed esecrato sempre il governo d'allora. E se la gente teneva serrato in cuore il dolor de' mali che la opprimevano, ciò avveniva per la paura di quelli che le sovrastavano, paura di che spesso fa fede più il sembiante che le parole. Perciocchè l'insolenza dei ribaldi era venuta a tanto, che quelli i quali meno sapevano tollerare il servaggio, a troppo gran prezzo sì, ma pur dovean tum ab iis sit, qui populo praesint, quibusque Praetoris auctoritas antiquissima, omnia quae agant publice atque administrent, ut maxime is velit praescribat, se unum perfecturum.

Bernardus, qui populo quiescente quem moturum aliquid speraverat, omnia circumspectando plane consilii inops, neque rei exitum ullum inveniret, et in primis fluctuaret animo: non esse aspernanda arbitratus, quae Caesar attulisset, illum ex suggesto, quod ex altiore aedium parte iu forum spectat, concionari, atque oppidanos, sive sua sponte inclinatos confirmare, sive alienatos conciliare, spe et pollicitatione maximarum rerum iubet. Qua re administrata parum lacto eventu: per eam moram temporis interiectam Bernardus sibi passus magnam occasionem rei agendae manibus elabi, illum reduci in carcerem atque asservari diligenter imperavit. In re tam gravi, et quae ut nullo suscepta consilio celeritatem et praesentiam animi, ita explicata consilium ne dolo et fallacia debilitata langueret, requirebat: nimia cunctatione oppidanis spatium dedit ad se colligendos, qui erant noctis beneficio et errore opprimendi ab iis, qui plus animis audaciae, quam virium armis afferrent. Ubi enim sensim apparuit, exiquam armatorum manum, minime parem multitudini resistenti futuram, momento temporis res compressa discussaque est. Erant complures in eo oppido Florentini honesti homines cum primis sui ordinis et locupletes: inter quos maxime diquitate excellebat Georgius Ginorius vir magni consilii et prudentiae, eques ex Rodiorum

comprar la libertà con la perdita delle fortune dello stato della vita. Ma non si avesse in conto alcuno il già detto. Se Bernardo volca piegarsi a fare a modo di uno che gli dava il consiglio più utile e salutare, facilmente intenderebbe che al proprio meglio più che alla vita del suo creduto nemico, col lasciar questo libero, avrebbe provveduto. Facile era stato occupare la terra da niun presidio di armati difesa: ma, siccome il ritenerla lungamente dipendeva in tutto da quelli che presiedevano al popolo, e che sempre nel condursi e nel governarsi aveano avuto in gran riverenza l'autorità del Governatore: prescrivesse pur Bernardo quel che voleva che quei magistrati facessero ed ordinassero pubblicamente; ed ei Potestà adoprerebbe per modo che Bernardo potesse lungamente Prato ritenere.

Il Nardi, vedendo contro ogni speranza sua che il popolo non facea movimento; siccome povero di ripieghi, guardando quello che avvenivagli intorno, non iscorgeva per qual via potesse succedergli lietamente l'impresa, e fra mille dubbii ondeggiava; avvisò non fossero da dispregiare le cose da Cesare proposte: e gli comandò, empiendolo di speranze e di promesse, che venuto sopra un verone il quale di alto risponde in piazza aringasse i terrazzani; e se inchinati a dar favore all'impresa, gli confortasse a ubbidire, se nimicati, glieli rendesse amici. Lo che fatto con poco felice esito, Bernardo, che si era lasciata scappar di mano l'opportunità di compier il suo divisamento per il ritardo che corse di mezzo, fe'riporre il Potestà in prigione e attentamente guardarlo. Per tal modo in cosa di tanto rilievo, e che cominciata inconsideratamente voleva celerità e presenza d'animo per essere eseguita, ed eseguita voleva senno perchè dall'inganno e dalla frode infiacchita non languisse, dette il Nardi a quei della terra col troppo indugiare tempo di riaversi; quando bisognava che, mediante il benefizio e l'error della notte, fossero oppressi da coloro i quali audace animo più che forza d'armi avean seco recato. Appena infatti si cominciò a conoscere che gli assalitori erano in picciol numero, e troppo pochi contro la moltitudine ove questa resistesse; in un momento fu tutto compresso e dissipato. Dimoravano nella terra

militum ordine. Is, cum Bernardus nequicquam multitudinem seditiosis vocibus ad tumultum, atque ad arma excitare conaretur, aut suo ingenio a rebus novis aversam, aut haesitantem et torpentem metu: fortissimorum iuvenum collecta manu, in eum de improviso impetum facit, ac primo pedem referre, et loco excedere, mox fato illum suo, magis quam inimicorum vi urgente, terga vertere, ac postremo circumventum et nocturno labore et pugnando fessum sese dedere coegit: aliis omnibus ad unum, aut captis, aut interfectis. Hinc illo in carcerem coniecto, et Praetore educto, fortunae vicissitudinis magno omnibus futuro exemplo, atque oppidanorum animis magna solicitudine et metu liberatis, Bernardum et qui socii participesque eius consilii essent, cum cura conquisitos Florentiam vinctos adducendos curavit.

Iam cum ea ad hunc modum Prati gererentur: cius tumultus fama ( cum quidem quo latius manaret, aliquid semper ad id quod afferret, pro suo ingenio homines affingerent ) aliquanto vero maior perlata in urbem erat. Pratum vi captum, Praetore cum universa familia interfecto, in exulum potestatem venisse: inter tumultus auctores, esse Pistoriensium nobiles aliquot, qui subnixi multitudinis studio rem trahere ad defectionem conarentur. Eius rei causa esse eam civitatem in armis, ac iam ad multitudinem sceleris contagione pertinente; ingenti consensu universos ad defectionem spectare. His nuntiis territa civitate, cum populus frequens in forum convenisset: Magistratus negotium dat Ruberto Sanseverinati, qui tum casu copiarum Reip. imperator Florentiae agebat, ut quanta maxima subito posset militum comparata manu, ire Pratum ad tumultum sedandum properaret: ubi autem omnia pro sua fide et diligentia constituisset, quae esse e Repub. duceret: tum si quid ad ea aqi praeterca administrarive placeret, de co quam primum certiorem magisralumt faciendum curaret. Cum his mandatis Ruberto dimolti ricchi e onorati Fiorentini, e fra questi principale era Giorgio Ginori uomo di gran consiglio e prudenza, cavaliere di Rodi. Costui, nel mentre che Bernardo faceva invano ogni prova per eccitar con voci sediziose a tumultuare e ad armarsi la moltitudine, o per genio avversa da novità, o dubbiosa e titubante per paura, raunata una mano di giovani fortissimi, si avventò all'improvviso contro di lui; e prima a ritirarsi e a ceder terreno, quindi più per il reo destino che per il vigor dei nemici oppresso a volger le spalle, e finalmente attorniato, e per il travaglio della notte e per il faticoso pugnare spossato ad arrendersi lo costrinse. Gli altri furono tutti fino ad uno o presi o morti. Cacciò allora il Ginori in prigione Bernardo, ne cavò il Potestà (grande esempio a chiunque delle vicissitudini della fortuna!), liberò dal gran sospetto e paura in che erano gli animi di quei della terra; e fatti quindi cercare accuratamente quanti il Nardi avea complici in Prato, questi e i suoi compagni d'armi e lui fe' condurre legati in Firenze.

In quel mezzo era di siffatto trambusto venuta a Firenze la fama maggior del vero; perciocchè, a misura che la si divulgava, ciascuno qualche cosa a suo modo aggiungeva in raccontare l'udito racconto: Prato essere stato preso dai forusciti a mano armata; il Potestà con la famiglia morto; fra gli autori del tumulto contarsi alquanti Pistojesi nobili, che forti del favor della moltitudine si studiavano di far che scoppiasse una ribellione; aver perciò prese l'armi anche Pistoja, e già attaccandosi il contagio della sellonia al popolo, pensar tutti d'accordo a sollevarsi contro il Comune. Sbigottiva per queste novelle la città, il popolo in folla correva in piazza. Allora la Signoria comandò a Roberto di San Severino capitano della Repubblica che trovavasi per caso in quel tempo a Firenze, adunasse più genti che poteva, si affrettasse a girne a Prato a sedar quel tumulto, ordinasse, come più conveniva alla fede e alla diligenza sua, tutto ciò che da lui fosse riputato il meglio per il Comune; e questo non bastando, se egli si avvisasse far d' uopo qualche straordinario provvedimento per quietar del tutto le cose, procurasse di avvertirne quanto prima poteva i

misso, nuntius ei a Pratensibus obviam praemissus occurrit, cum a Campis Reipub oppido aliquantum viae processissel: qui et tumultum sedatum, et emissum e carcere Praetorem, tum captos sontes in potestate esse significaret. Quibus cognitis rebus, codem nuntio, qui haec magistratum doceret, praeire iusso, ad urbem rediit. Non ita multo post quam haec acta erant: Bernardus in vinculis cum ceteris Florentiam adductus, varie animos affecit: cum multi eius ferociam et temeritatem; ignaviam plures exulum et cunctationem accusarent, qui illi in tam gravi re, atque opportuna non affuissent: omnes infelicis iuvenis casum aeque miserarentur. Hinc de ca re quaestione constituta, cum magistratus, quos ille consilii socios haberet, quibusve auctoribus et qua de causa rem tantam aggredi ausus esset, quaesisset: neque alios participes consilii quam qui secum vincti adducti essent, neque aliam ob causam rem se esse aggressum respondit, quam ut mortis honestae periculo se quidem exilii calamitate, patriam Medicum tyrannide oppressam servitute liberaret. Cum oratio visa esset a iuvenis ingenio non abhorrere: magno ludibrio fortunae ab iis, in quos insigne beneficium sua spe, atque opinione constituerat, capite plectitur: cum de ceteris pariter sumptum supplicium esset.

Hac tanta exorta subito et restincta flamma, repente obliti homines, ut fit in secundis rebus, quanto defuncti periculo essent ex nimio otio atque animi securitate: ad inertiam et desidiam conversis animis, ut nunquam antea maiorum memoria, ad omnia vitia, quae turpia magis et detestabilia sunt in hominum vita, intoleranda atque infinita licentia, aditum sibi aperuerunt. Tanta autem infamia tum civitas laborasse fertur, ut scriptores eius temporis (credo quod natis hominibus ad industriam et frugalitatem, multo etiam quam esset gravior videretur) dignam rem existimarint, quam memoriae hominum proderent. Querebantur grandes natu homines temporum vitio commutata facic rerum, in qua civitate, summa cum laude maiorum, parsimonia victus et moderatio viguisset, in ca ipsa

Signori. Roberto, avuti questi ordini, si partì; ma egli era passato di poco il castello di Campi, quando incontrò un messo dei Pratesi che annunziava posato ogni tumulto, il Potestà levato di prigione, i colpevoli dati in mano della giustizia. Onde che Roberto, dopo aver spedito avanti quel medesimo messo che tutto ciò significasse alla Signoria, tornò a Firenze, dove poco dopo fu condotto co' suoi compagni anche il Nardi. In veder costui varii negli animi si svegliavan gli affetti: perciocchè, se molti come fiero e temerario troppo lo biasimavano; molti più la codarda lentezza riprendevan de' forusciti, che in tanto grave ed opportuno avvenimento non eran corsi ad ajutarlo; tutti poi di quel giovine sventurato compiangevano la sciagura. Disaminato e ricerco dai magistrati quali fossero i suoi complici in quel disegno, chi lo avesse istigato, perchè avesse egli osato tanto, rispose: Non aver complici oltre quelli che erano stati condotti legati con lui, aver fatto quell'impresa solamente perchè, avventurandosi ad una morte onorata, se stesso dalle calamità dell'esilio, dal servaggio la patria, oppressa per la tirannide dei Medici, volea liberare. Parve da lui la risposta: e al miserando giovine, fatto giuoco di troppo capricciosa fortuna, fu mozzata la testa, per comando di quei medesimi, presso i quali egli avea creduto e sperato farsi merito di un gran benefizio. I suoi compagni eran dannati alla stessa pena.

Svegliatosi quasichè in un tratto e spento questo fuoco, tosto per ozio e per sicurezza soverchia i Fiorentini, come nelle prosperità suole avvenire, dimenticarono da quanto pericolo fosser
campati; e voltati gli animi a pigrizia e ad inerzia siffatta che
di tanta non v'era memoria, con intollerabile e sterminata licenza
si apriron l'adito a tutti que' vizii che più turpi sono e detestabili
nell' umana vita. E da tanta infamia cra, per quanto dicesi, allora gravata Firenze, che gli scrittori di que' tempi ( forse la
colpa ad uomini nati alla frugalità ed all'industria pareva maggiore di quella che fosse realmente) riputavano esser la cosa venuta a tale da lasciarne all'età avvenire particolare ricordo. I
vecchi lamentavano che, mutata per colpa de' tempi la faccia delle
cose, in quella città nella quale con tanta lode de' maggiori cra

quas res privatorum ambitio et mollitia animi ostentaret, luxum, illecebras, mollitiam, corruptelas, nequitiam omnem et vitae turpitudinėm haesisse. Itaque quorum maiores multis laboribus ferendis, virtute, abstinentia, probitate excolenda, civitatem florentissimam fecissent, eos tanquam pudore amisso, iam quod deperderent, nihil reliqui haberent: foedissimis voluptatibus diffluentes, vino, alea, luxuria perditos, turpissimis amoribus atque intempestivis conviviis addictos, nullis non flagitiis coopertos et sceleribus conspici. In legum et iudiciorum contemptione positam summam impunitatem: in audacia et temeritate fortitudinis laudem, facilitatis in animi remissione atque indulgentia, in maledicentia et dicacitate, commoditatis et elegantiae: omnia languide, dissolute, molliter agi ac per summam ignaviam et inertiam. Corporis cultum, in quo cum studium atque industria excelleret, tum ne quid luxui deesset, unquenta summo labore et pretio quaesita consumerentur, quibus obliti in matronarum coetu homines delicati atque elegantes niterent: contra cultum animi nullum: nullam disciplinam ac vitae institutionem dignam liberis hominibus, nullam officii religionem, nullam fidei. Cetera ex eodem instituto, foeditatem in moribus et turpitudinem, studium eorum quae conspicerentur, quod ambitio et cupiditas definiret immensis finibus: in lustris, in gancis, in ludo talario frequentiam: in curia et foro solitudinem et vastitatem: alendis improbis hominibus, lenonibus, sicariis, aleatoribus profusissimos sumptus: fovendis miseris, honestis artibus provehendis sordes atque avaritiam incredibilem 2.

<sup>2.</sup> Quest' ultima circostanza, che lo Storico include nel noverare i vizii dei tempi dei quali parla, ne fa sospettare della verità di tutto il resto. Chi mai potrebbe credere che, vivo Lorenzo Medici, per tacer di molti altri, vivo quel medesimo la cui fama sarà immortale per la sollecitudine con che promosse tutte le liberali discipline, vi avesse avarizia incredibile e sordidezza per rispetto alle arti? Chi non sa qual generoso Mecenate fosse quel Grande di quanti vi ebbero valenti non solo nelle arti, ma anche nelle lettere e nelle scienze? quali meravigliosi uomini creasse, per dir così, all' Italia con la sua magnificenza? come egli fosse a Firenze autor di gloria immortale? Il Machiavelli, conoscitore profondo della natura degli

stata sì viva la parsimonia e la temperanza, ora avesse preso piede il lusso la lascivia l'effeminatezza la corruttela, ogni maniera insomma di cattivo e sporco vivere; e che di questi vizii l'ambizione e la mollezza de' privati menasse vampo. Che però si vedean que' medesimi, i cui antenati coi loro sudori, con l'avere in onore gl'innocenti costumi l'astinenza la probità avevan fatta fioritissima la patria, spogliati ora per dir così di pudore, più non aver nulla da perdere, immersi nei piaceri più sozzi, tutti in preda del vino del giuoco delle impudicizie, ognora in pratiche turpissime e in gozzoviglie, coperti d'ogni più brutto peccato. Nello spregio delle leggi e de'giudizii impunità somma; audacia e temerità lodavasi come fortezza, debolezza d'animo e indulgenza soverchia come benignità, mordacità e maldicenza come bene accomodato e gentil parlare; in tutto con poltroneria vigliacchissima i cittadini adoperavano da languidi da dissoluti da effeminati. In abbigliar la persona studio e industria grande, senza risparmio ( perchè nulla mancasse al lusso ) di unguenti a gran pena e a gran prezzo acquistati, onde unti que'damerini nei circoli delle gentildonne lisciati e belli splendessero: in coltivar l'animo sollecitudine nessuna, nessuna disciplina nè educazione da uomini liberi, tradito ogni dovere, rotta ogni fede. Tutto il resto a tal foggia di vita rispondeva, bruttura e turpitudine in ogni fare, bramosia di comparire sol da cupida ambizione e con immensi confini terminata; nei bordelli nelle taverne nelle bische sempre gran gente, nel palagio e nella piazza solitudine e deserto: per dar mangiare a bricconi a ruffiani a bravi a giuntatori spese profusissime; per sovvenire ai miseri, per promuover le arti onorate, avarizia incredibile e sordidezza.

uomini e delle cagioni della loro corruttela, così dipinge i vizii dei tempi de' quali parla lo Storico. n Nacquero alla città quelli mali, che sogliono nella pace il più delle volte generarsi, perchè i giovani più sciolti che l'usitato in vestiri, in conviti, in altre simili lascivie oltremodo spendevano, ed essendo oziosi, in giuochi ed in femmine il tempo e le sostanze consumavano; e gli studj loro erano apparire col vestire splendidi, e col parlare sagaci e astuti, e quello che più destramente mordeva gli altri era più savio e da più stimato. n

Atque ut hace tanta malorum vis altius infixa animis insiderct, Galeatius Sfortia per causam, ut ferebatur, voti dissolvendi Florentiam cum uxore venerat, regio quidem apparatu et penitus insolito liberae civitati, in qua praesertim summa, ut diximus, parsimoniae laus et frugalitatis haberetur. Iam Lucenses advenientem magnificentissime exceperant, portam qua in urbem erat invecturus, et turrim, quae e portae fornice in ingentem altitudinem perducebatur, demoliti: nomine ut co honore afficeretur qui magnis Regibus haberi consueverat, re vera, quod illis ambitio hominis suspecta metum iniecisset, ne turri occupata loco arcis, ubi res succederet, ad urbem expugnandam uteretur. Certe aliquid de ea Lucenses suspicatos esse, videtur Cola Montanus affirmare 3, qui postea Mediolani auctor fuit illius interficiendi. Is enim quadam oratione Lucae habita, cum civitatem ad faciendum foedus cum Xysto et Ferdinando Rege adversus Florentinos hortaretur (utrum hoc ille sua sponte, an Pontificis impulsu haud satis constat ) ait se biennio ante Bononia Lucam profectum, quo Magistratui Galeatii advenientis insidias indicaret. Sed haec erat quidem fere de illius adventu multorum opinio: secus prudentes homines censebant. Causa enim amicitiae cum Laurentio firmandae, et ut sua auctoritate illius potentiam stabiliret, quanquam arrogantem hominem, et non ita facile de sue iure decedentem, venisse in urbem credebant. Multis autem de causis sibi Medicum familiam fovendam in Repub. sua auctoritate censebat: Laurentio adhue in civitatis principatu haerente, et manentibus adhuc illi cum potentibus civibus simultatibus, qui nullam non occasionem captaturi viderentur, illius opprimendi: quod ille minime suis rebus conducere arbitrabatur: cum maiora iam spe atque animo agitaret, et Italiae sibi imperium Galeatii proavi gloriam et potentiam aemulatus sponderet. Divertit ad Laurentium exceptus ab eo magnificentia et

<sup>3.</sup> Poca fede debbe prestarsi alla testimonianza di Cola Montano, appunto perchè, come nota lo Storico, fu costui autore della morte di Galeazzo, incitando a congiurar contro lui tre nobili giovani Milanesi, qualmente sarà narrato nel libro VI.

E acciocchè tanto male si radicasse negli animi più profondamente, Galeazzo, per soddisfare, siccome corse voce, ad un voto, insieme con la sua donna veniva a Firenze con pompa da re non mai usata in città libera, nella quale, come già dicemmo, era in singolar lode la frugalità e la parsimonia. Lo avean già i Lucchesi ricevuto con tutta magnificenza, demolita la porta, per la quale ei dovea far l'ingresso, e di più buttata giù la torre che altissima sull' arco della porta sorgeva. E avean fatto questo sotto color di onorarlo in quel modo con che onoravano i grandi Re: ma in realtà perchè l'ambizione di lui gli avea messi in sospetto che, qualora gli succedesse di occupar quella torre, se ne valesse poi di rocca ad espugnare la terra. Che i Lucchesi fossero certamente entrati in qualche timore par che lo affermi Cola Montano, quegli che poscia fu in Milano autore dell'uccisione di Galeazzo. Perocchè egli in una sua orazione avuta in Lucca, mentre confortava quella repubblica a federarsi con Sisto e col Re Ferrando ( non si sa bene se ciò facesse di suo moto o per impulso del Papa) disse che due anni prima erasi condotto da Bologna a Lucca, per discoprire al Magistrato le insidie di Galeazzo che veniva in questa città. Certo si è tale essere stata l'opinione di molti per rispetto a quel viaggio; ma i più assennati avvisavano altrimenti. Credevan essi che, quantunque il Duca fosse uomo arrogante e puntiglioso, pure venisse in Firenze per fermar l'amicizia con Lorenzo, e per far più stabile con l'autorità propria la costui potenza. Ed aveva assai cagioni di pensare a dar favore al Medici nella Repubblica ; perciocchè questi per anche a fatica tenevasi nel principato, ed aveva nimistà con cittadini potenti, che, presentandosi l'opportunità d'opprimerlo, non l'avrebbero per avventura lasciata fuggire. Che se ciò fosse avvenuto, il Duca non la stimava cosa punto vantaggiosa ai proprii interessi, come quegli che in mente volgeva disegni maggiori dell'animo suo e di quel che gli era permesso sperare; ed emulo della gloria e della potenza del suo antenato Galeazzo, di tutta l'Italia si riprometteva l'impero. Egli andò ad alloggiar presso Lorenzo, accolto da questo con tutta splendidezza e cortesia. E fu allora che il popolo vide

comitate summa. Tum cnim primum omnes expositas Medicum copias populus vidit, cum hominum invidiam, eorum aut potentia contemneret, aut animi aequitas superaret, quae diu illas facile texerat. In argento praeter copiam, quae regiam opulentiam ostentabat, erant miro artificio vasa elaborata, gemmarum magna vis, quae aut in horum emblematis conspiciebantur, aut in peristromatis, quibus auro contextis strati lecti in cubiculis nitebant. Tabulae pictae, signa ex aere et marmore antiqua, picturae textiles et perfectae Phrygio opere, plurima stragula vestis. Ad haec omnia, quae non deliciarum ostentationem, sed verae magnificentiae commendationem haberet, librorum lectissimorum copia: cum in co avo Laurentius praeferendus esset, quod ille aliorum causa, hic sui etiam optimarum artium studiosus locupletissimam sibi bibliothecam comparaverat. Inter eos, quorum opera ea instruenda utebatur, cum quidem undique magnis excitati praemiis quotidie veterum libri multi et reconditi ad eum exportarentur; Ioannem Lascarem Byzantinum, hominem doctum et magnae nobilitatis, regiis muneribus donavit. Platonis statuam erutam summo labore ex ruderibus, qua sita olim Academia erat, atque ad se e Graecia allatam, ab Hieronymo Pistoriensi, magno redemit.

Laurentii magnificentiam civitas nullo studiorum genere omisso, quibus posset declarari propensissimus in Galeatium animus, subsecuta est, cum variis ludis et spectaculis faciendis, quae aut artificio, aut novitate animos tenerent, tum quandiu Florentiae egit, festis acque profestisque diebus summa lactitia et frequentia celebrandis multitudine plausu et acclamatione subsequente, quae tota semper Medicum fuerat, tum studiosissima Laurentii erat. Inter ea agenda (quod corum, quae postea evenerunt, portendere exitum visum est) cum ad Santi Spiritus dies festus Pentecostes, quem vocant, ageretur: intento populo eius diei memoriae instaurandae, iniectus ignis e superiore templi parte, qui pluribus simul locis linguarum forma tanquam coclitus emitti videbatur, tecta primum comprehen-

esposti al pubblico tutti i tesori dei Medici, quando ormai o la loro potenza aveva in non cale le invidie altrui, o le superava la loro moderazione, che fino allora avea senza pena tenute nascose quelle ricchezze. Vi era gran copia d'argento con che facevasi sfoggio di opulenza regia, ma specialmente vasi si vedevano con arte meravigliosa lavorati; e vi aveva anche gran tesoro di gemme che era dato il mirare o negl'intarsi di que'vasi o nelle coltri che tessute in oro sui letti delle camere brillavan distese. Quadri, bronzi e marmi antichi, arazzi e drappi con tutta maestria ricamati, tappeti in gran copia. Aggiungi inoltre una biblioteca di libri sceltissimi, onde non ostentavasi lusso, ma aveasi lode di magnificenza vera. E in questo Lorenzo molto meglio meritava che l'avolo suo; perchè Cosimo affinchè altri ne usasse, Lorenzo per adoprarli pur egli delle ottime arti studioso, avea messo assieme ricchissimo tesoro di libri. Fra coloro poi dei quali si valeva a provvedersene, e che ogni di per la speranza di ricca ricompensa da ogni parte gli recavano codici in assai numero e rari, aveva Giovanni Lascari da Costantinopoli, uomo conto per dottrina e per nobiltà; e regiamente lo rimunerava. Ed inoltre ricomprò a gran prezzo da Girolamo de' Rossi Pistojese la statua di Platone, che scavata con gran fatica di fra i ruderi dell' antica Accademia gli fu trasportata di Grecia.

La città, adoprandosi con ogni studio per dichiarare l'animo suo propensissimo verso Galeazzo, secondò la magnificenza di Lorenzo con dar varii giuochi e spettacoli che meravigliosi per artificio e per novità sollazzassero gli ospiti; e col solennizzare, per tutto il tempo che Galeazzo dimorò in Firenze, tanto i giorni di festa che quei di lavoro con allegria e concorso grandissimo, fra i battimani e gli evviva della moltitudine, che sempre devota ai Medici era devotissima a Lorenzo. In mezzo alle quali feste avvenne un tristo accidente che parve presagire quello che dopo accadde; perciocchè, celebrandosi la festa della Pentecoste nel tempio di S. Spirito, mentre il popolo era inteso a rinnovellare con una rappresentanza la memoria di quel giorno, il fuoco che mandato giù dalla parte superiore della Chiesa pareva

dit, mox continenti incendio correptis propinquis locis, non prius ulla humana vi aut consilio potuit restingui, quam ad solum usque aedes deflagravit. At expletis iam animis satietate spectandis ludicris rebus, Galeatius et Laurentius, multa inter se, remotis arbitris, de praesenti statu rerum, de pace, de bello, deque iis omnibus rebus, quae magna postea cum Italiae clade acciderunt, summa concordia egisse dicuntur. Eo in colloquio illud dicitur Galeatius iactasse, sive domesticas opes per hanc occasionem ostentare sive adulari Laurentio vellet: quando facile inter omnes constaret, numero et virtule militum Insubres, divitiis praeterea Florentinos ceteris Italiae populis praestare; ubi tantae opes foedere atque amicitia iungerentur, non esse dubitandum quin omnibus belli et pacis leges suo arbitratu praescriberent: qua ex re fieret, ut brevi partum inter se dividerent Italiae imperium. Quae quidem cum ita acta constitutaque dicerentur: ita ille Florentia discessit, ut civitati suspicionem minime dubiam reliquerit, iam orto dissidio eum socios quaesisse, quorum auxiliis ad bellum, quod occulte adversus Regem parabat, uteretur. Nam quo firmior etiam ab omni parte, paratiorque esset, Venetos, qui tum plurimum in Italia poterant, adsciverat in foederis societatem Ferdinando maximis de causis infestos.

Per hanc conspirationem magni motus sunt in Italia excitati, quorum quidem causae atque initia, quo facilius perspiciantur, videntur altius esse repetenda. Cum Paulo secundo mortuo, Xystus (ut diximus) Pontifex renuntiatus esset, civitas de more honorificentissimam legationem, cuius erat Laurentius princeps, ad illum decreverat: quae ei Reip. nomine Pontificatum gratularetur. Ferunt cam legationem gratam in primis novo Pontifici fuisse, quod per cius rei occasionem, dari sibi facultatem sperabat ad suas rationes Laurentium adiun-

come fuoco celeste in sembianza di lingue in molti luoghi insieme discendere, prima si appiccò al tetto; e quindi dilatandosi alle parti al tetto contigue, non potè con arte o consiglio umano spegnersi prima che tutto fino a terra quel tempio ardesse. Ma, poichè gli animi furon satolli di spettacoli, Galeazzo e Lorenzo molto, secondochè è fama, a solo a solo con maravigliosa concordia discorsero del presente stato delle cose, della pace e della guerra, e di tutto quello che poi accadde con grande sciagura d'Italia. Fu in questi abboccamenti (se è ver quel che narrasi) che Galeazzo, o volesse in quest' occasione far pompa della propria potenza, o adular Lorenzo, osò dire che, siccome tutto il mondo sapeva qualmente il Duca di Milano in numero ed in virtù di soldati, e la Repubblica fiorentina in ricchezze tutti gli altri popoli d'Italia vantaggiava: non era da porre in dubbio che, quando con forze tanto poderose l'uno e l'altra si collegassero e stringessero amicizia, detterebbero a tutti a loro talento la legge; onde che in breve della soggettata Italia si partirebber l'imperio. E di fatto, come allor corse fama, fu praticata quest'alleanza, e la si fermò; dopo di che Galeazzo se ne parti di Firenze, lasciando nella città la certezza più che il sospetto dell'aver egli, già venuto in discordia col Re di Napoli, cercato con questo viaggio alleati, per potersi valere del loro ajuto nella guerra che di nascoso apparecchiava contro Ferrando. E per esser da ogni lato più forte e più provvisto, erasi collegato anche coi Veneziani, allora in Italia potentissimi, e per cagioni gravissime al Re nemici.

Per questa lega grandi movimenti si svegliarono in Italia, dei quali perchè ben addentro si conoscano le cagioni e i principii, bisogna a mio avviso rifarsi di più indietro. Quando, morto Paolo II, fu, come dicemmo, creato Papa Sisto IV, Firenze secondo il solito gli avea mandata un'ambasceria onorevolissima di cui era capo Lorenzo, la quale col nuovo Pontefice a nome della Repubblica si congratulasse. Fu questa al Papa graditissima, come a quello che si lusingava in tale occasione avrebbe modo di tirar Lorenzo ad accozzarsi con lui. Non ignorando infatti che Firenze si governava in tutto secondo le costui volontà, ben conosceva

gendi: 4 cuius auctoritate cum omnia Florentiae administrari non ignoraret, magno sibi cam usui futuram ad ea agenda, quae animo destinaverat, intelligebat. Ac quo magis testata sua in illum studia viderentur, eum urbis aerario praefecerat: facta potestate, ut per qui eos in urbe illius negotia procurarent, munus administraret: quae res magno iis fuit quaestui et emolumento. Cum enim Paulus Pontifex clarissimas gemmas atque sumptu immani quaesitas reliquisset: eas parvo pretio a Xisto redemptas, qui aut earum vim haud satis callebat 5, aut aegre ferebat grandem sibi

4. Se Sisto IV avesse accolto gli oratori Fiorentini senza dimostrazioni di amor singolare, e avesse trattato con Lorenzo freddamente; forse il nostro Storico, sapendo quello che dopo avvenne, avrebbe detto che fin d'allora il Papa in cuore era nemico di Lorenzo e de'Fiorentini. Ma siccome le cose passarono diversamente: e il Medici e gli oratori della Repubblica furono dal Pontefice favoriti con benefizii e cortesie segnalate, si scrive che questi modi erano adoperati da Sisto per apparecchiarsi la via ad effettuare le intenzioni che aveva in cuore. Ma perchè si hanno da interpretare tanto sinistramente le buone azioni degli uomini? - Bisogna formarsi una chiara idea della natura dei due personaggi che ora vengono in scena, e che occuperanno gran parte di queste istorie; voglio dire di Sisto IV e di Lorenzo detto il Magnifico. Era Sisto uomo acerrimo, e come vuol tal natura, aperto assai fino a parer non di rado dispettoso e superbo. Pronto del pari, secondo che lui moveva cagione che fosse in realtà o che gli paresse giusta, a farla da amico o da nemico, era nell'una o nell'altra cosa fermissimo: sicchè sarebbe perito più presto che abbandonar gli alleati, e de'suoi violati diritti non ottenere intera satisfazione. Facile a intraprendere ciò che altri appena avrebbe osato pensare, mostravasi nel condurre le intraprese così costante, che la fortuna potea mancare a lui; egli non mancava alla fortuna, anzi parea sapesse pur dispregiarla e farne meno. Pervenuto a suprema dignità pervia di merito, non volea di quella mostrarsi minore, e aborriva tutto ciò che a suo giudizio la invilisse. Debolissimo verso quelli del suo sangue, mentre si avvisava di governarli, era da essi, nomini tristi, talora governato. Questa è brutta macchia al suo nome: nondimeno ei fu uno fra più valenti Principi che tenner regno in Italia. --Lorenzo poi ebbe grande ingegno e maggior senno, potente inclinazione a virtù, ambizion più potente benchè nascosta. Mirando sempre ad alto scopo, e capace sentendosi di raggiungerlo, fu probo realmente finchè la probità non gli contese il suo intento; quando gliel contese, fu pago di parer tale. Quindi egli potè sempre sembrare, e ordinariamente fu magnanimo, liberale, mansueto e anche pio: ma chi profondamente disamini le operazioni di lui scoprirà che l'apparenza di queste virtù più di un volta gli fu velame di vizii opposti, e stromento di politica tortuosa. Amò la sua patria, ma in questa amò anche se e la famiglia sua. Temè fatale a Firenze e a'Medici la potenza de' Pontefici; e per oblique vie cercò per un lato di scemarla, mentre per l'altro fece il possibile all'effetto di riporla in mano de' suoi. Insomma egli fu un de' Medici cittadini principi; dai più, ma non da tutti, riputato il migliore. -Questa, ben disaminando i fatti, parmi essere stata la natura di Sisto e di Lorenzo, la quale dal nostro Storico non fu a mio senno ben delineata. Si conobbero in principio che il Medici potrebbe essergli di grande ajuto a recare ad effetto i suoi divisamenti. È per meglio dargli argomento di amore, lo avea fatto suo tesoriere, permettendogli che con l'opera di quelli che erano in Roma agenti dei Medici tal carica esercitasse, onde questi ebbero guadagno ed utile grande. Perciocchè, avendo lasciato Paolo II assai gemme preziosissime messe insieme con enorme spesa; Sisto, che o non conosceva bene quanto valessero, o mal sapendo tollerare restasse morto tanto tesoro in cose più belle all'apparenza che veramente utili, credeva che lo scapito il qual potesse essere nella vendita si compenscrebbe con

ambedue, forse si misurarono, forse anche si ammirarono; ma siccome l'uno e l'altro volevano mantenere i loro diritti, crescere il loro imperio, ed ingrandire la loro famiglia, non potean viver d'accordo. Per altro la colpa di averla rotta per primo, se meritan fede i monumenti di quel tempo che mi son caduti sott'occhio, par che la sia tutta dal lato del Medici. Perciocchè è certo che Sisto, preso per avventura dall'egregie parti le quali erano in Lorenzo, fu largo di favori e a lui e ai Fiorentini. E di fatto non solo lo accolse con la cortesia, che poteva maggiore, non solo lo fece suo tesoriero, non solo gli vendè a poco gemme preziosissime con le quali Lorenzo e i suoi crebbero i loro musei e i loro tesori: ma di più lo presentò di due marmi antichi di sommo pregio, gli locò le cave di allume della Tolfa d'onde potea levare immenso guadagno, consentì di fregiar della porpora il suo fratello Giuliano; con che ed onoravasi la famiglia de'Medici, e tutta riunivasi in Lorenzo e nella linea di lui la potenza di quella Casa ( V. Fabroni Vit. Laur. Mag. p. 2.38 e seg.). Alla Repubblica poi Sisto, oltre a promettere ajuto per ridurre a dovere Volterra tibellata, concedeva anche il privilegio di nominare per le sedi episcopali due o tre soggetti idonei a coprirle, fra i quali sceglierebbe il Pontefice chi più gli fosse a grado. Questi sono tutti benefizii onde il nuovo Pontefice fu cortese a Lorenzo ed ai Fiorentini. Il perchè mi sembra che egli avesse diritto alla loro riconoscenza. Quest'amore si convertì in nimistà; ma chi ne fosse cagione, se il Pontefice, o Lorenzo e il suo Comune, credo che a chiunque non voglia giudicar delle cose con amore di parti sarà chiaro per quello che da me si dirà, più che per quello che narra l'Autore.

5. Perchè con dubbio oltraggioso alla memoria di Sisto IV, si vuol supporre che vendesse le gemme di Paolo II a vil prezzo per ignoranza del quanto valessero; e così in certo modo si vuol fargli carico di una cosa di che tutta Italia, anzi tutta Europa, gli dava onore? Taccion forse le istorie la brama ardentissima che il Pontefice nutriva di fiaccar l'orgoglio de' Turchi, e di porre un termine all'invasione di questi barbari, i quali minacciavano tutti i paesi cristiani e specialmente l'Italia? Era pur Sisto che chiamava all'impresa i Principi Italiani, invitandoli ad ajutarla con l'armi o coi danari: e, per dare a questi un esempio di magnanimità generosa, convertiva in contanti le gemme raccolte da Paolo II, ed altri oggetti preziosi del pontificio tesoro. E in realtà, in quanto a se, effettuò quel degno divisamento, perciocchè, mandata in corso una flotta di cento galere, rintuzzò as-

pecuniam speciosa magis quam utili re occupari, cum iacturam, si qua esset, celeritate conficiendae pecuniae compensaret, Regibus plurimum, ac privatis, qui earum studio tenerentur, magno addixerunt. Ex his maxime ditatus rem familiarem auxit Ioannes Tornabonius Laurentii avanculus: quem ille Romae suis negotiis administrandis praefecerat. Neque his visus Pontifex satis suam voluntatem et studium in Laurentium declarasse, tanquam Pontificiam maiestatem fore angustiorem putaret augendo Florentinae Reipub. imperio, pollicitus erat civitati se auxilio futurum ad Volaterras recipiendas: quae urbs minime quidem levibus de causis per eos dies a Repub. defecerat. Ea postea (ut infra a nobis commemorabitur) per Federicum Vrbinatium Ducem, qui Florentinorum copiis praeerat, recepta est. Ita Laurentius et aliis honoribus amplissimis, et decretis honorificentissimis auctus, Florentiam rediit, ubi quidem non ita diu in amicitia Pontificis mansit. Ea autem hominis alienatio, sive id Nysti iniuria, sive ingenii inconstantia, quam illi inimici tribucbant, sive aliorum consilio accidit: magnas calamitates et illi pariter et civitati universae invexit.

Non me fugit tamen (ne id temere Laurentius fecissse arguatur) certas ab aliis huius alienationis causas afferri: quae cum a Repub. manarent, eum cogerent et curationem muneris Pontifici et amicitiam renutiare: gravem illi futuram ubi, dissentiente civitate, eam ulterius tueri perseveraret. Cum Laurentius quo tempore Galeatius Florentiae fuerat, summo cum eo studio egisset, ut certa pecunia accepta, Forum Cornelii, quam urbem per ca tempora, eiceto Thaddaeo Manfredo, occupaverat, Reipub. cederet: Xystum re comperta, ante quam Galeatio plane cum Florentinis convenisset, iniecta affinitatis mentione,

sai la ferocia di que'barbari: e avrebbe riportati maggiori frutti del suo zelo, se le guerre che ebbe a sostenere per difendersi dall'insidie dei vicini non lo avessero obbligato a guardarsi dai finti amici più che dai nemici palesi. — E tanto più lo Storico, che era Veneziano, dovea saper tutto questo, in quanto che Sisto si privava di que'tesori per giovare a Venezia; la quale, come la più es posta alla furia turchesca, lo pregava e lo ripregava effettuasse il disegno generoso che avea fatto di riunir contro l'Ottomano tutte le forze di Italia. E dovea saperlo anche perchè fu l'ambasciator Veneto quegli che, presentandosi

farne subito danaro vivo; a quelli agenti a vil prezzo le cedè: e questi ai re in gran parte e ai privati che di esse eran vaghissimi, a caro prezzo le rivendettero. Così fra gli altri arricchì, e crebbe assaissimo la sua sostanza lo zio materno di Lorenzo, Giovanni Tornabuoni, posto dal nipote in Roma all'amministrazione di sue ragioni. E non parendo al Papa di aver così dichiarato bastevolmente la sua benevolenza e il suo amor per il Medici; come se credesse che la maestà pontificia si avesse a sublimare col crescer l'impero della repubblica fiorentina, promesse al Comune ajuto contro Volterra, che per non leggiere cagioni aveva in quei di ribellato, e che fu quindi (come più in giù narreremo) da Federigo Duca d'Urbino, capitano delle armi fiorentine, ricuperata. Lorenzo pertanto se ne tornò con brevi onorevolissimi e con distinzioni d'ogni maniera esaltato dal Pontefice, col quale per altro lunga non seguitò l'amicizia. La qual grossezza o per ingiurie di Sisto nascesse, o per volubilità di Lorenzo (vizio di che i suoi nemici lo accagionarono) o per altrui reo consiglio, arrecò calamità grandi e a Lorenzo insieme e all'universale de' suoi cittadini.

So, e vo' dirlo, perchè non vi sia chi riprenda il Medici di avere in questo operato a caso, che altri dichiararono di tal nimistà le cagioni: le quali procedendo dalla repubblica lui costringevano a rinunziare alla carica, che il Papa gli aveva dato, e all'amicizia di questo la qual poteva riuscirgli grave, se contro il voler del Comune l' avesse mantenuta. Dicono dunque che avendo Lorenzo, allorchè Galeazzo fu in Firenze, negoziato studiosissimamente con lui, all'effetto che per una tal somma di danaro il Duca cedesse alla Repubblica Imola, città che quel Signore, cacciatone Taddeo Manfredi, in quel tempo aveva occupata; Sisto,

a Sisto per rendergli obbedienza a nome della sua Repubblica, nella pubblica allocuzione colla quale si congratulò della sua assunzione al trono, lo commendò specialmente per aver comandato che si vendessero tutte le gioie raccolte dal suo predecessore, per impiegarne il prezzo nella depressione de' Musulmani (Bech. T. 6. p. 3.). Ecco dunque la cagione vera per la quale si fece quella vendita, al prezzo che si poteva maggiore. Che se questo fu di troppo inferiore al merito, non è per avventura da accusarne l'ignoranza di Sisto, ma l'avarizia di chi comprò, che alle necessità d'Italia e di tutto il Cristianesimo preponeva il privato guadagno.

per Catherinae Galeatii filiae et Hieronymi Riarii nuptias, cui ea urbs dotis nomine adiudicabatur, ea spe illos deiecisse: magna civitatis offensione, quae opportunissimam urbem proferendis imperii finibus sibi dolo et fallacia Pontificis ereptam esse querebatur 6. Hanc dissidii causam, hoc principium simultatis cum Pontifice susceptae Laurentio fuisse: cum non posset communia cum eo consilia habere quin in magnam suorum offensionem, atque odium incurreret. Ea res (ut plerique existimabant ) Pontifici parum honesta, qui praecipiti cupiditate dominandi incensus, fidei amicitiae iura violasse videretur: non levi Galcatii infamia, nullo certe cum illius compendio accidere est visa. Cum enim nova illi spes esset affinitatis ostentata, desponsam urbem amicissimae civitati et vetere necessitudine coniunctissimae, novo homini tradidit, cuius neque tum ulla in se merita extarent, et ut esse quandoque possent, id in unius hominis voluntate positum videretur, qui et grandis iam natu et

6. Io mi avviso che debba dubitarsi assai della verità del fatto quì esposto dallo Storico. Non so da quali documenti egli abbia levato questo racconto. Il Machiavelli che avea modo di sapere rispetto a ciò la verità meglio di Michel Bruto, e che non avea ragion di celarla, anzi avea ogni ragione di esporla in tutta la sua luce, non mi par che ne faccia parola. E nelle antiche memorie che ho potuto riscontrare non ho ritrovato altro se non che Girolamo Riario, mediante l'autorità del Papa, ebbe da Galeazzo Imola in dote, pagando per altro 40,000 ducati. Anzi, se deve credersi all'espressioni dell'Ammirato, storico riputato benchè venisse assai dopo, par che le cose corressero a rovescio; e che Girolamo si adontasse assaissimo perchè Lorenzo, col far sì che niuno prestasse mallevadoria al Conte, si maneggiò quanto potè all'effetto di render vane le pratiche del Riario con Galeazzo. Infatti l'allegato scrittore nel noverar le cause della troppo famosa congiura dei Pazzi scrive = Il qual Conte, sapendo che Lorenzo avea fatto ogni opera che Imola, dopo che dul Duca Gio. Galeazzo fu tolta a Taddeo Manfredi, pervenisse in poter de' Fiorentini e non fosse sua, fiero odio serbava contra di lui, non ostante che il Conte avesse in ogni modo conseguito Imola datagli dal Duca per dote di Caterina sua figliuola naturale.-E che in questo avesser torto i Fiorentini, o almeno che non vi avessero la ragione, potrebbe anche dedursi da un monumento di quei tempi; nel quale si avea tutto l'interesse di parlare di questo fatto a loro difesa e ad accusa del Papa , e nel quale si toccano tutte le più piccole ingiurie di che credeva la Repubblica poter far querela contro Sisto; cioè dalla risposta del supposto Sinodo fiorentino all'Interdetto del Pontefice. In questo monumento non mi ricordo si legga sillaba che riguardi l'offesa della quale parla il nostro Storico; chè anzi, nominandosi in esso Imola, par che si riconosca giustissimo l'imperio che il Papa escreitava su quella città, giacchè l'autore di quello scritto l'appella Sanctae Romanae Ecclesiae Urbem. - Ma anche quando si volesse per

saputo il trattato, prima che Galeazzo avesse stretto il contratto col Comune, propose in quel tempo le nozze di Girolamo Riario con Caterina figliuola di Galcazzo per dote della quale era assegnata Imola, e fe' perdere ai Fiorentini quella speranza; lo che avvenne con gran rammarico di questi, i quali lamentavano che ad essi dallo scaltro Pontefice fosse con inganno involata una città opportunissima a dilatare i termini del loro imperio. Quindi il motivo della discordia, quindi il principio del rancore del Papa contro Lorenzo, non potendo il Medici star d'accordo con Sisto senza incorrere in grande offesa ed odio de'suoi. Quest' operare dai più fu riputato poco onorevole per il Papa, il qual parea che per mania di dominare avesse in certo modo violate le ragioni della fede e dell'amicizia; e arrecò a Galeazzo non leggera infamia senza guadagno. Perciocchè costui, mostratagli appena la speranza di quel parentado, una città che si cra obbligato di vendere a Repubblica amicissima e per antichi vincoli congiuntissima a lui, diè in mano ad un uomo nuovo, il quale per allora non avea con esso alcun merito; e che potesse averne da li in poi dipendeva dalla volontà di un solo già molto avanzato in età, e per sua natura riputato poco costante. E siccome Girolamo per una delle condizioni della scritta, avuta la città a titol di dote, dovea dentro un determinato giorno pagare una certa

un momento supporre essere andate le cose come scrive lo Storico, dal modo con che il medesimo le racconta ben rilevasi con quanto poca ragione se ne facesse un capo d'accusa contro Sisto. Bisognerebbe primieramente provare che il Papa sapesse le pratiche, certamente segrete, di Lorenzo con Galeazzo; e in secondo luogo che, anche sapendole, non potesse ragionevolmente frastornare un trattato, il cui risultamento, dilatando i termini del dominio Fiorentino oltre la catena degli Appennini, poneva in gran pericolo gli stati di Girolamo e della Chiesa, e disponeva di una possessione su cui Roma credeva di avere antichi diritti. Che se in questo fatto vi è colpa, ella è tutta di Galeazzo, il quale, avendo promesso a Lorenzo di ceder Imola, doveva la promessa mantenergli; e non è punto del Papa, che aveva ogni buona ragione di allontanar la tempesta la qual lo minacciava, e di riacquistar quello che credeva appartenere alla Chiesa. - Se dunque i Fiorentini si adontarono di questo fatto, se ne adontarono senza ragione, anche supposto vero, quantunque vero non sembri, ciò che dallo Storico si racconta. Ma frattanto quel che a me importa di stabilire si è: non aver Sisto IV per ciò che spetta all'acquisto d'Imola fatta ingiuria a Lorenzo e ai Fiorentini, e restare a favore di lui tutti i benefizii de'quali gli avea già ricolmati.

suo ingenio parum constans haberetur 7. Atque cum ita res transacta esset, ut Hieronymus dotis nomine urbe accepta, Galeatio certam pecuniae summam intra certam diem repraesentandam curaret, nemo fere est in urbe inventus eorum qui negotia modo aliqua Romae gererent, quin Laurentii Medicis auctoritate deterritus, spondere pro Hieronymo recusaret. Quae res minime obscura cum Pontificis animum a Laurentio alienasset, suorum commodis plus aequo indulgentis: unus Franciscus Patius, cuius Gulielmus frater sororem Laurentii in matrimonio habebat, quique ob ingentes divitias, gloriae et potentiae aemulus in primis ferebatur, est ausus spondere: qua ex re illi simultatis principium cum Laurentio ingentiumque malorum extitit 8. At quanquam Pontifex gravi se affectum iniu ria querebatur: cuius summam in terris potestatem, omnibus in terris verendam suspiciendamque existimaret: civitas tamen, cum eius rei principium ab illius iniuria ortum, ac per fraudem eam sibi urbem ab eo interversam non ignoraret, quae ad Remp. recte administrandam maximas haberet opportunitates: recte atque ordine fecisse Laurentium defendebat, qui de tanta Reipub. illata iniuria palam ausus esset expostulare: et non minus quam in Pontificem in Galeatium, quod eius rei maxime videretur auctor extitisse, odio atque iracundia efferebatur. Quanquam quod ad Galeatium attinebat, necessitatis ille et temporis excusatione utebatur, quam cuivis probari ae-

<sup>7.</sup> Che non fosse Sisto IV riputato costante, può essere, o almeno lo Storico lo ha scritto; ma che fosse costantissimo, pur troppo lo seppero e lo sperimentarono i Fiorentini.

<sup>8.</sup> Vuolsi da alcuni che vi fosse qualche altra più remota e più pungente cagione di odio, cioè gelosia di amore. Dicesi che Francesco Pazzi amasse perdutamente una certa donna, della quale Giuliano Medici gli tolse il cuore; e che giurasse prendere di tanto affronto memorabil vendetta. Quindi facilmente si spiegherebbe il perchè Francesco scelse per sua vittima Giuliano e non Lorenzo, quantunque importasse assai più l'uccider questo che quello, e la morte dell'ultimo non fosse da fidarsi alle mani imbelli a cui la fu affidata: e il perchè il Pazzi, anche dopo morto il suo rivale, con tanta rabbia lo piagasse e lo ripiagasse da mostrarsi dimentico del secondo nemico, e da ferirsi sconsigliatamente da per se stesso. — Son poi da aggiungere altre cagioni di nimistà fra i Pazzi ed i Medici; e le principali son noverate dagli Storici Fiorentini, fra i quali l'Ammira-

somma di danaro a Galeazzo; non si trovò quasi nessuno che, avendo qualche ragione in Roma, consentisse di farsi mallevadore a Girolamo, perchè l'autorità di Lorenzo sconfortava chiunque: cosa che tutti sapevano, e che stranò dal Medici l'animo del Papa, nel favorire i suoi più che non conveniva indulgente. Solo Francesco dei Pazzi, che nella donna di Guglielmo suo fratello avea per cognata una sorella di Lorenzo, e che a cagione della sua gran ricchezza era tenuto come principale emulo della gloria e della potenza de' Medici, osò di entrare mallevadore: e di quì l'origine della nimistà sua con Lorenzo, la quale poi partori malissimi frutti. Ondechè il Pontefice, il quale si avvisava che la sua potestà, come la maggiore che vi abbia in terra, dovesse dovunque temersi e riverirsi, lamentava a se fatta indegna offesa: ma Firenze che sapeva aver lo sdegno del Papa avuto principio per un torto fatto da lui, e per lui esserle stata tolta una città la quale le offeriva opportunità grandissima di ben governare le cose sue; sosteneva aver Lorenzo adoperato con rettitudine e bene a proposito, il quale avea palesemente voluto ragione di sì grave ingiuria recata al Comune; e contro Galeazzo, che pareva del reo fatto principale autore, non meno che contro il Papa era adirata e incollerita. Nondimeno il Duca in quanto a se nella necessità e nella condizion de'tempi trovava una scusa, e si argomentava che tutti gliela menerebber buona. Diceva che, siccome avea quasi per forza voluto così colui, la cui potestà tutti

to scrive = Perciocchè a Francesco, quando bene niuna ingiuria avesse conseguito, non parea vivere honorato in Firenze havendo ogni cosa a riconoscere dalla man di Lorenzo. Ma perchè alla malvagia disposizione non mancassero degli ajuti, accaddero in diversi tempi varii accidenti che l'animo di Francesco alla rovina e morte de' Medici maravigliosamente infiammarono; lo sdegno che credeva essergli portato da' Medici per conto della tesoreria del Pontefice; l'essere egli stato fatto venire dagli Otto per lieve cagione di Roma in Firenze con poca sua riputazione, e un giudizio dato contro Giovanni suo fratello per cagione d'una eredità che si apparteneva alla sua moglie, le quali cose tutte da Lorenzo riconosceva. = Ma oltre tutto ciò vi ebbe forse una causa principalissima, cioè che i Pazzi, ricchi e riputati quasi al pari dei Medici, volevano esser principi dove i Medici erano principi; solita disgrazia che affligge quelle repubbliche nelle quali l'ambizione si fe'superiore alle leggi.

quum censebat. Cum is, cuius summam in Christianam Rempub. potestatem consensus hominum deferret, maiorem in modum id a se contendisset: non potuisse pati illius voluntatem diu apud se gravem esse: ut si Florentinos queri oporteret non de se quidem qui illi paruisset, cuius auctoritatem homines sanctam, augustam, inviolatamque haberent: sed de eo qui ea imperasset, quae fieri minus deberent, si id modo dicere fas esset 9, illis queri expostulareque liceret.

Atqui praeter ceteras causas quae Xistum a Laurentio alienasse ferebantur, non leviores aliae accedebant 10: quarum

9. Chi mai, in ripensando qual fior di virtù fosse Galeazzo Maria Sforza, non riderebbe di questi scrupoli e della delicata coscenza di lui, se tutto questo discorso non dovesse riputarsi un' invenzion dello storico?

10. La riverenza dovuta alla memoria del Magnifico e l'amor che ne lega al luogo nativo non posson tanto sopra di me, sicchè io voglia astenermi dall'osservare che Lorenzo, e i Fiorentini pon operarono a mio avviso come avrebbe voluto la giustizia e la prudenza. L'uno e gli altri erano stati singolarmente beneficati dal Pontefice, e mi par che senza cagione d'offesa rispondessero con biasimevole sconoscenza ai ricevuti benefizii. E di questo, come de tristi avvenimenti che quindi derivarono, è da darne colpa a quella torta politica che sovente alla ragione di stato sacrifica la giustizia. - Alcuni Storici, specialmente negli ultimi tempi, cercando la cagione delle nimistà tra Sisto e Lorenzo, hanno voluto mettere il Papa dalla parte del torto; ma se dobbiamo attenerci alla testimonianza de'monumenti che han veduto la pubblica luce e degli Storici antichi più riputati, mi par che apparisca tutto il contrario. Per essi infatti è chiaro che Lorenzo Medici si collegò con Niccolò Vitelli, e se non lo indusse a ribellarsi alla Chiesa, e a togliere Città di Castello sua patria dalla suggezione di quella; almeno gli fu largo d'ajuti potentissimi a dispetto delle rimostranze che ne fece il santo Padre; e anche dopo che il Vitelli fu cacciato dalla terra per opera del Cardinal Giuliano della Rovere, e che era stata fabbricata una fortezza nella suddetta città, lo animò a rientrarvi e a farsene nuovamente signore. Infatti il Machiavelli, storico non avverso punto ai Medici, scrive (Stor. Lib. VII.) = In questo tempo il Papa, cupido di tenere le terre della Chiesa nell'obedienza loro, aveva fatto saccheggiare Spoleto che si era mediante le intrinseche fazioni ribellato. Dipoi, perchè Città di Castello era nella medesima contumacia, l'aveva assediata. Era in quella terra Principe Niccolò Vitelli. Teneva costui grande amicizia con Lorenzo de' Medici ; d' onde che da quello non gli fu mancato d'ajuti, i quali non furono tanti che difendessero Niccolò, ma furono ben sufficienti a gettare i primi semi della inimicizia tra Sisto e i Medici, i quali poco dipoi produssero malissimi frutti. Di ciò fauno anche fede le lettere del suddetto Cardinal Giuliano indirizzate ai Fiorentini per querelarsi che Niccolò fosse da loro ajutato, alle quali lettere allegate dal Fabbroni non si sa che i Fiorentini rispondessero in modo valevole a giustificarli. Di questa ingiuria accusa palesemente i Fiorentini la Bolla di Sisto IV contro Lorenzo e contro la Repubblica; e molto più ce la fa creder vera la risposta fatta alla

VIII. JUV

riconoscevan sovrana nel Cristianesimo, non aveva egli Galeazzo potuto permettere che la volontà del Pontesice contrariata gli gravasse a lungo la coscienza: il perchè, se i Fiorentini pensavano di dover querelarsi, non si querelassero di chi aveva obbedito a quello la cui autorità era presso tutti santa, augusta, inviolabile; ma bensì potevano lamentarsi del Papa che avea comandate cose men lecite (se pure anche il parlar così non cra peccato), e dal Papa potevan chicdere soddisfazione.

Ma altre cause e più gravi aveano nimicato, secondo che dicevasi, Sisto con Lorenzo, fra le quali riputavasi la princi-

Bolla dal Sinodo che secondo alcuni fu tenuto, e secondo altri voleva tenersi in Firenze; la qual risposta si crede che fosse apparecchiata da Gentile di Urbino intrinseco di Lorenzo. In questo documento, ingiurioso certamente al Pontefice e nel quale si ribattono con assai veemenza molte accuse date da Sisto al Comune, incerta oscura imbrogliata è la difesa che si fa delle pratiche tenute da Lorenzo col Vitelli; felice solo in quella parte dove si espone ciò che i Fiorentini avean fatto per coprire la loro colpa (Vedi Fabroni V. Laur. Magn. Adnot. pag. 148.). Ondechè anche i più giudiziosi tra gli Storici recenti, come il diligente Fabroni e l'eruditissimo Litta, hanno convenuto di questa indecente alleanza di Lorenzo Medici col Vitelli (V. Litta Famiglia Vitelli). Bastava quest' offesa per mutare in grave sdegno l'amore di un Sisto IV, ma pure non fu la sola.

Erano i Fiorentini in gran sospetto di aver soccorso Carlo di Montone contro Siena città amica al Pontefice, il qual sospetto, come vedremo nel fine di questo libro, non fu senza fondamento. Lo aveano auche ajutato a tentar di ribellar Perugia città devota alla Chiesa; e quando il Pontefice, per toglier le forze a Carlo, prese la risoluzione di spogliar costui del castello di Montone, i Fiorentini pare che sovvenissero largamente quel Signore. La reità della Repubblica per rispetto a Carlo è men palese che per rispetto al Vitelli: anzi è da confessare che nell'allegato documento pare che, almeno in parte, se ne difenda assai bene; benchè l'autorità di molti storici, le lettere scritte nel 1477 dal Pontefice per querelarsi degli ajuti che il Comune di Firenze prestava a Carlo, il silenzio del medesimo Carlo, la testimonianza dei più riputati scrittori delle cose ecclesiastiche, la natura della politica di Lorenzo, la fama che ne corse per ovunque in quei tempi ne faccian sospettare che l'accusa fosse ben fondata (V. Fabbr. Becch. Raynal. Machiav. ec.).

Si accusavano inoltre i Fiorentini e Lorenzo di avere indotto Deifebo Orsini figliol di Averso Conte dell' Anguillara, i cui beni erano stati confiscati da Paolo II per delitti di crimenlese, a collegarsi con il suddetto Carlo di Montone per assalire insieme i dominii della Chiesa. La risposta dei Fiorentini a quest' accusa mi par che non gli giustifichi: perciocchè si ristringono a dire che prima di riceverlo lo avean due volte rimandato via, quasichè l'averlo rigettato due volte escluda la colpa di averlo chiamato una terza: aggiungono che se non eran riputati rei i Veneziani e i Senesi per averlo accettato ai loro stipendii, non poteva neppure accusarsi per questo la Re-

Nicolaus Vitellius Princeps cum ceteris Vmbriae populis a Pontifice defecerat, aliquandiu a suis obsessum, propediem esset in potestate habiturus: factum esse Laurentii opera dicebat, ut quibus ille vellet conditionibus, magna a se pecuniae vi in summa difficultate aerarii dissoluta, urbis deditionem faceret. Itaque, quod iniquissimo animo esset ferendum, eum ipsum a quo sibi tantam illatam iniuriam constaret, non solum tanquam victus ipse esset, coactum conservare se, verum etiam prosequi urbe egredientem commeatu: quo factus scilicet sua

pubblica, come se la reità fosse consistita nel chiamarlo, e non piuttosto nelle triste intenzioni di chi lo chiamava e nella natura dell'imprese a che si voleva destinare; parlano vagamente di lettere del Pontefice che potrebbero produrre a loro difesa ma che non producono, come fanno con tutta sollecitudine per isgravarsi da altre accuse; e conchiudono con una quantità di villanie contro Sisto, lo che in buona logica ne invita a credere che fossero dalla parte del torto; perchè le villanie per lo più accennano povertà d'argomenti.

Non vi è poi dubbio che Lorenzo Medici, per nimistà private, contendesse al Salviati la possessione dell'Arcivescovado di Pisa conferitogli dal Papa, e si sforzasse d'inquietarlo quanto più poteva nell'esercizio dell'episcopal ministero, poichè il Salviati ottenne quel Sacerdozio: la quale ingiuria del Medici è confermata dalle istorie e dai monumenti di quel tempo (V. Fabbr. Becch. Mach.). E questa forse fu la cagione per cui poi l'Arcivescovo ebbe tanta parte a quella scellerata trama, per la quale di Prelato fattosi traditore e assassino pagò il fio dell'assassinio e del tradimento. Ma la scelleraggine dell'Arcivescovo non leva Lorenzo di colpa, sì perchè il delitto del Salviati fu commesso dopo l'ingiustizia del Medici, sì perchè la colpa del Medici fu la causa principale della colpa del Salviati; sì perchè il Medici, operando nel modo con che operò, non offendeva il Salviati solamente, ma anche il Pontefice e la Chiesa.

Di altre ingiurie contro Roma oltre queste erano accusati Lorenzo e i Fiorentini, come ben rilevasi dall'allegata Bolla di Sisto IV e dalla risposta alla detta Bolla. Ma vi ebbe anche un'offesa della quale in questi due documenti non si parla, e fu quella che per avventura punse vivamente quanto qualunque altra il cuore di Sisto IV. Il Pontefice volca formare uno stato al Conte Girolamo Riario suo nipote; e Lorenzo faceva pratiche coi nemici di questo per levargli Imola, e forse tutte le terre di che il Pontefice zio t'aveva messo al governo. Mi valga rispetto a ciò, per tacere di altri più antichi, l'autorità del Fabroni, la quale è di gran peso, perchè scrittore diligentissimo raunò e disaminò moltissimi autentici monumenti; e non è sospetta nel nostro caso, giacchè egli fattosi un eroe di Lorenzo, si mostra anche troppo avverso a Sisto. Idem Laurentius, egli dice, grandem pecuniam crediderat Astorri Manfredio, quod metuebat ne ille suis bonis Faventinaque ditione ob aes alienum a Pontifice privaretur. De adijciendo Foro Cornelio Florentinorum imperio postquam anno 1471 a Galcatio Maria

pale quella che ora dirò. Dolevasi il Papa che, quando era per riavere di giorno in giorno in suggezione dopo lungo assedio Città di Castello, la quale, fattosene signore Niccolò Vitelli, avea con gli altri popoli dell'Umbria ribellato alla Chiesa; fosse avvenuto per opera di Lorenzo (avendo questi data al Vitelli grossa somma di danaro, allorchè il Vitelli era in gran penuria) che la città si rendesse sol con quei patti che Niccolò voleva. E per questo era accaduta cosa, la qual di malissimo animo poteasi comportare, cioè che il Pontefice, come se fosse stato non vincitore, ma vinto, erasi veduto costretto non solo a non punir quel fellone il quale ognun sapeva avergli fatta ingiuria

Sfortia ipsum Taddaeo Manfredio ereptum fuerat, magnopere laboraverat: e si appella alla corrispondenza epistolare di Taddeo Manfredi col Medici. Se grande dovesse sembrare a Sisto IV questa ingiuria, a chiunque sa quanto ci sia grave l'essere offesi nella passion prediletta, sarà agevole l'argomentarlo.

Tauti torti fatti dai Fiorentini e da' Medici a Sisto IV avvertivano il Pontefice a prender quei rimedii che riputava migliori per frenare gli sforzi di nomini, i quali si eran fatti rei di molte colpe fulminate nella Bolla in Coena Domini; accennavano di voler privar la Chiesa di una parte de'suoi dominii con ajutarne i ribelli, violavano l'ecclesiastica libertà, volcan disfare quello che il Papa avea fatto a pro di Girolamo suo nipote. E siccome tutti questi malefizii movevano specialmente da Lorenzo che, se non aveva il nome, riteneva l'autorità di principe in Firenze; tutto l'odio di quelle colpe sopra i due Medici, e singolarmente sopra Lorenzo, ricadeva. Nè vo' dire che così adoperasse per cattivo animo, perchè forse si avvisava di provvedere per questo modo al ben della patria e dei suoi. Ma le vie che egli prendeva non eran buone; e siccome nulla è veramente utile che onesto non sia, mentre usando questa poco retta politica si argomentava di fermar la potenza della Toscana e della sua Casa, alla Toscana una guerra lunga e sanguinosa, guai e sciagure gravissime alla sua Casa apparecchiava.-Ma questo vedremo più oltre. Intanto a me pare di poter senza taccia di parzialità concludere che i torti fatti dai Fiorentini e da Lorenzo a Sisto IV, il quale gli aveva beneficati assaissimo, dettero a questo un ragionevol motivo di impedire il danno della Chiesa e dei suoi. Se i provvedimenti che egli prese fosser giusti, questo lo vedremo a suo luogo. Secondo il nostro Storico, Sisto IV era pressochè in tutto dalla parte del torto. Io non dirò che la penso diversamente; ma contentandomi di produrre quello che mi sembra debba prodursi a difesa del Papa, anzi della verità, rimetterò la decisione all'assennato ed imparziale lettore. Ed è per questo che io quivi ho voluto raccogliere le principali ingiurie fatte dai Fiorentini a Sisto, le quali l'Autore in parte tace, in parte espone quà e là a modo suo. Si tenga intanto per fermo che, se il Pontefice in principio ricolmò di favori i Fiorentini ed i Medici, questi senza averne ricevuta ingiuria alcuna, sia detto per la verità, ricambiarono con ingratitudine quei benefizii, e costrinsero il Papa a prender gli spedienti che credeva migliori per difendere il proprio stato e la Chiesa.

indulgentia et lenitate contumacior: ex suo tempore nactus occasionem, quod esset attentissime observaturus, in se rursus insolentius audaciusque insultaret. Quaecunque odii causae Pontifici fuerint, Nicolai posteri insigne eius meritum in Xystum commemorant, quo illum iniquius egisse cum bene de se merito homine ostendant. Cum enim Franciscanorum familiae Antistes prope Tifernum a nescio quo 11 fuste male mulctatus esset: a Nicolao conservatum atque exceptum hospitio, postremo datis comitibus qui abeuntem prosequerentur, tuerenturque ab inimicorum iniuria, omnibus officiis humanitatis cultum a se dimississe.

and the second of the second o

His principiis conceptum inter Laurentium et Pontificem odium alia maxime augebant. Nam Xysti, quemadmodum erat apertus, et minime facilis ad animi impotentiam et iracundiam dissimulandam, cui erat summa potestas imperii adiuncta, liberiores querelae erant: iamque palam et in amplissimorum hominum conventu, in Laurentium, non illius magis quam suae dignitatis oblitus, ut dolor atque iracundia suadebat, acerbitatis atque odii virus evomebat: ut saepe non Pontificis modo, sed hominis moderatio in illo desideraretur. Neque haec ille tamen ferebat impune, aut praeclarius Florentiae audiebat, nihilo in illum multitudine quam is in civitatem esset, animo aequiore. Nam illius Legato nulla iam erat apud magistratum auctoritas reliqua: atque ut esset a convicio et contumelia munitus, vix illi satis praesidii erat in Pontificis auctoritate constitutum. Ergo cum pessimo exemplo odio inter Pontificem et Florenti-

rt Qual fede dovrà prestarsi ad un fatto narrato dai discendenti di un nemico capitale di Sisto, ad un fatto il quale, non si sa nè il perchè nè il quando nè il come avvenisse? Non potrebbe esser questa una di quella novellette che gli storici, posando la dignità della storia, accettano volentierissimo per render ridicoli quei personaggi che loro piace di vituperare? Il racconto qui fatto dal nostro Autore ne par fuor di luogo; giacchè per qualunque benefizio avesse ricevuto Fra Francesco della Rovere dal Vitelli, Sisto IV. non poteva trasan lare le ragioni della Chiesa, nè lasciare impunito

gravissima in ribellare, ma ancora a provvederlo di vettovaglie quando esciva dalla terra: siechè il Vitelli, per siffatta indulgenza e mansuetudine addivenendo più protervo, coglierebbe
il tempo opportuno che attentissimo aspetterebbe: e più insolente e più audace di prima insulterebbe alla Chiesa. Qualunque
fosse la causa dell' odio del Pontefice contro Niccolò, i costui discendenti, per far vedere che il Papa si era troppo indiscretamente diportato con quel Signore, rammentano un singolar benefizio di che Sisto gli era obbligato. Perciocchè narrano che
questi, quando era Guardiano dei Francescani, fu, non saprei
da chi, malamente battuto presso Città di Castello; e che Niccolò
lo salvò e lo raccolse in casa sua; e datagli gente che lo accompagnasse per la via e dalle insidie dei nemici lo guardasse,
dopo avergli usate tutte le cortesie che poteva, lo accomiatò.

Nata per le sopra dette prime cagioni nimistà fra Lorenzo e Sisto, altre circostanze assaissimo la crescevano. Perciocchè Sisto, uomo aperto come era, e non facile punto a dissimulare i trasporti e la collera dell'animo suo, e fatto anche più baldo dalla sovrana potenza, con tutta libertà si querelava; e contro Lorenzo palesemente e nel circolo d'uomini risguardevolissimi, più che della costui scordandosi della propria dignità, secondochè il rammarico e la collera lo moveva, vomitava parole piene di acerba bile, per modo che sovente non solo il Pontefice, ma l'uomo moderato in lui si desiderava. D' altronde ei ne era ben gastigato; perocchè in Firenze del pari villanamente lo trattava il popolo; riverente verso lui, come egli era benevolo verso la Repubblica. Il suo Nunzio non avea più presso la Signoria autorità veruna, e dall'essere con oltraggi e villanie offeso appena lo campava la dignità pontificia. I Fiorentini dunque ed il Papa

il ribelle di Città di Castello. Lo Storico doveva applicare anche qui quel principio con che sopra ha difeso il procedere di Lorenzo, che le ragioni del ben pubblico vanno avanti a quelle del bene privato: ma per l'amore che portava a Sisto IV, e per la sollecitudine che aveva di farci sapere tutto quel più che sapeva di lui, non si volle lasciar fuggire l'opportunità di svesciare che, quando questi era Guardiano dei Francescani, vero essendo quello che dicevano i Vitelli, fu bastonato.

nos certaretur: Xystus hinc serendis in civitate discordiis, cum ita animum induxisset, nunquam sibi per huius rei occasionem, materiam ad Medices opprimendos defuturam: hinc sua auctoritate deterrendis sociis atque ad apertam vim hostibus solicitandis, in eos civitatem concitare 12, tanquam malorum

12 Che Sisto IV fosse uomo assai subito alla collera, e incollerito non serbasse modo nelle parole, querelandosi liberamente e dicendo mal di Lorenzo, lo credo vero: ma che poi seminasse discordie in Firenze, e concitasse il popolo contro i Medici, vorrei che il nostro Autore ne portasse più chiari argomenti, perchè mi pare vi sia ragione di credere tutto il contrario. E di fatto, quando debba ammettersi che il Pontefice cercasse nascosamente un modo di levar di stato Lorenzo, non dovea concitar la città contro di lui, poichè così l'avrebbe avvertito di mettersi in guardia. E 'si osservi che in certo modo lo Storico si contradice, perchè, se è vero che il popolo trattasse villanamente il Papa e il suo Legato, non è verisimile che il Pontefice cercasse di sollevar questo popolo del quale si era perduta l'affezione. - Vero è bensì che Sisto aveva in cuore di toglier lo stato ai Medici. Ma non ne aveva egli ragione, quando ai suoi tanti benefizii costoro rispondevano con brutta ingratitudine, quando si studiavano di fargli ribellare i suoi sudditi, quando cercavano ogni via per decimar lo stato alla Chiesa? Dalla nota 10. pag. 78. chiaro si vede di quante colpe si fossero fatti rei e i Medici e i Fiorentini in faccia al Pontefice; sicchè mi pare che questi avesse tutto il diritto di provvedere a se stesso. E siccome la causa principale di questi mali erano i Medici, la via più sicura e più lesta pareva quella di togliere a costoro il governo. - Potrebbe asserirsi per avventura che Sisto doveva riverire in Lorenzo e in Giuliano i sovrani della loro patria, e se volea farsi ragione contro il Comune, dovea farsela palesemente e colle armi.-Tacerò quello che potrei dire delle pene fulminate dai Canoni della Chiesa per leggi fatte da Pontefici antecessori di Sisto contro chiunque tentasse spogliar la Chiesa medesima dei suoi dominii e violarne i diritti, nelle quali pene erano già incorsi i due fratelli Medici per le cause già esposte. Dirò solamente che Giuliano e Lorenzo non eran altro se non che rappresentanti di un popolo libero, padrone di mutare a sua voglia i suoi magistrati. La Repubblica non avea punto ceduto ai due Medici la propria libertà mediante una deliberazion dei Consigli del Comune come poi fece con Cosimo I. Non erano eglino stati eletti o riconosciuti Signori di Firenze in alcun pubblico parlamento, e non avcano per nessun atto solenne ricevuto il reggimento della Repubblica: perciocchè quell'adunanza tenuta dal Soderini in S. Antonio deve riputarsi un'adunanza di cittadini privati, anzi di partigiani de' Medici alla cui deliberazione il popolo non ebbe parte; uè in essa altro si intese di fare fuorchè rivolgere nei due giovani l'affetto portato al padre ed all'avolo, la cui autorità non fu mai di certo riputata assoluta. Il popolo Fiorentino serbava dunque per diritto se non per fatto tutta intera la sua libertà: e anche supposto che i due Medici di fatto governassero da padroni, lo che neppure è vero, per diritto non erano che cittadini. Chi dunque potrebbe far carico al Sovrano di Roma che offeso nei suoi dritti dai rappresentanti della Repubblica fiorentina cercasse tal modo per cui un popolo, libero e padrone di mutare a sua voglia i suoi magistrati, abbassasse quelli che parean voler guerra colla Chiesa, e inalzasse altri alla Chiesa più benevoli? - Ma questa mutazione doveva cera gara con brutto scandalo si perseguitavano: e Sisto col seminar per una parte discordie nella città, perchè si argomentava non gli sarebbe per questo modo mai mancata maniera di opprimere i Medici; con l'atterrire per l'altra mediante l'autorità sua i loro alleati, e col sollecitare i loro nemici perchè gli assal-

carsi apertamente colle proteste e con l'armi, o poteva anche procurarsi occultamente? Mi par che la si dovesse prima cercare nel modo più umano e meno pericoloso, e quindi, posciachè la non si fosse potuta così ottenere, bisoguasse ricorrere all'armi. Si rifletta ora che i Medici avevano numerosissimi partigiani, e singolarmente quelli che reggevan le cose pubbliche. Abbassar dunque i Medici per via di rimostranze al Comune sarebbe stata cosa impossibile, e ben ne cra argomento l'esser tornati vani i lamenti più volte fatti intorno al procedere della Repubblica con Roma. Non rimaneva dunque che o trovare un modo per cui il popolo mutasse di per se i suoi magistrati, o ricorrere all'armi. Qual delle due vie doveva avanti tentarsi? L'umanità seuza dubbio ci dice la prima. Chi dunque vorrebbe imputar come colpa a Sisto IV, che avanti di muover l'armi contro la Toscana, e di portarvi il ferro ed il fuoco, avanti d'involger ne'mali della guerra tanti innocenti, tentasse di levare dal reggimento coloro che erano la principal cagione delle offese fatte al Pontefice ed alla Chiesa? Egli apparecchiò l'armi, ma prima d'usarle, cercò di toglier di mezzo chi lo costringeva ad usarle; e col levar pochi di stato bramò risparmiare mali gravissimi all'universale de'cittadini. - Crederebbesi per questo che io mi volessi far difensore dell'indegna congiura de'Pazzi? Esecrabile sarà sempre chi versa il sangue a tradimento. Ma se quella trama fu empia disumana crudele, spero di poter mostrare a suo luogo che la non fu tale per colpa del Pontefice. -- Ma di questo in seguito: e quello che ora vorrei mi si concedesse si è: 1.º che Sisto ebbe cagioni giustissime di prendersela contro i Medici e contro i Fiorentini, seppur non vuol dirsi che egli dovea lasciarsi oltraggiare e spogliare impunemente (V. nota 10.): 2.º che potè giustamente cercar di togliere lo stato ai Medici, se pur non vuol dirsi che erano innocenti delle ingiurie fatte al Pontefice e alla Chiesa, cosa da me dimostrata falsa ( V. nota 10. ); o che eran qualche cosa di più che rappresentanti della repubblica fiorentina, lo che potrebbe provarsi difficilmente: 3.º che non adoperò iniquamente, usando per abbassare i Medici un'accorta politica prima di muover guerra, e facendo nascere una di quelle mutazioni e novità che sovente avvengono nelle Repubbliche; seppur non vuol dirsi che la strage e lo sterminio di molti è da preferirsi alla disgrazia di pochi. Quando dunque io possa mostrare, e mi studierò di farlo a suo luogo, che Sisto IV divisò di levar lo stato ai due fratelli senza sparger sangue di persona, civilmente operando; mi pare che non si possa in ciò riprendere quel Pontefice. Gli riuscirono a male i suoi divisamenti, perchè fu ingannato da uomini perfidi e da scellerati traditori: ma spesso non giudica rettamente chi delle intenzioni giudica dagli eventi. - Rimetto queste mie riflessioni a coloro che sono esperti nel gius pubblico: ma se le sono riputate giuste, si diminuirà assaissimo l'odiosità delle cose che il nostro Storico, troppo avverso a Sisto IV, in questo passo e altrove racconta ; e non parranno da menarsi buone tutte le osservazioni che egli fa e i giudizii che porta rispetto al modo con che quel Papa si condusse verso Lorenzo Medici.

omnium auctores, conabatur. Id si accideret, brevi fore sperabat, ut tantae invidiae succumberet, ac non solum factione nobilium, sed populi conspiratione oppressus a belli incommodis aversi, a Reipub. administratione amoveretur: qua voluptate (ut ferebatur) maxime animum explere cupiebat. Atque quo illi maturius exitium pararet, foedus cum Ferdinando Rege inierat, cuius viribus confirmatis, stabilitisque suis, minime posse obsistere Florentinos arbitrabatur: a quorum societate Venetos et Galeatium, illos Pontificia auctoritate, hunc praeterea', novae affinitatis coniunctione fretus, se abducturum non diffidebat.

Verum haec omnia aliquanto postea acciderunt: nunc videtur ad institutam orationem revertendum. Profecto ab urbe Galeatio, Magistratus corrigendis hominum moribus intentus sumptuarias leges, ita ut cuiusvis ordinis, fortunae, census rationem diligentissime haberet, condere instituit, quibus effusas ac redundantes nimium hominum cupiditates coerceret. Nam cum usque eo ventum esset hominum improbitate, ut remediis omnibus violentior morbi vis, curari nullo modo posse videretur: qui laborantem ad perniciem civitatem penitus labefactarent, ex Galeatii familia nequissimi homines, et diu ad omnia vitia, licentia aulae corrupti, flagitiorum, et foedissimarum voluptatum exempla omnia edendo extiterunt. Quae tanta pestis quo minus late improborum contagione disseminata, progrederetur: novi tumultus et seditiones obstitere: non facile hominibus nisi malo coactis, resipiscere et ad sanitatem redire assuetis.

Volaterrae, urbs in primis Etruriae nobilis tum crat in ditione Florentinae Reipub. cuius illam parere imperio, hoc tempore animadvertimus. Ea urbs cum ad Eugenii [quarti Pontificatum per magistratus qui urbe mittebantur, civilibus

tassero apertamente; si sforzava di concitare contro quella Famiglia l'odio della città, come contro la cagione di tutti i mali. Che se ciò gli fosse riuscito, sperava il Papa presto Lorenzo sotto il peso di tanta invidia soccomberebbe; e oppresso non solo dalla fazion de' nobili, ma anche dalla cospirazion del popolo avverso ai disagii della guerra, sarebbe levato dal reggimento della cosa pubblica: e questo, secondochè dicevasi, era ciò con che bramava far pago il suo cuore. E per apparecchiare al Medici rovina più presta si era confederato col Re Ferrando; e così confermate le forze di questo e stabilite le proprie, argomentavasi che i Fiorentini non potrebbero punto resistere; molto più che non diffidava di staccar dalla loro lega i Veneziani e Galeazzo, quelli coll' autorità pontificia, questo con essa insieme e con la novella parentela la qual secolui aveva stretta.

Ma siccome queste son cose che avvennero alquanto dopo: ci par da riprendere l'ordine del nostro racconto. Posciachè Galeazzo si partì di Firenze, la Signoria intesa a correggere i costumi della gente determinò di far prammatiche, per le quali tutto si ordinasse secondo la condizione le fortune e l'entrate di ciascheduno, volendo così le esorbitanti e smodate cupidigie raffrenare. Perciocchè, quasi non bastasse esser già venuta a tanto la malvagità della gente, che il male più violento di ogni rimedio ormai paresse incurabile: i cortigiani di Galeazzo, uomini corrottissimi e da gran tempo per la licenza di quella corte abbandonati a ogni vizio, vennero a guastar del tutto la città, che di per se a cagione del male che aveva dentro era in estremo travaglio, e di peccati laidissimi le dettero ogni più tristo esempio. E poichè gli uomini, se non gli costringono le proprie sciagure, non sono così facilmente soliti a ravvedersi e a far senno, Dio volle nuove sedizioni e tumulti, i quali facessero che peste sì rea, disseminata per il contagio dei cattivi, meno estesamente si dilatasse.

Volterra, città fra le più nobili di Toscana, era nel dominio della Repubblica fiorentina, e all'imperio di questa obbediva. Spente le civili discordie, fino al Pontificato di Eugenio IV era rimasa fedele a Firenze, retta pei magistrati che da Firenze vi

discordiis sublatis in fide mansisset: quod graviora sibi tributa imponi quereretur, a Repub. defecerat: ne poenitendi locus relinqueretur, per caedem Praetoris defectione confirmata, ac multitudine scelere obstricta. Atqui cum brevi rursus recepta eadem esset in fidem, usque ad Xystum Pontificem facile Reipub. perferendo imperio, sive magistratuum aequitate, qui modice delatam sibi in victos potestatem excreerent, sive metu ( quod magis verisimile est ) id acciderit, cum minus ex sententia superior defectio successisset, contineri in fide et in ofsicio potuit, ut co tempore Volaterrani redirent ad ingenium, non levior ( ut videri volebant ) civilati illata iniuria, perfecit. In agro Volaterrano cum aliarum rerum est fertilitas summa, quae maxime usui sunt ad hominum vitam, tum metallorum omnis generis ingens vis, et quod tunc inventum magno cum quaestu ad hanc usque diem incolae effodiunt, aluminis in primis. Id quidem, quoniam veteres homines eruditi et magni nominis, inveniri aluminis fodinas in Italia negarant nunquam antea nostris hominibus compertum, per multa iam saccula laluerat. Atque cum ita inveterata opinio penitus animis hominum kaesisset: veterum auctoritatem superante nostrorum hominum industria, cum illam certa ratio tueretur: iam et Pii secundi Pontificata ad Forum Claudii, quae urbs aliquando non ignobilis in Faliscis fait, et postremo in Volaterrano agro magna aluminis vis inventa, posse falli doctissimos saepe viros, atque falsos adeo quandoque esse ostendit. Docuit autem id in primis patrum nostrorum memoria Christophorus Columbus Lique, maqua orbis terrarum parte, quae priscis temporibus incognita fuerat, neque audaci, neque temerario incoepto patefacta: quod ratio in principio, eventus postea comprobavit. Virum autem casa evenerit, ut saepe homines alia quaerendo, in ea imprudentes incidunt, quae illis quaestui uberiori sunt: an explorantibus exemplo corum qui in Faliscis effoderant, perspecta natura soli capiditatem iniecerit ulterius quaerendi ( nihil enim certi traditum est ) illud quidem constat, quibusdam rem compertam, quae privatis magnam compendii spem,

si mandavano. Allora, lamentando che le si imponessero gravezze insopportabili, avea ribellato; e per non lasciar luogo a pentimento, macchiando il Comune con enorme scelleratezza, col dar morte al Potestà avea confermata la ribellione. Poco dopo ritornata sotto la Repubblica, da lì in poi o per l'equità de' magistrati che moderata esercitavan sui vinti l'autorità loro, o per la paura, come è più verisimile, giacchè la prima ribellione non le era succeduta prosperamente, tollerando in pace l'imperio dei Fiorentini, ad essi mantenne fede e obbedì fino al Pontificato di Sisto IV. Ma in questo tempo, parendo ai Volterrani che sosse fatta al Comune una grave ingiustizia, tornò a bollire in loro quel vecchio umore. Il territorio Volterrano non solamente è fertile di tutto quello che serve al bisogno di nostra vita, ma ha gran tesoro di ogni generazion di miniere, e specialmente di allume; il quale, poichè allora ne furon trovate le cave, con gran guadagno è fino ai giorni nostri scavato dalle genti che abitano quei luoghi. Questo tesoro, nell'età passate non mai più scoperto, per molti secoli era stato nascoso nelle viscere della terra: giacchè antichi savii e di gran nome avean detto non trovarsi in Italia cave di allume. E la gente per inveterata opinione era persuasissima che in Italia non ve ne avessero: ma l'industria superò l'autorità degli uomini già stati, che pur doveva ad una qualche ragione appoggiarsi: e gran copia di allume scoperta già ai tempi di Pio II presso la Tolfa, città del Patrimonio un tempo non oscura, e poi dopo nel Volterrano, mostra che spesso possono ingannarsi, e che anzi talor s'ingannarono anche i più dotti. E questo esser vero, bene ai tempi dei nostri padri lo dimostrò in singolar modo quel famoso Ligure Cristoforo Colombo, gran parte del mondo ignota agli antichi discoprendo, con tentativo nè audace nè temerario, conciossiachè i discoprimenti che prima ei se'col senno poscia confermò il successo. Se poi le cave del Volterrano si ritrovassero a caso, come sovente suole avvenire agli uomini, che cercando di qualche cosa in altre s'imbattono che recan loro più largo guadagno; o se a qualcuno che facesse indagini ad esempio di chi trovò le cave della Tolfa la natura del terreno bene osservata mettesse in cuore la brama di frugacivitati pene exitium ruinamque certam afferret. Ita cum nulla iniri consilii ratio posset, quae explicatior in praesentia haberetur: saepe experti huiusmodi fossionis genus esse, ut permultis operis conductis indigeret, quae sufficerent labori perferendo: ad Florentinos quosdam navos et industrios homines confugerunt 13. His cum re demonstrata, magni spem quaestus

73. Siccome il nostro Storico ha seguitato passo passo il Machiavelli, il quale non espose con bastante verità e chiarezza i principii della ribellione di Volterra; quindi è che io mi sforzerò di rettificar la narrazion di ambedue. Tutto il fatto fu raccontato da Antonio Hyvano in un elegante commentario, che il Muratori dette alla luce delle stampe nel Volume XXIII degli Scrittori delle cose d'Italia. L'Hyvano, eletto dal Comune di Volterra Cancelliere nel 1466, ebbe parte in quasi tutti gli atti pubblici spettanti all'affare di cui si tratta, e si trovò alla miserabile catastrofe, che Michel Bruto si fa a descrivere. Niuno dunque meglio di lui poteva mettere in chiaro il perchè e il come avvenne la ribellione: ma, siccome per mala sorte parteggiava pei Fiorentini, ed era in sospetto di aver gettato i primi semi di quella sciagura, intrudendo in un atto da lui rogato falsità dannose al Comune; quindi è notato di aver nella sua storia gravati i Volterrani. Il perchè il Muratori nella prefazione a questo commentario giudiziosamente scrive " De opusculo quidem adjiciam satis elucere illud cura Florentinorum compositum suisse, ut spargeretur per Italiam, atque ita sinistrae sumae invalescenti de eorundem tyrannide et violentia occurreretur. Certe Auctor quanta potest arte in Cives Volaterranos culpam conjicit calamitatis, et acta quaeque Florentinorum emollit.» Non è dunque da prestar ciecamente fede all'Hyvano. Nondimeno è chiaro che parlando costui di cose note a tutti i Volterrani, e dovendo temere di essere smentito, non poteva di molto allontanarsi dalla verità nel racconto delle cose avvenute palesemente; e solo poteva o tacere o narrare a modo suo quelle meno note, che sarebbero state di carico o ai Fiorentini o a Lorenzo de'Medici o a lui medesimo. Io dunque esporrò quali secondo l'Hyvano furon le cause di quel gravissimo avvenimento; e dove mi sembri mancar verità nel suo racconto, principalmente per ciò che risguarda le cagioni della ribellione, inserirò ciò che avrò potuto raccogliere altronde - Nell'anno 1471 Benuccio di Cristoforo Capacci Sanese chiese al Comune di Volterra di scavare allume nei terreni di giurisdizione, dominio e signoria del medesimo Comune, offrendo prezzo e patti che l'Hyvano non dice, forse perchè gli giovava il tacerli. Il Magistrato scelse quattro cittadini che praticassero con Benuccio, e riferissero quello che credevano da approvare, da mutare, da aggiungere. Riferirono esser la cosa di onore e di utile al Comune, purchè si aggiungessero certe altre condizioni. Ma si oppose all'accordo Salvatico Guidi, allegando che siccome fra tre giorni dovea farsi magistrato nuovo, il magistrato attuale non avea diritto secondo le leggi di concluder quell'affare. L'Hyvano, il qual teneva da Benuccio, con una sofistica interpretazion della legge fe'tacere il Guidi; e proposta la cosa in consiglio alle fave, ve ne ebbero due sole contrarie, e fu accettata la proposizione del Capacci, con che dentro un dato giorno determinasse i luoghi dove voleva scavare, e le persone che sceglieva a socii in quell'impresa; e per quanto pare, fu data al Cancelliere, cioè all'Hyvano, la cura di stendere il contratto o il compromesso. Benuccio adempiè ai due nuovi obblighi dopo alquanti mesi, come

re più addentro, non ne è rimasta memoria sicura. Quel che sappiamo si è che le furon trovate; e che se cittadini privati ne tolsero speranza grande di guadagno, la città ne ebbe pressochè scempio e rovina certa. Perciocchè coloro che le aveano scoperte, non sapendo in quei principii che far di meglio, e conoscendo per la molta sperienza che avevano in questa maniera di escavazioni far mestieri di assai ope-

apparisce da un atto riportato dal Cecina e levato, siccome credo, dagli archivii di Volterra Cod. XXXII lib. 3. pag. 41. = Benuccius Christophori de Capaccis e Senis, ut perficeret quae debebat ex conventionibus, quas inierat cum Volat. Communi super Alluminis fodinas, coram Antonio Yvano Sarzanensi Cancellario ejusdem Communis, primo recitavit loca, in quibus allumen fodiendum suscipiebat his verbis = Primo ciò che tiene il Magnifico Comune di Volterra per giurisdizione, dominio e signoria, come porta la strada che va per lo poggio di Brusciano a Massa, Contado e giurisdizion di Siena a dirittura la Pieve di Comensano, e da detta Pieve retta linea al fiume chiamato la Cornia, e per il detto fiume per insino al Castello di Monte Ritondo giurisdizione di Siena, e seguitando detto confinoche termina la Magnifica Comunità di Volterra con la Comunità di Monte Ritondo, alla sopraddetta strada di Poggio Brusciano, che va a Massa, Contado di Siena; secondo ciò che la Comunità ha nel Castello e Corte di Castel Nuovo; terzo ciò che ha nel Castello di Lustignano = Secundo exposuit socios, quos hac in re iungere sibi volebat esse Andream Contem, et Salimbenum suos germanos fratres, et filios D. Cristophori de Capaccis e Senis, Gerium (forse dovea leggersi Ginium) Neri de Capponibus, Antonium Bernardi de Juniis, Bernardum Cristophori de Bonagiustis cives Florentinos, Benedictum Bernardi de Ricobaldis et Paulum Antonii de Engheramis. = Da quest'atto apparisce dunque che i Fiorentini compagni e socii del Benuccio eran tre; un Capponi, un Giunti, un Buonagiusti. Se per altro è da prestar fede ai ricordi di Zaccharia Zacchi, entrò quindi a parte di quell' impresa anche Lorenzo Medici, giacchè in essi si legge = A di 18 Giugno 1472. Li Fiorentini messero a sacco Volterra per cagione di sedizione e certa difficoltà nata per cagione di una cava di allume di rocco trovato nel Volterrano appresso il Castel del Sasso da Benedetto di Bartolomeo Riccobaldi, altrimenti Benedetto del Bava, e Paolo di Antonio Inghirami, altrimenti Pecorino, li quali non volendo esser d'accordo con la loro Comunità di Volterra si accostarono a Lorenzo dei Medici che ora governa e regge Firenze, e quello messono per compagno e parziale del guadagno di detta lumiera, alli quali facendo la Comunità di Volterra resistenza di ragione, determinò detto Lorenzo Medici con la forza farli obbedire, e così ci mandò il campo. = La qual circostanza dell'essere Lorenzo entrato a parte dell' util di quell'impresa non ci darebbe una grande idea della giustizia di lui; mentre, come diremo a suo luogo, accettando di definire quella questione, si sarebbe fatto insieme giudice e parte. -Ma ripigliando la cosa dal tempo in che l'Hyvano fece il compromesso o contratto di sopra detto, pare che quel Cancelliere abusasse la fiducia in lui riposta dai Volterrani; perciocchè anche prima che Benuccio determinasse il luogo dove voleva scavare, e nominasse i suoi socii, si levaron querele nel Magistrato perchè si fosse fatta cosa contro le leggi del Compne, e perchè l'Hyvano avesse operato con frode nella stipuesse persuasissent: ab iisdem, ut sunt experientes homines, atque ad rem attenti, ut periculi socii et lucri esse vellent, impetrarunt. Iam vero in dies rem aggressis maiori compendio erat, quam ut posset facile dissimulari. Itaque Volaterrani

lazione di quell'atto pubblico. E ne sia argomento che, mentre la nomina dei socii e la determinazione del sito delle escavazioni è del 3 Dicembre, apparisce da un atto del Comune che nel 25 di Ottobre Priores et Collegae Volaterrarum decreverunt proponere generali Consilio quibus negotium super Fodinis daretur simulque ostendendi falsitates et fraudes quae factae fuerant in actis Cancelleriae Comunis = Non par dunque che la controversia si eccitasse perchè Benuccio chiamava socio Paolo Inghirami, come asserisce l'Hyvano; ma bensì perchè l'Hyvano medesimo aveva abusata la fiducia in lui riposta dal magistrato. Certo è che la questione cominciò fino dalla locazion dei terreni da scavarsi, e non nacque, come dice il Machiavelli e il nostro Autore, dopochè si conobbe quant' utile si levasse da quelle allumiere. La parte degli speculatori sosteneva che la prima deliberazione fatta dal Comune era stata valida, perchè fatta con tutte le forme volute dalle leggi, e che il Comune non la poteva disfare. Al contrario il Comune sosteneva che quella locazione era stata fatta contro le leggi per la causa già detta dal Guidi; e per un altro antico statuto il quale proibiva si locassero le possessioni pubbliche senza il favore di tutte le fave del magistrato (chè così interpetro le parole dell'Hyvano ex summo suffragiorum consensu). Gli speculatori non impugnavano l'esistenza di questa legge; ma volevan che la si riputasse abrogata da una lunga e stabilita consuetudine in contrario, e aggiungevano che la si allegava troppo tardi, giacche sarebbe stato d'uopo produrla prima che si fossero fatte spese alle allumiere. E di fatto par che anche nel tempo della questione non cessassero dal lavorare, ma anzi raddoppiassero la loro attività, forse per assicurarsi del merito della cosa di che si contendeva, per isconfortare il Comune dal ripetere i suoi diritti col timore di dover rifare ai privati le grandi spese che avean fatto, e per levare da quelle cave il maggior guadagno possibile. Erano in questo piede le cose, quando finalmente gli speculatori, assicuratisi che l'impresa era buona, offersero (e si vuol che il facessero per consiglio di Lorenzo Medici) offersero, dico, al Comune di pagare un maggior canone annuo, e di troncare la controversia. Accolta favorevolmente la loro profferta dal Magistrato, questo elesse otto cittadini (il cui nome levato da un codice della Stroziana può vedersi nelle note o postille al Commentario dell'Hyvano della già citata edizione) i quali accomodassero, se era possibile, quella vertenza. Le proposizioni degli speculatori non furono reputate eque, e l'accordo fu rotto. Il Comune allora scelse altri dodici cittadini, i cui nomi posson vedersi dove ho detto sopra, i quali operassero come era di ragione contro quellispeculatori. Questi cacciarono a forza e mediante armati gli speculatori dalle allumiere, e ne guastarono i lavori. Siffatta violenza rincrebbe alla Signoria di Firenze, la quale mandò un suo rappresentante che rendesse le cave a que'privati; ma impedito dai Volterrani di eseguire l'oficio suo dovè tornarsene senza aver concluso nulla. Allora Antonio Ristori, Potestà di Volterra per i Fiorentini, se' prender quattro dei cittadini più sediziosi e gli confinò in Firenze. Successe poco dopo un Corbinelli al Ristori, e confinò nel medesimo modo altri cittadini. Tornarono intanto a Volterra Paolo Inghirami e Benedetto Riccobaldi, che erano stati in Firenze a patrocinar la loro causa, re salariate all'effetto di sostenere quella fatica, ricorsero in Firenze a certuni, destri uomini e industriosi; e loro significando come stava la cosa, e quanto guadagno era dato sperarne, indussero questi, intraprendenti e speculatori quali sogliono essere i Fioren-

e rientrarono nella possession delle cave. Al loro ritorno eran essi guardati di mal occhio, come quelli che si riputavano autori della disgrazia di chi era gito a confine. Paolo Inghirami, sapendo sovrastargli quest'odio, era venuto in patria con una mano di sgherri, e da questi armati si faceva accompagnare: e in questo non si governò saviamente, perciocchè, anche quando così adoperasse per tutelarsi dall'altrui violenza, dava ansa a calunniarlo che volesse egli primo la violenza adoperare. I nemici di Paolo pensaron dunque ad ammazzarlo. Paolo venuto in sospetto si armò per escir di città: ma poi mutando pensiero credè meglio di riparare nel palagio del Potestà, in quello riputandosi più sicuro. Questo suo operare gli concitò contro il popolo, che da per tutto fu in armi. Si spalancano a forza la porte che forse il Potestà avea fatto chiudere, e si chiama anche il contado che venga armato in città. Paolo fa una sortita dal palagio, e avviene una mischia, alla quale pone fine la notte. Ma il giorno dopo i sediziosi fanno calca intorno al palagio, e chiedon con grida terribili sia dato in loro mano Paolo Inghirami. Il Potestà che non vedea modo di salvarlo si avvisò di andare al palazzo dei Priori per esortargli a placare il popolo, e a far sì che si risparmiasse il sangue de'cittadini. Non era appena escito, che il popolo non più trattenuto da ragione alcuna di riverenza assalta il palagio, rompe le porte, ed entra furiosamente gridando la morte di Paolo. Era questi dentro con Giovanni suo fratello, con Romeo da Barletta, con Bartolomeo Minucci, con Biagio Lisci. Romeo fu morto il primo e gettato in piazza. Paolo si rifugiò in un nascondiglio, e difeso dalla strettezza del luogo teneva colla spada lontani i nemici. Ma quelli infuriati accesero alla bocca dello stambugio un gran fuoco, e buttato entro questo assai zolfo, soffocarono quel miserabile; e quindi tirato fuora il cadavere lo trascinarono per la città, e lo caricaron d'insulti. Bartolomeo mediante danaro potè fuggire; Giovanni salì prodigiosamente su per la torre del palagio, donde poi si calò con l'aiuto di una fune, e si messe sotto la salvaguardia del Potestà; Biagio arrampicandosi per un cammino si seppe tener su per la gola di questo un giorno intero. Furon cacciati di nuovo gli speculatori dalle allumicre, e furon creati Dieci nei quali si ripose il governo della terra. Rilegarono essi molti cittadini della fazion di Paolo, e poi mandarono ambasciatori a Firenze. Come fossero questi ricevuti, e cosa quindi accadesse può rilevarsi anche dal nostro Storico. - Gredo che non dispiacerà aver io procurato di ben dichiarare i principii della ribellione, perocchè da ciò che ho esposto apparisce esser lo Storico caduto insieme col Machiavelli in assai errori ed inesattezze. Quello bensì che credo abbian narrato con verità e con chiarezza assai più che non ha fatto l'Hyvano, si è ciò che spetta al giudizio dato in Firenze prima che si venisse all'armi, e mentre le cose si trattavano civilmente. Ma il giudice par che fosse uno solo, cioè Lorenzo Medici, ilquale era stato accettato per tale anche dal Comune di Volterra. Abbiamo infatti la deliberazion di detto Comune sotto il di 8 Gennajo 1472, el'accettazione di Lorenzo sotto il 1 di Febbrajo dello stesso anno (V. Cecina pag. 236). Non trovo per altro autentico documento che ne dichiari qual fu la decisione del Medici, lo che ne indurrebbe a credere fosse vero quello che dice il medesimo Cecina, = Poichè senza attendere la decisione di

qui in principio ( ut aliis in rebus omnibus fere accidit et in his quae sunt huius generis maxime ) rem contempsissent: ubi ex secunda hominum fortuna, quae aegre sese efferens poterat latere, fructus ab iis uberiores percipi cognoverunt: arbitrati posse exiqi vectiqal non contemnendum, quoniam infectoribus magnum esse aluminis usum non ignorabant, iure agere cum privatis coeperant, cum publicum esse agrum contenderent, atque ex eo quicquid commodi, atque utilitatis hauriretur, id ad Commune Volaterranorum pertinere affirmarent. Nam ut maxime publicus ager esset privato addictus: id quod aut a natura abditum, aut ab hominibus defossum lateret, quod quidem multis de causis posset accidere, non continuo qui agri publici redemptor esset, sui iuris illum existimare debere. Non enim magis in contrahendo, verba hominum, quam sententiam spectari oportere, illi cum in altero saepe, nullo modo unquam in altero falli possent. Itaque interdum usu venisse, ut cum in agris privatorum, aperientibus humum, signum e marmore, aut ex aere extitisset: nisi illi a magistratu, ut sibi habere liceret, per beneficium et gratiam obtinerent, magistratui, tanquam id iure pertineret ad Rempub., continuo essent restituere coacti. Contra privati in publicam averli utilitatem iniquum censebant, id quod sua industria inventum, sumptu ac labore pene incredibili ex terrae visceribus cruissent, nullis a populo praedibus acceptis, qui sibi a periculo caverent. Re iam spectante ad seditionem, quo facilius hominum cupiditati obviam irent, legatos Florentiam miserunt: qui demonstrata re, quibus summo magistratui videretur, eam permitterent ex corum fide iudicandam. Coquitis Volterranorum postulatis, cum magistratus arbitros, qui de corum

tale ragguardevolissima persona (di Lorenzo) si posero a tumultuare contro il Benuccio ed i suoi compagni, anzi procederono ad atti di positivo disprezzo della fiorentina nazione, stimolarono questa a pensare ai modi di riparare al violato suo decoro.

= Ma, siccome il Cecina, autore vicinissimo a noi, forse così scrisse per mancanza di documenti che gli dichiarassero qual fu l'esito di quel giudizio: mi par che debba piuttosto prestarsi fede al Machiavelli, il quale per quanto fosse poco esatto nel rac-

tini, del pericolo e degli utili a farsi partecipi. Messi che si furono all'impresa, troppo ogni di crescea loro il guadagno, perchè non desse nell'occhio. Ondechè il Comune di Volterra, che in principio (come in quasi tutte le altre bisogne, ma specialmente in imprese nuove di tal sorta interviene) avea stimato poco la cosa, posciachè dal prospero successo, che sempre più vistoso potea mal celarsi, conobbe qual largo frutto da quelle cave si ritraesse; avvisandosi poter ricavarne una rendita non piccola, perchè era noto bisognare assai allume ai tintori, cominciò a muover lite a quei privati; sostenendo che i terreni eran del pubblico, e che qualunque vantaggio ed utile si traesse da quelli doveva a profitto del Comune di Volterra convertirsi. E fosse pur quel terreno addetto a un privato: tuttociò che o nascoso dalla natura o sotterrato per opera degli uomini, lo che per molte cagioni poteva avvenire, celavasi nelle viscere delle terra, non doveva riputarlo suo quegli al quale il fondo era addetto. Non bisognava ne'contratti badare alle parole più che all'intenzione de'contraenti, perchè in quelle possono eglino sovente ingannarsi, in questa non mai. E vi era la rejudicata che quando alcuno in terre di privati, rompendo il suolo, avea trovato qualche statua di marmo o di bronzo, e non otteneva dal magistrato la grazia di poterla ritenere, come roba del Comune era subito costretto a restituirla. Al contrario i privati riputavano ingiustizia che si volesse voltare in pubblica utilità quello che avevan trovato con la propria loro industria, e con fatiche e spese quasi incredibili avean tratto fuori dalle viscere della terra, senza aver preso sicurtà dal Comune, se invece di guadagno vi facean perdita. La cosa già accennava a sedizione, quando per porre più agevolmente un termine alle pretensioni di ambedue le parti, furon mandati sopra questo oratori a Firenze, i quali, esposta la cosa, la rimettesser in quei cittadini che alla Signoria paresse meglio, e questi secondo che credevano giusto dessero la

contare i principii della guerra, non è supponibile volesse del tutto inventar quel giudizio e la sentenza in esso data, che egli assegna come causa della sedizione. La qual sentenza se fosse giusta o nò, dopo avere esposto presso a poco le ragioni delle due parti, lascerò che il decidano i periti della legge.

troversiis cognoscerent, statuisset: sive illi accepta pecunia privatorum causae favere quam consulere suae fidei maluerunt, id quod videtur a Volaterranis manasse, sive aequitatem et ius sunt in ferenda sententia sequuti (neutrum cnim audeo affirmare ) secundum privatos indicarunt: adiecto ad contumeliam decreto: non videri Volaterranum populum recte atque ordine facere, qui suos cives, vigilantes homines et solertes, fructu suae industriae et laboris privare velit. A quibus tamen ne plus gratiam quam aequitatem valuisse eo iudicio videretur, illud addiderunt, placere quotannis a privatis certam pecuniam pendi nomine tributi, quod indicio esset, eius soli ius, in quo aluminis fodinas invenissent, ad civitatem pertinere. Cum eo iudicio ita constituto, privati pertinacius in suo iure exequendo uterentur: civitas, quae magno omnium libertati facto praeiudicio, non obscure ferret, armis se quando legibus non licuisset, suum ius recuperaturam: intestina odia fovendo, in certam fere est perniciem adducta. Nam libere iam ea de re multitudo querebatur, sua natura insolens ubi de suo iure decedere coacta, vim adversus privatos ab eorum iniuria sumit: atque in publici consilii auctoribus severitatem et constantiam in publica auctoritate a privatis vindicanda requirebat: nullam autem non arreptura occasionem, quae spem faceret rei obtinendae, iam seditiosas voces, et quae molientium defectionem alienationemque a Repub. viderentur, emittebat. Cum res in hoc statu essent, sua sponte Volaterranos incensos, novus exortus in civitate tumultus, ad vim et ad arma excitavit. erat in ca civitate Pecorinus quidam nomine ( aliud auctores non tradunt 14) magnae vir cum primis existimationis et dignitatis, qui a privatorum causa stabat. Is in iurgio cum orta ea

<sup>14.</sup> Dalla nota 13 pag. 90 abbiamo veduto che si sa benissimo chi fosse questo Pecorino; inquantochè tale era il soprannome di Paolo Inghirami, di famiglia volterrana nobilissima, feconda pressochè in ogui età di uomini famosi nelle armi, nelle lettere e nelle scienze. L'Hyvano ci delinea la costui natura, dicendo che era cir ampli cordis, linguae promptus, aspectu non contemnendus. Nondimeno dal come si diportò nella questione in che ebbe tanta parte, e della quale restò vittima, apparisce

sentenza. E di fatto la Signoria, bene intese le domande de'Volerrani, scelse ad arbitri alcuni cittadini che, disaminate le ragioni delle due parti, decidesser la lite. Ma questi, o che corrotti dal danaro volessero più la causa dei privati favorire che giudicar secondo la coscienza, del che furono dai Volterrani accusati; o che avvisassero così voler la giustizia (io non oserei nè l'una nè l'altra cosa affermare), sentenziarono a favor de'privati: e di più ad onta del Comune riferirono non parere che il popolo Volterrano volesse le cose giuste, desiderando di privare i suoi cittadini attenti e ingegnosi delle loro fatiche ed industrie. Era però ben conveniente ( aggiungevano, perchè la sentenza più dal favore che dall' equità non paresse mossa ) che ciascun anno quei privati pagasser al Comune una certa quantità di danaro; in segno di riconoscere che l'alto dominio sul suolo, dove avevan trovato quelli allumi, alla città apparteneva. Per questo giudizio i privati più che prima si ostinarono a sostenere i loro diritti, e la città, la quale adirata per il gran pregiudizio della libertà comune, non avendo potuto farsi ragion colle leggi, palesemente minacciava di volerla con le armi, fomentandosi gl'intrinseci odii, fu quasi condotta a rovina certa. Già la moltitudine, che, insolente per natura, quando è costretta a cedere i suoi diritti per la soperchieria de'particolari, si fa contro loro più siera, con tutta libertà facea chiasso di questo fatto; chiedeva che i capi del Consiglio fossero fermi e inflessibili nel vendicare dalle angherie dei privati l'auto. rità del Comune; e attenta a non lasciarsi scappare opportunità alcuna che le desse speranza di farsi ragione, già rompeva in boci sediziose, che parean da gente, la qual mulinasse di ribellare e di farsi nemica alla Repubblica. Erano in questa condizione le cose, quando un novello tumulto levatosi nella città concitò alla violenza ed all'armi i Volterrani, già di per se adirati Vi aveva nella terra un certo chiamato Pecorino (gli autori non ne dicon altro ) uomo fra i più riputati e potenti. Costui, siccome la

che egli era troppo fiero, e men prudente di quel che convenisse a cittadino caduto in odio del popolo: le quali non buone parti di Paolo l'Hyvano tace perchè gli era amico.

de re mentione, perlinacius corum causam tucretur: a multitudine concitata interficitur. Hinc ad tumultum concursu hominum facto, quo furor homines atque amentia agebat, itum continuo est ad eorum aedes, qui eius factionis erant: atque iis direptis et incensis, aegre temperatum magistratui est, qui missus Florentia ad ius dicendum, excitatum tumultum comprimere publica auctoritate conabatur.

Quo facinore cum civitas obstricta sibi spem veniae praecidisset: iam nemini dubium relinquebatur, quin illi necessaria defectio, et quae eam consequentur arma atque bellum esset. Huius tanti tumultus famam Florentiam subsequuti sunt a civitate legati: qui et id iure factum tuerentur, et simul magistratui denuntiarent, ubi stari iis conditionibus placeret, quibus olim recepti Volaterrani in fidem essent, quin Reipub. imperium rursus in se ut accepissent a maioribus aequissimum mitissimum que perferrent, illos non recusaturos: si quid durius in civitatem statueret, quod ius suum armis persequi conata esset, quando illi moribus experiri cum privatis tanta suae libertatis iactura non permitteretur, tum vero se quid sui iuris esset consideraturos. Hi Florentiam profecti cum postulantibus datas magistratus esset: paucis quidem causam civitatis egerunt, quorum haec summa dicitur fuisse. Quando hae sibi partes impositae essent, ut causam capitis pro patria dicerent, quod miserrimum in hominum vita videretur: eo se hanc communem calamitatem minus ferre iniquo animo, quo magis intelligerent, apud viros fortissimos et sapientissimos se verba facturos, quorum ea de re cognitio esset. Non desperare enim se quin potius ab his fortitudinis laudem, quod a privatorum contumelia publicam auctoritatem audacter vindicassent, quam defectionis tristem adeo et gravem notam, quoniam cius rei civitas esset insimulata, ubi rem cognovissent, referrent. Fateri quidem a se hominem interfectum, sed iure tamen cundem

tenea da que' privati, perchè un giorno discorrendo sul proposito della questione, sosteneva troppo accanitamente la loro causa, dalla moltitudine infuriata in una rissa fu morto. Quindi, raunatasi a quel chiasso gran gente, corsero dove il furore e la frenesia gli trascinava, alle case cioè di quelli che erano della colui fazione; e poichè queste ebbero saccheggiate ed arse, con fatica si astennero dalla morte del Potestà, mandato per il popolo fiorentino a render giustizia, il quale si sforzava con la pubblica autorità di comprimere la sedizione.

Di enormità tanta fattasi rea la città avea perduto ogni speranza di perdono; sicchè niuno ormai dubitava necessario esserle il ribellare, e venire all' armi e alla guerra che seguitan la ribellione. Nondimeno deliberarono di mandare oratori, i quali a Firenze subito dopo la fama di quel tumulto pervenendo, difendessero l'operato come operato con ragione; e facessero intendere a quei Signori che, se volevano conservare i capitoli antichi, con che i Volterrani erano stati accettati in raccomandigia dalla Repubblica, anche i Volterrani la loro patria nell'antico vassallaggio, che non era punto nè ingiusto nè duro, conserverebbero: ma se volessero la città trattare aspramente, perchè la si era sforzata di far valer con l'armi i proprii diritti, quando con grave scapito di sua libertà la non poteva altrimenti farsi ragione contro i particolari; allora il Comune di Volterra penserebbe a quel che fosse di sua ragione. Vennero questi oratori a Firenze, chiesta udienza alla Signoria l'ebbero, e trattaron la causa della città in poche parole, delle quali si dice questa fosse la sostanza: Che quantunque avessero avuto il carico il quale nella vita umana è forse il più miserabile, di difender cioè la patria in una causa capitale; tuttavia tanto men grave parea loro questa calamità a tollerarsi, quanto più conoscevano di parlare davanti ad uomini fortissimi e sapientissimi, quali eran coloro che doveano disaminar la cosa di che si trattava. Non disperavano, quando si fosse ben conosciuto come stava il fatto, di riportar lode di fortezza per aver arditamente da oltraggio di privati vendicata l'autorità del Comune, anzichè esser notati colla trista e grave taccia di ribellione, la quale

interfectum, non tam defendere Volaterranos, quam rem ipsam declarare: seditiosum hominem, civem improbum et nefarium, atque invidiosa potentia adversus suorum libertatem abutentem. Sequutam paucorum caedem, qui tanquam victoria de hostibus parta, propterea quod civili controversia superiores paucorum hominum sententia extitissent: importunissimi homines et teterrimi, adversus civitatis tantum consensum arma sumere pro privato homine essent sceleratissime ausi. Scire se rumorem, gravem illum quidem in primis, in urbem pervasisse, concitatam paucorum scelere multitudinem, aegre manus abstinere a magistratu potuisse, quod maximum crimen et gravissimum eo sibi minus esse diluendum censuisse, quo re ipsa magis quam ulla vi orationis a se id depulsuros sperarent. In culpa enim, quae nulla esset, accuratius quaesitam defensionem, non facti purgationem, quae minime esset necessaria, sed saepe non excogitati ab accusatore facinoris suspicionem habere. Rumoribus temere adhibere fidem, non magis eorum causae obesse, quorum de re ageretur, quam eorum, quorum iudicium esset, existimationi et dignitati. Nam ut illos salutis et fortunarum, ita hos fidei, nominis, famae periculum subire. Magistratum quidem, cum tanto excitato tumultu, magis cogitaret quousque sibi esse progrediendum irati homines atque armati statuerent, quam', id quod aequius erat , quantum sibi praesidii cum in auctoritate publica, tum in Volaterranorum fide esset constitutum, fecisse ut materiam saeviendi iratae moltitudini criperet ( id quod tutius consilium visum esset ): civitati quidem occasionem pulcherrimam ademisse suae fidei et voluntatis in Rempub. declarandae. Quae verissima quidem sua oratio, si quoniam is status rerum sit, minime diqua videretur cui fidem ii haberent, quibus illam probari vellent: at sese dignos qui eadem uterentur, sua fide et constantia praestaturos. Cum autem ob eam causam ne iis iniuriam facerent, qui ab se omnia iare potius et aequilate, quam precibus aut gratia vellent impetrari, tum ne parum confidere causae optimae atque acquissimae viderentur, finem se facere

veniva apposta a Volterra. Confessavano essere stato per loro morto un paesano: ma che costui l'avesse proprio voluta non tanto lo sostenevano i Volterrani, quanto il fatto stesso lo dichiarava; giacchè uomo sedizioso era colui, cittadino malvagio ed infame, e che l'odiosa prepotenza sua contro la libertà del Comune abusava. Era stato ucciso e ferito oltre lui qualcun altro; ma sempre di coloro, i quali, come se avesser vinto gente nemica, perchè in controversia civile per sentenza data da pochi aveano avuta la meglio, uomini oltre misura importuni e tristi contro tanto consentimento dell'universale aveano ardito scelleratamente di armarsi per vendicar quel privato. Sapevano i Volterrani essersi sparsa in Firenze una voce, per la quale potevano vedersi calunniati di colpa gravissima; cioè che la moltitudine concitata da pochi ribaldi a mala pena si era astenuta dal metter le mani addosso al Potestà che reggeva per il popolo fiorentino: e da quest' accusa di rilievo e di momento grandissimo aveano avvisato dover tanto meno purgarsi, quanto più con la realtà dei fatti meglio che colla forza dell'eloquenza speravano di poterla mostrar calunnia. Perocchè, quando la colpa non sussiste, una difesa con troppa accuratezza ricercata invece di giustificar senza necessità l'accusato, genera anzi sovente il sospetto che l'accusa non sia punto una finzione dell'accusatore. Il prestar poi fede a caso alle voci che si spargono non nuoce all'innocenza degl'incolpati più di quello che noccia alla riputazione e alla dignità dei giudici; perciocchè quelli corron pericolo nella vita e nella roba, questi nel credito nel nome e nella fama. Il Potestà, allorchè si svegliò quel grave tumulto, pensando fino a quali eccessi si sarebbe potuta spignere gente incollerita coll'armi in mano, piuttostochè quanto presidio avesse e nell'autorità pubblica e nella fedeltà de' Volterrani, avea procurato di togliere alla moltitudine adirata la materia di più oltre inferocire; e con questo, che a lui parve il più sicuro, ma che non fu il più conveniente partito, aveva insieme tolta alla città occasione bellissima di dichiarar la fede e la benevolenza sua verso la Repubblica. Veracissimo dicevano esser questo loro parlare: ma se a cagione della condizione attual delle cose non talentava a coloro ai quali essi

dicendi. Sive autem illi statuerent sibi eos conservandos, quos et causae aequitas, et gentium ius tueatur, quo quidem hominibus permissum sit, ut inferentem vim vi prohibeant, sive animadvertendum in eos gravius, qui minime meriti sint: se operam daturos ut neque communi tuenda salute, neque fide declaranda sua, aut constantia Volaterranis, aut fiducia animi videatur ullo suo tempore defuisse.

Legatis, cum haec dixissent, excedere extemplo iussis, cum multi insolentius locutos eos ac ferocius accusarent, quam causae ratio aut temporis postularet: rogari deinde sententiae sunt coeptae. Ac cum omnes fere gravius in illos esse animadvertendum censerent: unus Thomas Soderinus, gravi illos quidem et severa obiurgatione castigandos, sed et conservandos tamen et in fidem rursus recipiendos censebat: cum satis apparere diceret, nullam aliam ob causam plectendos Volaterranos videri, quam quod constantiores in dignitate vindicanda patriae, ius suum armis potius quam magistratus auctoritate, quo erat confugiendum iniuria affectis, persequuti essent. Minime vero ea sibi tempora Reipub. videri, ut non aliquid potius civitati de suo iure decedendum, quam summo iure et per ultimi supplicii metum experiandum cum civitatibus putaret. Habere socios Rempub. in quorum aliis voluntas et studium, cum cetera prolixa essent, in aliis et firmior fides et vires simul maiores desiderarentur. Nam de Pontifice et Ferdinando, qui quidem dubium relinquerent, utrum odium maius in Rempub. an vires iactarent, rem ita per se loqui ut apud prudentes homines plura dici supervacaneum videri posset. Vt enim alia omitterentur, cum Pontificis impevolevano che talentasse, bene avrebber poi i Volterrani mostrato con la loro fedeltà e costanza che era degno di chi così favellava. Non aggiungevano altre parole; sì perchè quelli ai quali ragionavano, volendo conceder tutto per diritto e per giustizia piuttostochè per favore e per grazia, non si avessero a offendere; sì perchè eglino, oratori di Volterra, non volevan parere di confidar poco in una causa tutta buona. Ma comunque poi deliberassero i Signori o di conservar chi era difeso dalla giustizia delle proprie ragioni e dal diritto delle genti, per il quale è permesso agli uomini di respinger la forza con la forza, o di gastigar troppo rigorosamente una città che non avea punto meritato gastigo; avrebbero sempre i Volterrani mostrato che nè in difender la salvezza del Comune, nè in dare argomento della fedeltà loro non era mai in essi per rea condizione di tempi venuta meno la fidanza e il coraggio.

Poichè gli ambasciadori ebbero queste cose dette, mentre molti gli accusavano di aver parlato con insolenza e fierezza maggior di quella che la natura della loro causa e di quel tempo richiedesse, furon fatti subito escire; e quindi si chiese qual di ciascun del Consiglio fosse il parere. Fu sentenza di tutti che si punissero rigorosamente i Volterrani. Solo Tommaso Soderini avvisava che bene stesse con severa riprensione gastigarli, ma poi bisognasse conservarseli amici, e di nuovo riceverli in qualunque modo e'volessero ritornare. Chiaro apparire, diceva egli, come la sola colpa per cui si volean punire era quella dell' essersi troppo ostinati in vendicar la dignità della loro patria; laonde si eran fatta ragione con l'armi piuttostochè con l'autorità dei magistrati, a cui offesi dovevan ricorrere. Quelli gli parean tempi nei quali la città avesse a conceder qualcosa, pria di procedere con tutto rigore e con minacce di estremo supplizio contro le terre soggette. La Repubblica aveva alleati, in alcuni dei quali avrebbe desiderato buona volontà e zelo, comunque del resto fosser bene in assetto, in altri fede più ferma ed insieme potenza maggiore. Rispetto al Papa e a Ferrando, ne' quali avrebbesi dubitato se fosse più l'odio contro Firenze o le forze di che farium Reipub. finibus definiretur: potentem hostem et praeter summam auctoritatem, quam illi tanti muneris dignitas conciliaret, audacia atque animi impotentia formidabilem, omni spe destitui oportere, per civitatum defectionem quicquam in Repub. movendi.

Longe ab illo secus Laurentius censebat: ut multi credebant, non Thomae adversandi causa, cui magno devinctus beneficio ob summam virtutis opinionem merito plurimum tribuebat, quam prudentiam et virtutem declarandi suam: nunquam fore arbitratus, ut suum ius in civitate et principem locum obtineret, nisi aliquando ostenderet, liberam se et nulli emancipatam potestatem imperiumque in Repub. administrare. Eam autem illius sententiae summam fuisse ferunt. Cum ea esset oratio Volaterranorum, ut non facti confessione animos commoveret, quae veniae facilitatem saepe in barbaro hoste clementiamque invenissel: sed testificatione summae audaciae contumaciam hominum atque arrogantiam declararet: facile iam ab omnibus posse intelligi, quid de his statui in praesentia ac decerni oporteret. Si ita cum iis molliter indulgenterque agendo, aequo animo patiantur cam viam atque aditum ad audaciam muniri, ut ubi velint audeant iudicatas res rescindere, et in summa legum, magistratuumque contemptione, tueri iniuriam armis, caedem hominum facere, ignes tectis subiicere, et ( quod extremae dementiae atque furoris sit ) quo se licentius in scelere iactent, ut publica sibi auctoritate liceat abuti, postulare: brevi civitatem non ius et maiestatem imperii modo, sed libertatem etiam amissuram. Satius fuisse, cum utrumvis liceret, tacite scelus hominum et dissimulanter ferre, quam ubi illi ipsi, qui scelus admisissent, audacia atque impudentia provecti illud minime dissimularent, non vim et severitatem in illo vindicando adhicean pompa, la cosa parlava tanto chiaramente di per se, che potea parer superfluo il dirne più oltre avanti ad uomini savii ragionando. Si posasse pure ogni altro sospetto: ma siccome il dominio de' Fiorentini vicinava a comune confine con quello del Papa, era di bisogno che ad un nemico potente e formidabile non solo per la somma autorità che si avea come Pontefice, ma anche a causa del suo ardito ed eccessivo animo, si levasse ogni speranza di valersi della ribellione delle terre soggette alla Repubblica per isvegliare in questa qualche turbamento.

Assai diversamente dal Soderini opinò Lorenzo; e non per fare onta a Tommaso, giacchè obbligato a lui per gran benefizio, meritamente a cagione della somma riputazione di virtù in che questi era, molto l'onorava, ma per dare a divedere, siccome molti credettero, la prudenza e virtù propria nel consigliare gli contradisse: perciocchè il Medici si avvisava non avrebbe mai potuto tenere il suo posto ed esser primo nella città, se finalmente non mostrasse che egli con potestà ed impero libero e non ligio a persona regolava la cosa pubblica. La somma del suo discorso fu: Che quel ragionamento dei Volterrani non intendeva a muover gli animi con la confession del mal fatto, la quale sovente avea trovato facile al perdono e alla clemenza un nemico anche barbaro; ma, dando anzi argomento di audacia singolare, dichiarava la loro contumace arroganza; onde che agevolmente poteva ciascun capire che cosa ora per rispetto a Volterra facesse di bisogno ordinare e deliberare. Intendessero i Signori che se, con debolezza e con indulgenza adoperando, di buon animo soffrivano si aprisse un adito e si spianasse una via siffatta all'audacia, sicchè quando ai soggetti piacesse potessero osar di rescindere le sentenze già date e con dispregio sommo delle leggi e dei magistrati difendere le loro angherie con l'armi, far micidii, arder case, e (ciò che poneva il colmo alla frenesìa e al furore) per braveggiar con maggior licenza nella fellonia, chieder che a loro fosse lecito abusar la pubblica autorità: in breve Firenze non solo la ragione e la maestà dell'imperio, ma ancora la libertà perderebbe. Meglio sarìa stato, potendosi

bere. In altero enim tarditatis atque inertiae faisse opinionem subeundam, minus illam quidem periculosam Reipub. futuram, quando in eos magistratus, ad quos ea cognitio pertineret, eius rei culpa omnis posset transferri: in altero mollitiae animi et dissolutionis, quae in contemptionem apud omnes civitatem adducat, Reipub. eandem longe perniciosissimam, cum una maxime summi imperii ius in liberis civitatibus labefactet plane atque evertat. Itaque cum in scelere adeo gravi et nefario, in quo suscipiendo nullum sibi modum Volaterrani statuerint, minime dissolutio et remissio animi usui sit: ne eadem improborum hominum insolentia atque audacia foveatur, magnopere, quandiu liceat, cavendum providendumque esse. Vt enim studiosa civitas maxime Reipub. sit, ut fidelis, ut praeclare merita, in deprecando supplicio id valere aliquid debere; in scelere tuendo, obesse etiam, ne abuti indulgentia ignoscentis videatur ad scelus atque audaciam tegendam. Nam et bene de Repub. merentes virtuti debita pracmia, et constituta in improbos homines supplicia, ubi iidem ab instituto discedant, quod videatur esse aequissimum, manere. Nune vero esse eandem hanc civitatem, quae patrum memoria per summam iniuriam Reipub. magistratu e sella, in qua ius dicebat, detracto, deturbato e praetoria domo, sceleratissime interfecto, usque eo animos sustulerit, ut nullius magis praesidiis quam suae audaciae atque amentiae subnixa, a Repub. adverso maxime illius tempore defecerit, sua libertate seditioso homini et egenti turpissime addicta 15. Quae cum ita sint, videri antea

<sup>15</sup> Tutto questo avvenne nel 1428 e 1429. La sollevazione nacque a causa dell'introduzion del Catasto. I Volterrani, allegando che, secondo i capitoli già esistenti, non eran soggetti alla Repubblica per ciò che spettava alle loro possessioni, eccettuate quelle che aveano nel contado fiorentino, ricusavano di accettare la novità che si voleva introdurre: e mandarono a Firenze oratori per esporre le loro ragioni. Furon questi, in numero di diciotto, imprigionati dai Fiorentini, che gli tennero nelle Stinche finchè uon gli ebbero ai loro voleri. E di fatto quelli sciaurati, stracchi della carcere, consegnarono i libri dell'Estimo, con che poterono ritornare in patria. Ma i Volterrani, poichè riebbero i loro ambasciatori, sdegnati insieme e per le violenze a questi fatte e per la soperchieria, con che si opprimeva il Comune, ribellarono dalla Repubblica, e si elessero in capo Giusto Landini. Costui, che era stato uno dei tenuti in prigione, accettò quell'incarico, e con il consentimento del popolo e dei Priori della città si fe' eleggere Capitano e Principe. I Fio-

scegliere, tollerare in silenzio tanta scelleratezza e non farne motto, che, quando quei medesimi i quali l'avean commessa, sospinti da impudente audacia non la volevan punto dissimulare, non punirla con severità e rigore. Nel primo partito potevasi incorrere la taccia di infingardi e di inerti, che sarebbe stata assai meno pericolosa al Comune, essendo per ricaderne tutta la colpa sui magistrati de' quali era oficio quel fatto ad esame richiamare; nel secondo la taccia si incorreva di debole e snervato animo, la qual ridurrebbe presso tutti in dispregio Firenze, e sarebbe perniciosissima alla repubblica, come quella che nelle città libere è in singolar modo capace d'infievolire del tutto e di rovesciare l'imperio sovrano. Il perchè, siccome in tanto grave e nefanda ribalderia, nella quale i Volterrani non avevano avuto alcun riguardo, non poteva esser punto utile il mostrarsi fievoli e rimessi d'animo; bisognava, quanto era possibile, guardare e provveder con ogni cura che così non si fomentasse l'insolenza e l'audacia dei malvagi. Che fosse pur quella una città già stata affezionatissima e fedele alla repubblica, e in chiaro modo di essa benemerita; dovea questo giovare ai cittadini quando implorassero grazia: ma se pretendevan difendere il loro delitto, tutto questo anzi ad essi nuoceva, perchè non dovea parere che dell' indulgenza di chi loro perdonava abusassero a coprire la loro scellerata audacia. Ai virtuosi che ben meritan del Comune è da darsi il debito guiderdone; fermi per altro debbono essere anche contro loro i supplizi ordinati a punire i malvagi, quando di buoni che erano addivengan cattivi: e questa è vera giustizia. Ma era pur Volterra quella città medesima che ai tem-

rentini si mosser subito per andare a oste a Volterra con grande apparecchio di armi: contro le quali Giusto, uomo intraprendente e di grand'animo, preparava validissima resistenza. Ma i Priori che in segreto odiavan Giusto, e che temevano fosse il Comune ridotto a mal partito, lo fecero, mediante il tradimento di un certo Ercolano, ammazzare nel loro palagio, e ancor semivivo dalle finestre lo gettaron giù in piazza. Levatasi la terra a rumore, furono dai nemici di Giusto spalancate le porte ai Fiorentini, i quali tolsero ai cittadini il diritto di eleggersi il Capitano, smembrarono bella parte del loro contado, e piantarono un'altra fortezza nella terra (Ammir. Lib. XIX.). Nondimeno ne avverte il Cecina che nel 1431 i Volterrani ottennero piena restituzione di ciò che loro era stato tolto, e reintegrazione ai loro diritti.

Volaterranorum ferociam armis domandam: tum quibus legibus magis eorum scelus, quam certorum hominum lenitas requirat, parum illa quidem opportuna furori atque amentiae hominum coercendae, eosdem recipiendos in fidem: quo aliis terrori sint, quos in eandem amentiam superbia atque animi impotentia impellat. Ergo iis ita responderi placere: quando per Volaterranos factum esset, ut minus iis conditionibus sibi standum Florentini censerent, quibus recepti olim in fidem essent: nisi penitus se suaque omnia magistratus arbitrio permitterent, operam illos daturos, ut brevi tandem iis ostenderent, quanto maior animi vis et robur in aequitate et iure tuendo armis, quam in sceleris impunitate defendenda pertinacia inesset.

Cum omnes fere damnata Thomae cunctatione in hanc sententiam pedibus issent: tristi responso accepto, sed minime tamen praeter suorum expectationem, moesti legati Volaterras reverterunt. Cum varie hinc rerum omnium desperatio spe auxilii destitutos ad tutiora consilia, hinc dolor, iracundia, recentis iniuriae memoria, a pacis consiliis aversos ad bellum et ad arma incitaret: una tamen omnium sententia vincebat, cum servitutis ingens metus civitati in praesentia obiiceretur: graviorem illam omnibus malis liberis populis, tanquam pestem quandam imminentem omnibus longe funestissimam, avertendam omni ratione depellendamque esse. Commemorabantur simul, quae avare unquam aut crudeliter Florentini in civitatem fecissent, cum facile esset veterum iniuriarum memoriam novo tanto accepto vulnere refricare, magna quidem corum gravique invidia. Esse

pi de' loro padri con somma ingiuria della Repubblica, strappato un Potestà dal seggio d'onde teneva ragione, cacciatolo di Palagio, mortolo nel più scellerato modo, era montata in tanta tracotanza, che forte per null'altro presidio oltre quello della propria audacia e frenesia avea ribellato dalla Repubblica in tempi per questa avversissimi, e avea sconciamente dato in balia di un uomo sedizioso e miserabile la sua libertà. Per lo che gli parea che, all' effetto di sbigottire chiunque da superbo e sfrenato animo fosse spinto a pari follìa, bisognasse prima domare la ferocia dei Volterrani con l'armi, e si avessero poi a ricevere con quei patti che si addicevano alla loro scelleratezza, non con quelli che consigliava la mansuetudine di alcuni, poco opportuna certamente per frenare il furore e la frenesia dei ribelli. Egli dunque avvisava esser da rispondere agli oratori: Che, siccome i Volterrani erano stati causa che Firenze stimasse di non dover più stare a quei capitoli, coi quali erano un tempo accettati in raccomandigia; quando il loro Comune non avesse del tutto se e le cose sue rimesso nell'arbitrio della Signoria, avrebbero ben presto i Fiorentini mostrato quanto più valesse il vigor dell'animo e la fermezza nel sostener con l'armi ciocchè era giusto e ragionevole, che l'ostinazione nel volere la scelleratezza impunita.

Questa fu la sentenza di Lorenzo, nella quale pressochè tutto il Consiglio, dannati i temporeggiamenti di Tommaso, prontamente convenne; sicchè gli oratori, ricevuta risposta quale aspettavano trista, tutti melanconici ritornarono a Volterra. Ma i Volterrani per una parte dalla disperazione in vedersi privi di ogni ajuto erano spinti al partito il più sicuro; per l'altra dal rammarico dalla collera dalla memoria dell'ingiustizia recente, che gli faceva avversi ai consigli di pace, erano incitati alla guerra ed all'armi. Una sola sentenza in tutti prevalse, cioè che, siccome si minacciava loro servaggio disonesto, siffatto male più grave di qualunque altro per popolo libero, come peste che oltremisura funestissima a tutti sovrastava, facesse d'uopo con ogni argomento respingere e distornare. Ogni fatto con che i Fiorentini avesser mai operato da crudeli e da avari contro Volterra si rivangava; e, agevolmente

eosdem homines crudelissimos, qui prodita olim fide, ac iure gentium violato, in nobilissima civitate, fama vetustatis clarissima, quam missi olim ex Principe gentium omnium Populo ho. mines incoluissent 16: vocati ad tollendas civiles discordias per maximi beneficii et meriti occasionem dominationem constituissent longe importunissimam 17. Quod quidem scelus tantum, tanquam vererentur ne parum verisimile posteris pro ingenio hominum videretur, nisi illud maius accessione novi criminis fecissent: ut cum iniuriae magnitudine perfidia aequaretur, novo quasi adiecto corollario, comprobasse. Nam cum servitutem indignissimam temporibus magis servientes suis, quam sua sponte diu perpessi essent: tributis gravissimis impositis civitati, legatos qui publicum incommodum deprecarentur ad se missos, homines sui ordinis honestissimos barbara crudelitate, et ad eum diem inaudita Italiae populis, comprehensos, vinctos, in carcerem coniectos non prius dimisisse, quam iugo rursus acerbissimae servitutis accepto, urbem libidini et crudelitati insolentium dominorum tradidissent 18. Nunc vero veluti non satis adhuc poenarum sit persolutum: iniquissimo antea iudicio circumventos, magna sui iuris a civitate iactura facta, ut constricti rursus arbitrio eorum dedantur, a quibus nullo suo merito tanta sint affecti iniuria, postulari: ut nullo supplicio expleri posse occupatis animis immani ac barbara feritate videantur. His magna cum Florentinorum invidia commemorandis, quibus difficultates omnes vincerentur,

16 Fu Volterra prima Municipio (come asserisce Cicerone nelle sue lettere Lib. XIII. 4), ma poi per la legge dei Triumviri fu dichiarata Colonia (Raff. Volat. Geograph. lib. 5.). Ridotta in tale stato non può dubitarsi che restasse sottoposta alla mutazione che Augusto fece nella forma del governo delle città d'Italia, e che somigliante alterazione provasse per le leggi de' successori di Augusto, allorchè da essi furon fatte riforme pel governo dell'Italia; e parimente che non fosse esente dalle vicende del Romano impero fino all' annichilamento di questo (Cecina pag. 3).

17 Credo che qui si parli di ciò che accadde nel 1361; quando i Fiorentini, chiamati dai Volterrani a liberarli dalla tirannide di Messer Bocchino de' Belforti, ne presero la città in guardia, e vollero nelle mani il Cassero; onde la prima origine della suggezione di Volterra al Comune di Firenze. Tutto il fatto è narrato da Matteo Villani nel Cap. 67. Lib. X. delle sue Croniche.

18 Si tocca il fatto già esposto nella nota 15. Gli ambasciatori imprigionati furono Francesco di Luca Giovannini, Giovanni d'Jacopo Lisci, Lodovico di Piero Palsoni,

per sì grave novella piaga la dolorosa memoria delle antiche ingiurie inacerbandosi, così eccitavasi grand'odio contro di loro. Erano i Fiorentini que' crudelissimi che, tradita un tempo la fede e violato il diritto delle genti, in una città nobilissima e per la fama di sua antichità chiara quant'altra mai, già stata colonia del Popolo signor del mondo; eran essi che chiamati a quietar le civili discordie, allorchè potevano giovarla di sommo benefizio e farsene benemeriti, vi aveano piantata inportunissima signoria. E quasi temessero che sì grave scelleratezza all' età avvenire, le quali giudicassero secondo l'umana natura, paresse meno verisimile, se la non si facea maggiore coll'aggiungere un altro delitto: per agguagliar la perfidia a quell'enorme ingiustizia avean fatta tal giunta che la loro scelleratezza confermasse. Perciocchè i Volterrani, dopo un servaggio indegnissimo, tollerato lungamente non per loro volontà ma per adattarsi alla miseria de'tempi, imposte essendo gravezze insopportabili alla città, aveano mandato cittadini fra loro riputatissimi a supplicare che si alleviasse tanto pubblico danno: e i Fiorentini, con barbarie sino a quei di fra gl' Italiani inaudita, gli avean fatti prendere, legare, mettere in carcere; nè gli avean rimandati prima che, accettato nuovo giogo di servitù acerbissima, avessero i Volterrani consegnato la città in balìa del capriccio e della crudeltà di padroni insolenti. Ed ora, come se per anche non si fosse fatto a Volterra tanto mal che bastasse, si voleva che i miseri cittadini già circonvenuti con giudizio iniquissimo, dopo di avere scapitato grandemente nelle loro ragioni, si desser di nuovo in mano di quelli dai quali la loro patria innocentissima era stata ingiuriata gravemente; sicchè pareva che per niun supplizio potessero saziarsi gli animi di quei tiranni, tutti pieni di barbarie e di ferocia spietata. I Volterrani tutti questi torti rammemorando a vituperio di Firenze, perchè l'o-

Giovanni di Giusto Guidi, Antonio di Michele Riccobaldi, Bartolomeo di Potente Lottini, Jacopo di Paolo Inghirami, Bartolomeo di Giovanni Picchinesi, Lazzaro di Lorenzo Bonafidanza, Francesco di Gherardo Gherardi, Lorenzo di Antonio Serguidi, Niccolò di Musciatto Rapucci, Angiolo di Gasparo Marchi e Giusto di Antonio Landini.

quae ad arma spectantibus essent futura impedimento, Volaterrani magno consensu tuendam armis civitatis dignitatem, quam iure non licuisset, atque omnia praeparanda quae ad bellum necessaria essent, censuerunt. Hinc frustra tentatis Principum animis, cum illi incertae et dubiae spei, otii et pacis securitatem praeferrent: ne quando ubi diutius cunctando tererent tempus, imparati opprimerentur, oppidum atque arcem munire, commeatus omnis generis comportare, milites mercede conducere quaeque ad urbem defendendam, aut ad diuturnam obsidionem tolerandam opportuna iudicarent, summa diligentia vigilantiaque comparare instituunt.

Florentini interea magno peditum, atque equitum numero coacto, Federicum Feltrium Vrbinatium Principem, Reipub. copiarum Ducem, ne spatium ad se colligendos Volaterranis darent, agrum populari, ac totis viribus oppugnare urbem primo quoque tempore iusserunt. Ita ille infesto exercitu ab urbe profectus, ubi ad Volaterranorum fines pervenit, late agros populatus, cuncta incendiis, direptionibus, aliisque belli cladibus complendo, omnia quae in corum ditione erant, nemine obsistente, in deditionem accepit. Hinc proprius motis castris, ac magna tormentorum vi adducta, oppugnare urbem instituit, aditu omni, sive egredi quis sive ingredi vellet, intercluso. Est quidem ea loci natura, ut posita urbs edito et pracrupto loco, ab ea parte modo qua est situm Alexandri Fanum, quod incolae admodum religiose colunt, adiri possit. Qua parte ne Florentinis impune adoriri urbem liceret, iam Volaterrani delectorum militum ad mille numero, qui loco praesidio essent, collocaverant: minime ignari, hostes loci natura prohibitos, ca quod non esset oppidum difficile accessu, oppugnationem tentaturos. Interea cum frustra externa auxilia expectando, impares se fore ad urbem defendendam intelligerent: milites, qui multo numero inferiores, loco excesserant, in urbem recipiunt, ut iis propugnatoribus ad vim hostium arcendam uterentur. Sed Federicus neque tentata oppu-





## FEDERIGO DUCA DI URBINO

Revarete da un Quaires della Calleria de Virence

diosa ricordanza di que'rei fatti facesse parer nulla ogni difficoltà che loro impacciasse già col pensier volti all'armi; tutti d'accordo deliberarono si difendesse con l'armi la dignità della patria che non avevan potuto difendere con la ragione, e perciò fosse da apparecchiare quanto alla guerra poteva essere necessario. Onde che, invano tentati gli animi dei Principi, che a speranza dubbia ed incerta anteponevano quiete e pace sicura; per non perder tempo con soverchio indugiare e non essere oppressi alla sprovvista, afforzarono la terra e la rocca, raccolser dentro vettovaglie di ogni maniera, assoldaron gente, e con la vigilanza e sollecitudine che potevano maggiore tutte quelle cose prepararono che a difender la città e a sostenere un diuturno assedio potevan parere opportune.

I Fiorentini in quel mezzo, raunati fanti e cavalli in gran numero, comandarono a Federigo di Montefeltro, Signor di Urbino, capitano della Repubblica, che quanto prima poteva, per non dar agio ai nemici di assettarsi alle difese, guastasse il loro contado, e con tutte le forze sue Volterra oppugnasse. Mosse egli dunque contro quella l'esercito: e poichè pervenne ai confini del Volterrano, ne guastò per ogni dove le campagne, e tutto di incendii di rapine di stragi riempiendo, occupò, senza che niuno gliel contendesse, il loro dominio. Quindi fattosi più propinquo col campo alle mura, e appressatevi artiglierie formidabili, determinò di oppugnar la città assediandola strettamente. È Volterra situata per modo che, posta essendo in un poggio quasi da ogni parte scosceso, solo da quel lato dove è il tempio di S. Alessandro, dai cittadini veneratissimo, si può agevolmente salirvi. E alla difesa di questo luogo avean posto i Volterrani mille soldati scelti, affinchè ai Fiorentini non fosse concesso senza grave lor proprio danno assaltarlo: perciocchè ben sapevano che i nemici, non potendo altronde per la natura de' luoghi, di là di dove l'accesso alla terra era più facile, avrebbe tentato espugnarla. Frattanto, siccome, aspettando invano ajuti di fuora, capivano di non essere per se soli capaci a difendersi; le loro genti, che troppo inferiori di numero non potean tener la cam-

quatione, quam fore difficillimam non ignorabat: obsidione cogere Volaterranos ad deditionem sperabat: quod angustiis temporis et celeritate sui adventus exclusos commeatuum non magnam vim in urbem advexisse conquoverat. Itaque hinc foris hostibus agris vastandis, hinc domi (ut in efferatis animis adversa fortuna misericordiam, in contemptionem vertente, praesidiariis militibus omni contumeliae genere saeviendo) magnitudine malorum victi, de deditione consilia agitare coeperunt: nullam recusaturi pacis conditionem, quam victor hostis attulisset. Eo consilio probato, necessario iis quibus in magna rerum omnium desperatione plane suis viribus esset diffidendum: misso caduceatore, qui Reipub. legatis se suaque omnia dederent, exercitum sub signis, cum fidem accepissent nihil se hostile passuros, in oppidum introduxerunt. Quod tamen foede direptum miserabiliterque est : victa legatorum auctoritate, ac maiestate imperii, militum avaritia et crudclitate. Cum enim Federicus medius inter legatos venisset in forum, atque urbis magistratum (Priores illi vocant) iussisset e domo praetoria excedere: unus ex his cum casu in militum cohortem incidisset, nihil praesidii in avaro milite et insolenti victoria inveniens, spoliatur, vix assequutus patientia sua magis quam moderatione victoris, ut manus a violando corpore abstineret. Hinc tanquam omnibus datum pariter signum esset ad praedandum: contempto Federici imperio, aeque et privatorum aedes et urbis templa omnia, cum nihil avaritiae militum clausum, nihil satis religione munitum adversus vim fuisset, diripuerunt: nulla neque ordinis, neque sexus, neque aetatis ratione habita ab iis, quibus cupiditas atque avaritia delectum ac discrimen omne sustulisset. Nam (quod sceleratius est, atque minime tamen ab cius temporis militia alienum) ab iis ipsis Volaterrani tantam cladem magna ex parte acceperunt, quorum praesidio usuri ad propulsandas iniurias hostium fuerant. Vt enim magis locorum periti, cum locupletiorum domos notatas ad praedam et ad direptionem haberent, immisti militum praedantium turbae, omni exemplo crudelitatis et barbariae edito, nobilissimis matronis, ac sacris

pagna, aveano ricovrate dentro, all'effetto che gli ajutassero a respingere gli assalitori. Ma Federigo sperava anche senza tentar l'assalto (che sarebbe stato come egli ben vedea malagevolissimo ) di costringer con l'assedio i Volterrani a rendersi; perchè sapeva come dalle angustie del tempo e dalla celerità del suo arrivo impediti non aveano raccolta in città gran copia di vettovaglie. L'effetto fu che fuori dal guasto della campagna, dentro dal peso delle loro sciagure sopraffatti (perciocchè i soldati condotti per difendere la città con ogni maniera d'ingiurie la maltrattavano, come quelli ne' cui bestiali animi l'avversa fortuna dei poveri cittadini volgeva in dispregio la compassione ) i Volterrani cominciarono a pensare all'accordo, pronti ad accettare tutte le condizioni che più fossero per talentare al nemico. Presa questa risoluzione, necessaria ormai per gente che, perduta ogni speranza, più non potea fidar nelle forze sue, mandarono a chieder pace, nelle braccia de' Commissarii rimettendosi; e, avutane promessa che non sarebber trattati da nemici, l'esercito Fiorentino intromessero nella terra. Ma la promessa fu violata, e la città nel più sconcio e miserabil modo su posta a sacco; lo che avvenne perchè all'autorità dei Commissarii e alla maestà del loro impero l'avarizia e la crudeltà de' soldati ruppe ogni riverenza. Accadde infatti che, essendo Federigo in mezzo ai Commissarii venuto in piazza, e avendo comandato ai Priori escissero di Palagio; uno di questi imbattutosi a caso in una squadra di armati, scampar non potendo al soldato avaro e insolente per la vittoria, fu spogliato, e a mala pena ottenne, più per la pazienza sua che per la moderazione del vincitore, di andarne salvo nella persona. Fu questo come un segnale di saccheggiare: sicchè, spregiati gl'imperii di Federigo, e case private e templi, nulla essendo chiuso all'avarizia de' soldati, nulla abbastanza protetto dalla religione contro la violenza, rubarono; e niun rispetto ebbero a condizione a sesso a età coloro, ai quali sordida cupidigia avea tolto ogni discernimento ed ogni riguardo. E vi ebbe una scelleraggine delle già dette maggiore, ma che pure addicevasi al fare delle milizie

virginibus violatis, participes se hostium victoriae, quam sua ignavia atque inertia illis faciliorem fecissent, victi praestiterunt.

Cum nobilissima Italiae urbe, fato quodam eius adverso urgente, pene excisa, nuntii Florentiam missi essent, qui laeta et secunda omnia evenisse significarent: in summa omnium laetitia Laurentii unius prudentiam singularem et virtutem vulgo homines suspiciebant ac ferebant in coelum laudibus: veluti divinaret rem ita futuram, auctor salutaris sententiae extitisset, et quam fortuna adeo laeto et prospero eventu, tanquam illustri testimonio comprobasset. Ac cum quidam ex illius amicis exprobrandi causa Soderinum rogasset, num illum capta iam urbe ac domita ferocia Volaterranorum suscepti consilii poenileret: ut inquit, laetaturum se fuisse, cum illi sua sponte se dedidissent, ubi conservati et recepti in fidem essent, quo illi beneficio tanto Reipub. devincti, fideles ei in posterum videri possent futuri: ita quod recepta urbs tanta cum hominum clade, utinam non pari exercitus Imperatorisque infamia fuisset, non magis se eorum causa, quam Reip. cui maxime deberet velle consultum, dolere. Nam illud semper in posterum verendum, ne Volaterrani, quos non tam vis et arma inimicorum, Reipub. tempore, magno aliquando cum foenore acceptam essent cladem reddituri. Quod cum ita esset, non videri sibi receptam potius quam amissam eam urbem, quae ut tradita a volentibus magnousui videretur Reip. futura, ita dedita ab invitis et coactis armis, in adversis timoris plurimum, et sumptus et damni in secundis importaret. Vbi enim esset inimicus conservatus, nisi is incolumis atque integer penitus ab omni iniuria mancret, vitae beneficio illum non ad referendam gratiam, sed

di quei tempi: cioè che i Volterrani il più di tanto grave sciagura dovetter soffrire per parte de' soldati condotti da loro stessi per difendersi contro i nemici. Costoro, meglio che quei di fuora pratici de'luoghi, insegnavan le case dei più ricchi per predarle e rubarle; e misti alla turba dei saccheggiatori, dato ogni esempio di crudeltà e di barbarie, disonorate le geutildonne, violate le sacre vergini, benchè vinti venivano coi vincitori a parte della vittoria, che avevano a questi fatta più agevole con la popria viltà e codardia.

Mentre così una città nobilissima d'Italia era quasi disfatta per l'avverso destino che l'opprimeva, giungevano a Firenze le novelle del prospero successo; e nella somma allegrezza dell'universale tutti ammiravano e levavano al cielo la prudenza e la virtù singular di Lorenzo; il quale, quasi indovinasse questo felice avvenire, era stato l'autore di una sentenza tanto salutare, a cui con l'illustre testimonianza di sì felice effetto aveva aderito fortuna. E fu in quel fervore che uno dei più intimi di Lorenzo, per rinfacciare al Soderini il consiglio suo, gli do. mandò se, riavuta ora Volterra e levata ai Volterrani la bizzarrìa, gli paresse che la Repubblica avesse a pentirsi della presa risoluzione. Al quale Tommaso rispose: Che ei si sarebbe ben rallegrato, se quando i Volterrani si erano arresi spontaneamente fossero stati ricevuti senza far loro alcun male; perchè per tanto benefizio affezionatisi a Firenze potea credersi che le sarebbero in avvenire fedeli: ma poichè si era riacquistata quella città con sì enorme sciagura dei cittadini ( e ben sarebbe stato che a quella sciagura pari non fosse l'infamia dell'esercito e del capitano ); egli sia per amore di quei meschini sia per il ben del Comune, a cui avrebbe voluto che meglio si provvedesse, ne sentiva rammarico. Era sempre da temersi che nell'avvenire i Volterrani, i quali non tanto dalla forza e dalle armi de'nemici eran pria stati domi, quanto adesso doveano esser presi dalla collera e dal dolore, aspettando qualche reo tempo della Repubblica, fosser poi per rendere con larga usura il male che ora avevano ricevuto. Per lo che non recuperata ma perduta gli pareva

ad ulciscendam iniuriam excitari: ut qui plane inimico non ignosceret, id illi cogitandum esset, non benevolentiam comparari beneficii memoria, quae nulla in eo relinqueretur, in quo non penitus iniuria omnis esset obliterata, sed maleficii recordatione, quae haereret penitus, atque insideret animo, odium ali. Itaque illud esse verissimum, quod semper prudentes homines statuissent: inter summum beneficium et summam iniuriam viam mediam nullam esse: et inimicos semper prorsus aut perdendos aut conservandos 19. In altero enim spem reconciliati animi, in altero metum nullum, sublato inimico, inesse, qui animum solicitum haberet. Cum autem praestare utrumque homini liceret: quando ea securitas, quae cum laude coniungeretur, esse propria hominis; quae a crudelitate et scelere peteretur, non hominis esse sed ferarum videretur: quid virum prudentem agere et bonum eundem deceret, minime quidem ignorari.

19 Che questa sentenza in certi estremi possa esser vera, come nel caso del Sannita Pouzio alle Forche Caudine, si conceda: ma l'ammetterla in generale, nel modo che la è detta in questo luogo delle nostre istorie, non par ragionevole. E di fatto se nel governo della cosa pubblica si dovessero o non punir punto o sterminar quelli che hanno offeso il Comune, la società sarebbe per ambedue i versi sommamente afflitta; perciocchè o l'impunità crescerebbe oltre ogni credere i delitti, o l'inumanità della pena desolcrebbe le nazioni. - E osservo che, quantunque della doppia sentenza da me notata lo Storico adotti la parte più umana; nondimeno, secondo il ragionamento di lui medesimo, bisognerebbe (cosa che ripugna del tutto all'umanità) attenersi piuttosto alla parte la più crudele. Siccome infatti, perdonando al nemico, secondochè dice il nostro Autore, vi è solo la speranza di vivere con sicurezza nella fiducia che egli sia riconciliato, e spegnendolo non riman più cagion di paura, farebbe d'uopo dedurne (giacchè è verissimo i malvagi abusar del perdono, non potersi agevolmente conoscere le intenzioni e l'animo dei nemici, aver tutti gli uomini per natura il diritto di provveder nel miglior modo possibile alla loro conservazione) farebbe d'uopo dedurne che per viver con sicurezza sia da scegliere sempre il partito di spegnere i nemici piuttostochè quello di conservarli. La qual conseguenza spietata tolga il cielo che io ammetta. Dico anzi che la giustizia e la clemenza hanno ambedue certi termini; e che, se quella vuol vendetta delle colpe, questa ne rammenta che i colpevoli son uomini pur essi. Quindi è che anche la guerra ha le sue leggi fondate sul gius comune; nè Tommaso Soderini, al quale fuor di proposito il nostro Storico appropria questo discorso, potea dipartirsi dagli aurei principii che Cicerone intorno al punto in questione dichiara nel Cap. 12 del Lib. I. e in altri luoghi de'suoi Ufizii. - Per riprendere l'operato contro i Volterrani, vi avea ben d'onde togliere argomenti senza ricorrere a così strana sentenza. Perciocche, per tacere dei primi motivi di quella guerra, i quali secondo l'opinione di

quella città, la quale come ricevuta d'accordo parea potesse arrecar grande utile alla Repubblica, così costretta a rendersi per forza d'armi, nei tempi avversi gran cagione di sospetto, nei prosperi di danno e spesa arrecherebbe. Quando non si spenge il nemico, se non si abbia guardato di non fargli male e di non toccarlo, dal benefizio della vita a lui rilasciata è spinto non a riconoscenza ma a vendetta: cosicchè quegli che non gli conceda perdono intero deve pensare che non si apparecchia amore per la memoria del bene che fa, la quale nulla rimane dove non sia del tutto cancellata quella dell'ingiuria; ma dalla ricordanza del male fatto, la quale profondamente resta fitta e annidata nell'animo, è alimentato anzi l'odio. Onde è verissima quella massima la quale tennero sempre i savii: che fra benefizio sommo e somma ingiuria non vi ha via di mezzo, e che bisogna sempre o del tutto perdere o del tutto conservare i nemici. L' una cosa ci dà speranza d' animo riconciliato; l' altra, spento chi ci odia, ne leva ogni timore che sempre affliggerebbe l'animo coi sospetti. Ed essendo dato tra questi due partiti scegliere, se è vero che quella sicurezza la qual va congiunta all'altrui lode è da uomini, quella che si cerca con crudeltà spietata la par piuttosto da fiere; poteva agevolmente dedursi il come ad uomo prudente e da bene convenisse in questi casi operare.

molti non furon giusti, la fede rotta dopo la dedizione della città, e il brutal governo che si era fatto de'cittadini e della loro roba costituivano una violazione indegnissima del diritto delle genti. Queste sì che per Volterra eran contro Firenze cause di odio tanto più implacabile quanto più ci è grave essere oppressi nella sventura dai prepotenti; di odio, aggiungo, capace di maturare una segreta vendetta. E vendetta voller di fatto alcuni de'più animosi fra' Volterrani, che prendendo parte nella congiura dei Pazzi cospirarono allo sterminio dei Medici, riguardati come autori dei mali onde era oppressa Volterra. Savio dunque fu l'avviso del Soderini, ma non per le ragioni che adduce Michel Bruto. Il Machiavelli comprese assai meglio la mente di quell' uomo prudentissimo, scrivendo = Fu la novella di questa vittoria con grandissima allegrezza dai Fiorentini ricevuta; e perchè l'era stata tutta impresa di Lorenzo, ne salì quello in riputazione grandissima. Ondechè uno dei suoi più intimi amici rimproverò a Messer Tommaso Soderini il consiglio suo dicendogli = Che dite voi, ora che Volterra si è acquistata? = A cui Messer Tommaso rispose = A me par ella perduta; perchè se voi la ricevevi d'accordo, voi ne traevi utile e sicurtà; ma avendola a tener per forza, nei tempi avversi vi porterà debolezza e noja, e nei pacifici danno e spesa. =

Invenio, apud quosdam, Volaterras magno belli apparatu oppugnatas: cum se acerrime oppidani defenderent, vi captas a Federico; et quod superbe imperata facere recusassent, dato signo, direptas foede ac crudeliter fuisse 20. Magnam quidem illum ex ea expeditione retulisse laudem, scriptores eorum temporum affirmant, tribuentes gratiae (ut apparet) quod minus dare verae virtuti possent. Eodem anno orta de finibus controversia inter Foianenses et Lucianenses, quorum hi Senensibus, illi Florentinis parebant, cum mutuae caedes factae rem trahere ad bellum viderentur, post longam disceptationem sublata est. Datus iis arbiter Iacobus Cardinalis Ticinensis, ita rem transegit, ut voluerit videri, fere in eo vertisse Etruriae salutem. Iam enim Senenses et Florentinos, cum non posse facile inter eos convenire animadverterent, tanquam ea controversia minui ius civitatis existimarent, fuisse plane ad arma venturos.

Is mediocri fortuna Lucae ortus 21, cum in familiaritatem Aeneae Sylvii Cardinalis se insinuasset, ob egregiam virtutem atque animi indolem, illi magnopere probatus, morum elegantia et studia optimarum artium accedente, dignus etiam habitus est,

20 Quantunque i Panegiristi del Conte Federigo Signor d'Urbino si sforzino di rappresentare il brutto fatto del sacco di Volterra in modo da far credere che quel Capitano fosse del tutto innocente; par nondimeno che egli vi avesse la sua gran parte di colpa, o almeno peccasse di vergognosa connivenza. Chiunque legga la dotta e giudiziosa nota apposta dal Cav. Flaminio dal Borgo alle Notizie ec. del Cecina ne resterà agevolmente convinto, e forse anche sarà tentato a creder quel che scrisse l'Autore del Libro citato dal Benvoglienti (Rerum Italicarum Scriptores, Tomo XV col. 290) dove si legge = Anno 1472 Volaterrani Florentinis quadam submissione foederati, cum ab eis descivissent, obsessi captique, et militibus in praedam pro stipendio dati sunt (Cecina pag. 241) =.

21 Correggerò le notizie poco esatte che dà il nostro Storico rispetto al Cardinal di Pavia con ciò che ne scrisse Pompeo Baldasseroni, dotto illustratore delle cose di Pescia (V. Serie degli illustri Toscani. T. 3.). Il vero nome del Cardinal di Pavia fu Jacopo Ammannati. La sua gente fu Pesciatina, ma era anche ascritta alla cittadinanza di Lucca. Nacque egli non già in Lucca, ma in Villa Basilica, non lungi da Pescia: il perchè, quantunque si chiamasse Lucchese, forse perchè la sua vera patria gli parve troppo oscura per averne ajuto a percorrere la carriera degli onori del Sacerdozio, egli veramente potea dirsi Pesciatino. E in Pescia, a cui poi lasciò non poche memorie di sua munificenza, fece con ottimo successo gli studii della puerizia. In Firenze apprese quindi sotto maestri celebratissimi la Poetica la Rettorica la Politica, e in Siena la

Trovo scritto da qualche autore che Volterra fu con grande apparecchio d'armi oppugnata; che, dopo essersi quei di dentro difesi ostinatissimamente, la fu presa da Federigo a viva forza; e. perchè i cittadini rifiutavano di obbedire agli orgogliosi cenni di lui, dato il segnale, la fu in brutto e crudel modo saccheggiata. Certo è che gli scrittori di quel tempo, forse adulando ove non potean lodar virtù vera, affermano che Federigo da quella spedizione riportò grande onore. Nell' anno medesimo nacque una controversia di confini fra quei di Fojano e quei di Lucignano, dei quali questi a Senesi, quelli obbedivano ai Fiorentini: e già qualche baruffa avvenuta fra le due parti accennava guerra, quando dopo lunghe dispute fu tal contesa quietata. Jacopo Cardinal di Pavia dato a costoro per arbitro compose quella differenza, e ne scrisse in modo da far credere che da questo dipendesse la salute della Toscana; perchè già i Senesi e i Fiorentini si avvisavano che non si potesse fra quelle due terre venire ad accordo, e riputando lese in questa controversia le ragioni di Siena e di Firenze, sarebber venute alle armi.

Era Jacopo nato in Lucca di mediocre fortuna, ed essendosi procacciata la famigliarità di Enea Silvio Cardinale, divenuto accettissimo a lui per l'egregia virtù e per l'indole sua, come quegli che agli squisiti costumi univa in se gli studii delle

Giurisprudenza. Nel 1450 andò a Roma. Fu accetto a Niccolò V e a Callisto III; ma specialmente si ebbe la grazia di Pio II, che nel 1460 lo fece Vescovo di Pavia, onde poi tolse il soprannome. E poichè quel Pontefice fra gli altri carichi onorevolissimi quello gli dette di frenare col senno e con l'armi Gismondo Malatesta ribelle a Roma, essendogli ottimamente successa quest'impresa, ne ebbe in premio la Porpora. Tanto poi Pio II l'amava che volle aggregarlo alla nobilissima famiglia Piccolomini; dalla quale egli indi in poi tolse e il cognome e l'arme. Nelle braccia di questo Cardinale spirò quel Pontefice magnanimo; quando erasi recato ad Ancona per muover la Crociata contro Maometto, Fatto Pontefice Paolo II, il Cardinal di Pavia non fu occupato gran fatto nelle cose di Roma; nel quale ozio compose i suoi Commentarii, che Michel Bruto pare confonda con le lettere; e scrisse altre operette assai riputate, alcune delle quali andarono smarrite. Morto Paolo II, due soli voti mancarono a Jacopo per essere eletto Papa. Sisto IV si valse assai dell'opera di lui, benchè il Cardinale, per quanto si rileva dalle sue lettere, non gli fosse gran cosa amico, e gli conferi il Vescovado di Tusculano, e poi quel di Lucca. Morì di 57 anni nel 1479 a S. Lorenzo delle Grotte, in un suo viaggio dalle campagne di Siena a Roma.

qui ab eodem Pontifice creato in Cardinalium collegium, Ticinensium Pontificatum adeptus, cooptaretur: quo in ordine multos postea annos, et abstinenter et magna cum laude vixit. Extat epistolarum volumen, quas ille aut suo, aut Pontificum nomine, ad eius aetatis Principes atque ad amicos scripsit, qui clari virtute, aut nobilitate haberentur, quibus tanquam annalibus, eorum temporum memoria continetur.

Dum ea a Florentinis geruntur, Tifernum in Vmbria, cum eius provinciae civitates omnes, principio a Spoletinis facto, eodem consensu defecissent, summa vi oppugnatum Machiavellius ait, Nicolao Vitellio impigro homine, et magnae ac spectatae virtutis, civitatem adversus Pontificios defendente. Quod tamen oppidum biennio post receptum auctores certi affirmant, qui rei gerendae ipsi interfuerunt. Extat enim Iacobi Minutoli Lucensis nobilis atque eruditi hominis epistola ad Iacobum Cardinalem Ticinensem, cuius saepe antea meminimus, qui praemissum se ait ad Tifernatium animos tentandos magnopere a Pontifice aversos cum Federicus copias in eorum fines adduxisset, qui affinitate cum Xysto per eos dies coniunctus, belli summam rerumque omnium administrabat. Scripsit autem ex castris Cal. Septemb. anno eius saeculi LXXIIII. cum captas Volaterras constet Federico eodem Florentini exercitus ductore, anno LXXII. ante diem XVII. Cal. Augustas, quo die scriptae a Philelpho litterae ad Federicum leguntur, quibus de expugnatione Volaterrarum agit 22: quam illi rem magno honori fuisse apud Principes Italiae contendit. Sed eodem anno adversus Tifernates susceptam expeditionem idem Ticinensis praeterea tradit: id quod colligitur ex quibusdam illius epistolis, quae tanquam commentarii earum rerum, quae per ca tempora in Europa gerebantur, et accurate et luculentur scriptae ad multos supersunt: ut non mihi magis Machiavellii fidem suspectam hominis ingenium, quam incuria faciat, quae in eo non ferenda

<sup>22</sup> Volterra fu presa e saccheggiata il di 18 Giugno 1472, come asserisce il Cecina, e come si ricava da varii monumenti autentici di quei tempi.

ottime arti, dal medesimo Enea, poichè questi fu eletto Papa, era fatto Vescovo di Pavia e poi Cardinale, nella qual dignità modestissimamente assai anni lodatissimo visse. Abbiamo di lui un volume di lettere che egli a nome suo o dei Pontefici scrisse ai Principi di quell'età e agli amici suoi, tutta gente riputata per virtù e per nobiltà; ed in esse come in annali è contenuta la storia di quell'età.

In questi tempi, secondochè racconta il Machiavelli, Città di Castello nell'Umbria, che d'accordo con tutte le terre di quella provincia, cominciando da Spoleto, aveva ribellato al Pontefice, fu con sommo vigore oppugnata, stando alle difese di quella contro i Pontificii Niccolò Vitelli, uomo prode nell' armi quanto altri mai ed intraprendente. Ma scrittori di autorità più certa perchè si trovarono all'impresa, affermano che il Papa riebbe quella città due anni dopo. E di fatto ci rimane una lettera di Jacopo Minutolo Lucchese, uomo conto per nobiltà e per lettere, al Cardinal di Pavia da noi sopra lodato, nella quale gli scrive di essere stato mandato avanti a tentare gli animi di que' cittadini molto avversi al Pontefice, quando già era ai loro confini con le sue genti il Conte Federigo, che verso quel tempo imparentatosi col Papa, di quella guerra aveva il sovrano governo. La lettera è segnata dal campo il dì 1 settembre del 1474, mentre sappiamo che Volterra fu presa dal medesimo Federigo, Capitano dell'esercito Fiorentino, nell'anno 1472 avanti il 16 luglio; giacchè vi son lettere del Filelfo a Federigo in data di questo giorno, nelle quali tratta dell' espugnazion di detta città, e magnifica l'onore che quella vittoria gli avea fatto presso i Principi d'Italia. E che fosse intrapresa la spedizione contro Città di Castello nel 1474, lo lasciò scritto il Cardinal di Pavia; e si raccoglie dalle sue lettere, le quali come commentarii delle cose avvenute in quei tempi in Europa, e con accuratezza e con bello stile a molti scritte, ancora ci rimangono. Sicchè mi è sospetta la testimonianza del Machiavelli, meno per la rea volontà di non dire il vero che per l'imperdonabile negligenza di lui nel ricercarlo. Scrive dunque il Cardinale: Che la città si arfuisse animadvertitur. Deditam porro urbem Pontifici scribit, per interpositam Ferdinandi Regis et Galeatii auctoritatem, cum Florentini accederent, a Vitellio (ut verisimile est) appellati, quod minus iis aequis Pontifex uteretur. Nihil autem ait ea deditione illi turpius potuisse accidere. Acceptas non datas victo a Pontifice leges. Factam potestatem eius Legato veniendi in oppidum, sed datis a Vitellio custodibus, qui illius ingressum pariter egressumque observarent. Admissos pedites circiter CC. atque eius arbitratu per civium domos dispositos, quorum illi esset fides probata: ut magis obsidum loco, quam ut praesidii causa, missi videri possent. Vbi in Legati conspectum venisset, non ut victum deceret, suppliciter ac demisse, sed tanquam pacis leges ipse esset dicturus, oris contumacia, vultu, oratione, quae victoris insolentiam prae se ferrent, superbe et arroganter locutum. De exulibus convenisse, ut ex illius praescripto, et quibus modo ipse permitteret, reducerentur: ipse pactus incolumitatem Tiferni privatus ageret, sed id nomine modo, cum nemo dubitaret, quin semper in illius potestate civitas esset futura. Iam idem alio loco, Senae, ait, conventum se a Laurentio Medice, cum esset exceptus honorifice a civitate, ac frequenti principum occursatione, multis aliis de rebus gravioribus secum egisse: libere autem castigatum a se, tum quod passus esset per Federicum magis quam per Florentinos de compositione agi, tum vero quod admisisset, pertinacius causa Vitellii tuenda, ut minus Pontifici liceret, quod haud quaquam illum praeteriret, cum superbo et contumaci hoste ex sua dignitate de re tanta transigere. Quoniam enim magna cum Laurentio amicitia Vitellio intercedebat, et pecunia illi a civitate suppeditari, et commeatus clam ac subsidia summitti credebantur: iniquo animo id Pontifice ferente, qui aliis etiam de causis, quas superius commemoravimus, iam a Laurentio alienatus, hanc insuper sibi illatam ab eo iniuriam querebatur 23. Atqui utcunque Nicolaus a Florentinis et

<sup>23.</sup> Di tutto questo trattai estesamente nella nota 10 a pag. 78. Bensì mi piace di fare osservare ai lettori qual contradizione vi avesse nell'operar di Lorenzo, se si

rese al Papa per la mediazione del Re Ferrando e di Galeazzo, concorrendovi anche i Fiorentini, chiamati, come è verisimile, dal Vitelli, perchè il Pontesice non gli aveva gran satto amici. Che pei vincitori non vi potè esser mai dedizione più sconcia di quella. Che il Papa non dettò, ma anzi ebbe legge dai vinti. Che fu permesso al Legato di lui di entrar nella terra, ma gli furon date guardie dal Vitelli, le quali quando entrava e quando esciva l'osservassero. Che furono ammessi in città circa 200 fanti, ma furono alloggiati come a Niccolò piaceva, per le case di quei cittadini dei quali egli si potea ben fidare; sicchè parevan mandati per essere ostaggi piuttosto che per presidiar quella piazza. Che quando il Vitelli si presentò al Legato, non come conveniva a vinto, in atto dimesso e supplichevole, ma quasi fosse per dettare egli medesimo i patti della pace, con sembiante protervo, con viso e con parole che mostravano insolenza di vincitore, tenne ragionamento pieno di superbia e di arroganza. Che per rispetto ai forusciti, consentì ritornerebbero quelli che egli volesse e quando volesse: in quanto a se, sicuro di non esser tocco, potrebbe viversene in Città di Castello da privato in apparenza, ma non in realtà, perciocchè niuno dubitava che egli della terra sarebbe sempre stato il Signore. E l'istesso Cardinale in altro luogo aggiunge parlando di se, come essendo stato accolto in Siena con assai onore dal popolo e dai principali cittadini che in gran numero gli erano esciti incontro, venne a trovarlo colà anche Lorenzo de'Medici: col quale egli trattò di molte altre gravi bisogne, e poi con libertà lo riprese perchè avea permesso che Federigo piuttostochè i Fiorentini praticasse quell'accordo; e perchè avea troppo ostinatamente ajutato la causa del Vitelli, sicchè il Papa ( offesa che questi non dimenticherebbe ) non potesse ad un nem'co superbo e contumace dettar condizioni da Sovrano. E passava in-

guardi al modo con che si condusse per rispetto a Volterra, e a quello con che volle che il Pontesice trattasse il Vitelli. Egli medesimo che contro Volterra, la quale sebben colpevole di ribellione aveva una certa scusa nella natura della sua causa, sostenne le ragioni di Firenze fino a lasciare in balìa di tutti gli orrori della guerra quella città sciagurata, impedì poi che il Pontesice usasse de'suoi diritti contro un suddito reo di fellonìa: anzi non gli permesse neppure di perdonargli per modo da salvar

a Laurentio adiutus, Pontificis vim atque arma sustinuerit: is rerum exitus (quod convenit inter omnes) consecutus est, ut aequioribus ille quidem conditionibus, quam Xystus voluisset, sed tamen illi urbe cedere sit coactus. Idem postea receptus summa populi voluntate, cum magna inimicorum edita caede, atque arce diruta, quo minus iis usui esset, domesticas opes et potentiam stabilisset: domi forisque magna gloria parta, quatuor liberos mortuus reliquit, aeque omnes in primis suae aetatis militiae gloria claros.

Horum Ioannes natu maximus, Innocentio Pontifice Maximo, ad Auximum Piceni urbem, quae per ea tempora desciverat, ictu maioris tormenti, in expugnatione urbis interiit. Nam Camillus cum magnis gerendis rebus perfecisset, ut cum omnibus eius tempestatis militiae gloria esset aequandus, in Apulia dum a Gallis Circellum oppidum oppugnatur, murum incautius subiens, immanis magnitudinis lapide a propugnatoribus iacto, interficitur: cum idem paucis antea diebus equitum praefectus, invictas Germanorum cohortes disiectas, magna sua cum gloria ad Luceriam profligasset. Huius fuisse inventum dicitur, ut milites ex equis minoribus tormentis in hostem uterentur: quo quidem instituto hoc tempore utuntur ex ultima Germania equites, quos atratos populares vocant, ita a prima adolescentia huic generi pugnandi assueti, ut quina saepe senave suspensa

il decoro e le ragioni di chi era costretto a perdonare. — Ma qual poi fu il frutto di queste brighe del Medici? Non dirò degli odii che ne nacquero fra Sisto e lui, e neppur della guerra che arse tutta Italia: ma Città di Castello e il Vitelli restarono poi fedeli? Il Vitelli, incitato secondo alcuni, ajutato secondo altri da Lorenzo, ribellò un'altra volta, ed altre stragi vi ebbero. Fu cacciato dalla terra e rilegato in Urbino. Ma finalmente, ritornatovi, dopo qualche anno cacciò i Pontificii, e sparso

fatti grande amicizia fra Lorenzo e il Vitelli; ondechè si credeva che di nascosto i Fiorentini a questo somministrasser danaro e mandasser di sotto mano vettovaglie e sussidii; male intendendo tal cosa il Papa, il quale per le altre ragioni mentovate di sopra già grosso contro Lorenzo, lamentava gli fosse fatta da lui anche questa novella ingiuria. Ma, comunque Niccolò avesse ajuto dai Fiorentini e dal Medici a sostenere l'assalto delle armi Pontificie, nondimeno ( tutti gli scrittori ne convengono ) con condizioni più eque sì di quelle che Sisto voleva, ma pure fu costretto a cedere. Egli per altro qualche tempo dopo, di nuovo desiderato dal popolo e ricevuto in Signore, fece strage grande dei nemici, diroccò la cittadella perchè non potessero più giovarsene, fondò lo stato e la potenza di sua gente; e, acquistata gloria grande in patria e fuori, morì lasciando quattro figliuoli, i quali tutti fra' primi capitani di quel tempo furon per gloria d'armi egualmente chiari.

Giovanni il primogenito sotto il Pontificato d' Innocenzo nell'oppugnazione di Osimo, città delle Marche che si era ribellata, morì per un colpo di artiglieria. Camillo salito per le sue grandi gesta in riputazione di virtù guerriera pari a quella di quanti vi avevano allora condottieri più illustri, mentre i Francesi battevan Circello in Puglia, spintosi troppo incautamente sotto la muraglia, rimase schiacciato da un pietrone gettato giù dai difensori; egli medesimo che pochi giorni avanti, conducendo la cavalleria, avea con suo grande onore disfatte presso Lucera le invitte bande Tedesche. Fu esso il primo, per quanto dicesi, a introdurre nelle battaglie soldati a cavallo con l'archibugio, come ora usano i cavalleggieri venuti dal fondo della Germania; i quali, fin da giovinetti addestrati a questa maniera di combattere, portano appiccate all'arcione per averle in pronto nella pugna cinque o sei di queste armi, più piccole

nuovo sangue, si fece Signore della sua patria. Se dunque Sisto, forse ben prevedendo che tale sarebbe il frutto del lasciare impunito quel ribaldo, se la prendeva contro Lorenzo su cui ricadeva gran parte della colpa di queste pubbliche e private sciagure, non aveva egli ragione?

ex ephippiis gerant, quo pugnantibus praesto sint, breviore atque ob idipsum commodiore forma excogitata. At Paulus cum laudis fraternae aemulus, magnas res Gallico bello adversus Pisanos gessisset, a Florentinis, quorum copiis praeerat, proditionis insimulatus capite plectitur. Neque mitius cum Vitellotio fortuna egit, a Caesare Borgia Alexandri Pontificis filio, cum spes veniae esset et reditionis in gratiam ostentata, dolo Sennogalliae circumvento atque interfecto. Fertur Vitellotius tanta opinione virtutis rudimentum adolescentiae posuisse, ut non Italiae Principibus solum, sed externis etiam Regibus formidabilis, quam se cumque in partem vertisset, aut perniciem secum aut salutem videretur allaturus. Ita facile illo sublato, ac simul fratre urbe pulso Tifernatium Pontifice, qui erat alia matre natus, Tifernum Alexander in deditionem redegit.

Agitanti Xysto nova adversus Florentinos consilia, Petri Cardinalis morte, magna est spes adempta ea quemadmodum animo destinaverat, exequendi. Etsi non est consilium, cum Florentinorum res gestas explicandas susceperim, in iis quae proprie ad eam scriptionem non pertinent, morari: visum tamen est non alienum esse a scribendi munere, ut parumper ab instituta narratione digressus, de huius hominis moribus, ac vitae rationibus, cum in co insigne suae temeritatis documentum fortuna constituerit, paucis agam. Is enim, ut diximus, humili loco et obscuro natus, atque a puero ascitus in Franciscanorum familiam: ubi tanquam ex quibusdam vitae angustiis per Xysti Pontificatum, non patris solum (ut ferebatur) sed patris etiam indulgentissimi, ad tantam dignitatem evasit: brevi declaravit, quanquam ita sibi fortuna indulsisset, multo plura tamen, quam quae illi referret accepta, suae industriae atque ingenio deberi. Erat in eo animi elatio, quae supra etiam fortunae vires, dum tantum illi largita esset, se extolleret : calliditas et perspicacia tanta, ut nemo, etiam omni actate magnis tractandis gerendisque rebus acta, plura aut provideret animo, aut prestaret, ubi provisa perspectaque haberet. Id vero, quod dignum admiratione videlle usate dai fanti, e perciò più comode a maneggiarsi. Paolo che imitator delle paterne glorie si era reso illustre nella guerra Francese per chiari fatti contro i Pisani, accagionato di tradimento dai Fiorentini, delle cui genti era Condottiere, ebbe mozzo il capo. Nè meglio arrise la fortuna a Vitellozzo, il quale dal Valentino, posciachè questi gli avea data fede di perdonargli e di rimetterlo in grazia sua, fu in Sinigaglia preso e morto a tradimento. Il qual Vitellozzo fino da giovinetto avea dato, siccome è fama, i primi saggi di sua virtù nell' armi con tanta gloria, che non solo ai Principi Italiani ma anche ai Re stranieri addivenuto formidabile, secondo la parte a cui si accostava, o di rovina o di salvezza riputavasi apportatore. Così spento agevolmente costui, e cacciato da Città di Castello anche un suo fratel naturale che ne era vescovo, Alessandro Papa ridusse di nuovo in suggezion quella terra.

Faceva Sisto novelli disegni per punir Firenze quando la morte di Frate Piero Cardinale gli levò la speranza di effettuarli nel modo che avea divisato. E benchè, avendo io preso a narrare le cose operate dai Fiorentini, non abbia intenzione di trattenermi in quelle che non attengono al mio soggetto; nondimeno non mi par di trasandare l'officio mio col far breve digressione per dir qualcosa dei costumi e del modo di vivere di questo Cardinale, in cui la fortuna dette dei suoi ciechi favori segnalato argomento. Nato, come dicemmo, vilmente, fu accettato da fanciullo tra i Francescani: ma poichè levato da quella povera vita, per le paterne cure di Papa Sisto che gli voleva bene più che paterno, venne in sì alto stato; presto fe' conoscere che, quantunque la sorte tanto avesse lui favorito, all'ingegno e all'industria sua molto più doveasi di quello che egli da essa riconoscesse. Aveva quest' uomo spiriti tanto alteri che osava levarsi coll'animo anche oltre le forze della fortuna, benchè l'avesse avuta sì prodiga: ed era siffattamente scaltro e avveduto che niuno, anche che avesse spesa tutta la vita in trattare e in maneggiar negozii, più di lui avrebbe saputo antivedere e per entro conoscere le future cose, e antivedute e conosciute farle a suo modo

debatur, nullae magno homine dignae artes, nulla liberalis educatio 24, aut disciplina efficiebat: cum is in sordidissimo vitae genere a pueritia versatus, ac longe positus ab hominum luce, neque rerum usum, neque exercitationem, repente evectus ad tantum fortunae fastigium, attulisset. Idem cum omnes artes mirifice calleret, quibus Regum animi et summorum hominum conciliantur: aeque semper et ab aliorum insidiis tutus, et ad fallendos omnes dolo, fallacia, artificio, ut si quis alius unquam, paratus habebatur. Nam in quotidiano victu, ut facile appareret ingenii hoc magis, quam fortunae esse, splendor regius et luxus. Argenti copia et vis ut non ad usum modo, cum in eo superiorum omnium magnificentiam superaret, sed ad ostentationem etiam, fide omnium maior esset. Ad corporis ministerium, nobiles pueri et forma excellenti, quam cultus mollissimus, et curatio corporis eximia augeret. Omnium voluptatum artifices, quae movere modo sensum, atque lenocinari animo et blandiri possent. Scurrae, mimi, saltatores, comoediarum et tragoediarum actores, ludii, qui in omnium fastidio et satietate, nunquam animum explerent. Iam illa maiora, et quae non tam ullius exemplo quaesita, quam ab ingenio hausta, superbia contemptio omnium, arrogantia, ambitio, cupiditas, in homine orto etiam regio genere non ferenda. Regnandi immanis cupiditas, quam spes non inanis praesertim foveret, ut nullus modus ratiove statueretur. Hinc celebratissimum fama omnium convivium, in quo quidem numum aureorum XX. millia, locupletis hominis censum, consumpta esse dicuntur: quo Aesopi tragoedi profusissimas coenas Christianae sanctimoniae et religionis moderator, longe etiam anteiret. Quanquam ne admiratione hominum maior res videretur, ambitioni id tribui mallebat, cuius cosdem fines

<sup>24</sup> Lo Storico nello scriver quì che Piero non aveva avuta liberale educazione dimenticò di aver detto sul fine del Lib. IV parlando dei due Riarii liberaliter quidem et honeste educati. Lo che ho voluto notare per amor della verità, non per far onore a questo Cardinale, il qual più furbo che virtuoso recò con le sue azioni assai disonore al Pontefice zio, e si meritò il biasimo di tutti i buoni. Bensì voglio osservare che lo Storico, porta all'estremo, come sovente è suo costume, i difetti di questo giovine, al quale è assai meno avverso il Machiavelli ( V. St. L. VII).

succedere. E ciò tanto più movea meraviglia quanto che non nasceva dall' aver egli apparate le arti degne di uomo di stato, o da nobile educazione e da liberali discipline con che lo avesser nutrito; perchè condotto avendo fin da fanciullo vita vilissima e ripostissima dal mondo, ad un tratto sublimato a tant'auge di fortuna, senza pratica e senza esercizio era a quell'eccelso grado pervenuto. Eccellente a meraviglia in tutte le arti con che poteva cattivarsi l'animo dei re e degli uomini di maggior qualità, come era sempre sicuro dalle altrui insidie, così tenevasi ognora pronto quanto altri mai a ingannar con furberie con raggiri e con artificii di ogni maniera. Nel quotidiano vivere si trattava con isplendore e lusso da re, sicchè si sarebbe detto a questo inclinasse più per genio che per favor di fortuna. Avea copia e tesoro d'argenti grande oltre ogni credere; di modo che non solo in usarne superava la magnificenza di quanti erano stati avanti a lui, ma ne faceva anche ostentazione. A servirlo paggi di nobil sangue e di forme squisite, alle quali crescea vezzo l'abbigliamento galantissimo della persona e la non mai paga sollecitudine di farsi più belli. Ministri d'ogni qualunque piacere che solleticar potesse i sensi e blandire e careggiar l'animo teneva in corte, buffoni ballerini istrioni giocolatori, che anche quando ogni altro ne era sazio e annojato, lui non aveano satollato abbastanza. Vi aveva anche di peggio, e più che ad altro dovea darsene colpa all' indole sua; superbia, dispregio di chiunque si fosse, arroganza, ambizione, cupidigia anche in uomo di regio sangue intollerabili. Brama enorme di regno era in lui, e in essa, specialmente perchè fomentata da una qualche speranza non vana, non conosceva termine o moderazione. Quindi quel convito celebratissimo fra quanti ve ne ebber mai, nel quale, siccome è fama, egli consumò meglio che 20,000 fiorini, patrimonio di un uomo ricco, quel convito in che un uomo obbligato a insegnare agli altri la santità e la mortificazione Cristiana vantaggiava ( e di quanto!) nella sontuosità delle cene Esopo il tragico. Nondimeno, perchè la gente non avesse troppo a maravigliarsene, tutto questo più che ad altro si voleva all' ambizione attribuire, giacchè solo

sibi, qui immensi erant, et sumptus praefinisset. Excepit eo convivio Herculem Atestinum Ferrariensium Principem, et Helionoram Ferdinandi Regis filiam, quae per eos dies illi nupserat. Erat autem magna illius spes per adeo praeposteram rationem, fore ut eius sibi voluntate et studio conciliata, reliqua sibi facillima essent ad ea quae constituerat perficienda: quae maiora quidem aliorum spe suam minime aequabant: tanta aut fiducia sui, aut fortunae subnixus ferebatur. Nam fama iam constans ac minime obscura emanaverat, vivente adhuc Xysto, qui in omnibus illi indulgendo, nihil quod conceptum animo haberet, non eius spe minus effecisset, ad Pontificatum ambitiosissime 25 aspirare: quem minime dubitabat, ubi se eo Systus abdicasset ( usque eo alter temeritatis, impudentiae alter progrediebatur) non etiam Principum voluntate ( quod plurimum referre arbitrabatur ) suscepturum se administraturumque esse. Quin etiam cum legationem ad Venetos et Galeatium postulasset, id vulgo homines suspicabantur, ambitiosum iuvenem per causam aliud agendi occasionem ad prensandum, tanto morbo laborantem ad insaniam quaesisse. Vt enim tantam dignitatem ambienti ex sententia cetera evenirent: non ignorabat, haud satis ea adiumento sibi futura, nisi Principum secunda voluntate, Italiae in primis, uteretur. Hac ille functus legatione Romae moritur, ut multi crediderunt, veneno sublatus 26: frustra quidem ad bellum Florentinis inferendum, Galeatio et Venetis solicitatis, cuius rei causa ( id quod magis verisimile videtur ) eam legationem susceperat. De huius iuvenis luxuria, intemperantia, immanibus ac profusis sumptibus, si cui libet plura cognoscere, extant Tici-

<sup>25</sup> Chiunque consideri la natura di Sisto IV, anche secondochè ce l'ha delineata il nostro Autore, come mai potrà creder che quogli volesse rinunziare a favore di Piero? E quando anche gli fosse piaciuto di farlo, era egli possibile l'effettuar sì sciocca risoluzione? Questo è un sogno; e lo Storico poteva pretermettere sì lungo discorso sopra una voce del volgo che suole inventare le più strane cose del mondo; e non dovea prestar la più piccola fede a ciarle in tutto e per tutto inverisimili.

dentro i limiti di quella, che immensi erano, avea colui limitato le sue spese. Egli dette quel banchetto a Ercole d' Este Signor di Ferrara, e ad Eleonora figliuola del Re Ferrando, che in quel tempo da Ercole era condotta sposa. Sperava il Cardinale che così, contro ogni suo dovere operando, poichè conciliata si fosse la benevolenza e il favore di Ercole, gli sarebbe poi agevolissimo condurre ad effetto i suoi divisamenti, i quali maggiori al certo delle speranze che avrebber potuto da chiunque altro nutrirsi, non cran pari alle speranze sue; tanto lo facea baldo la fiducia che in se e nella fortuna sua riponeva. Perciocchè per ovunque dicevasi ed asseveravasi che Frate Piero, vivendo per anche Sisto, il quale col compiacerlo in tutto faceva sì che colui non isperasse mai invano quanto gli veniva vaghezza di ottenere, con ambizione esorbitante aspirasse al Papato, e non dubitasse punto che lo zio fosse per rinunziarlo; lo che avvenendo (tant'oltre l'inconsiderato affetto dell' uno e l'impudenza dell' altro si sarebbe spinta ) egli mediante il favor dei Principi si avrebbe tolto il governo di Roma. Che anzi, siccome Piero chiese di andar Legato ai Veneziani e a Galeazzo, venne in tutti il sospetto che sotto colore di trattare altre bisogne, l'ambizioso giovine, da questa sua passione fino alla follia travagliato, cercasse tale opportunità per brogliare; perciocchè, bramando egli quella suprema dignità, non ignorava che, anche quando ogni altra cosa secondo la volontà sua gli succedesse, tutto ciò non gli sarebbe bastato ad appagare le proprie brame, senza il beneplacito dei Principi, e specialmente di quelli d'Italia. Tali voci correvano: par nondimeno più verisimile che per sollecitare il Duca e i Veneziani a muover guerra ai Fiorentini, lo che non potè ottenere, fosse gito in quella legazione; dalla quale tornato a Roma si morì, come molti credono, di veleno. Se alcuno desidera di sapere più di quello che ho detto del lusso, dell'intemperanza, dell'enormi e profuse spese di costui, vi hanno le lettere del Cardinal

<sup>26</sup> Poteva lo Storico aggiungere a Venetis, perchè così veramente corse voce. = I segni di amicizia, scrive il Becchetti, che gli diede allora il Duca Galeazzo Maria Sforza dieder motivo che si spargesse per l'Italia un sordo rumore, quasichè nei

nensis epistolae, quibus luculento testimonio, illius mores, instituta, cupiditatem, ambitionem execratur 27.

Huius morte tametsi spe magna Pontifex destitutus erat, quae constitucrat ex sententia agendi, lentius aliquanto, sed nihilo tamen cupidius, consilia de Florentino bello agitare coepit. Quo illius animo plane Florentinis detecto, cum Venetis et Galeatio foedus renovarunt: ceteris Italiae Principibus iisdem foederis legibus coeundi potestate facta. Hanc eorum conspirationem Pontifex veritus cum Ferdinando et ipse novum iniit foedus, in quo diserte cavebatur, ut eosdem amicos atque hostes uterque haberet. Atque quo pertinacius susceptas partes tuerentur, Venetis pariter et Florentinis, novae illatae iniuriae efficiebant. Nam Veneti cum in eorum tutela Cyprus Insula iam a morte Iacobi Regis fuisset: gravem sibi factam a Ferdinando iniuriam querebantur: cum ille Cyprio Regno imminens, per certos homines Reginae viduae animum tentasset ut Federico filio nuberet, minime ignarus ubi illam in sententiam adduxisset, formidabilem se potentiam per eius Regni adeptionem adversus alios Principes Italiae, atque adeo adversus Venetorum Rempub. iactaturum. Erat Regina ex Cornelia gente Venetiis orta, et nobilitate et divitiis inter principes civitatis familias clara. Sed ita ea tamen Regi nupserat, ut tametsi una ex multis delecta esset, quae iudicio amplissimi ordinis excelleret: per unius ille affinitatem, institutam sibi cum civitate necessitudinem censeret. Quod cum nemini obscurum esset, Senatus in eo sibi laborandum existimabat, ne Regina decedente sine liberis, interversum a Ferdinando Regnum, Reipub., cuius iure haereditario esset, eriperetur, fallacis ingenii homine et

loro privati congressi si trattasse di ristabilire il regno di Lombardia nella persona di esso Galeazzo, e di procurargli la conquista di quelle città (le quali attualmente eran soggette ai Veneziani) che gli mancavano al suo intero compimento (V. Lib. XI. 15.) = Lo che concorda con ciò che scrisse il Machiavelli = Ma ritornato a Roma si morì, non senza sospizione di essere stato dai Veneziani avvelenato, come quelli che temevano della potenza di Sisto quando si fosse potuto dell' animo e dell'opera di Frate Piero valere (V. Lib. VII.) =. Questi per altro son tutti sospetti, e non vi ha nulla di certo: chè anzi è da notare nascer sempre queste voci al-

di Pavia, nelle quali escerando la vita i costumi l'ambizione di questo giovine rende luminosa testimonianza del vero.

Per la morte di ministro sì valente mancò nel Papa la fiducia di poter mandare ad effetto tutto quello che avea divisato, ma nondimeno non si perdè d'animo; e più lentamente sì, non per altro con meno bramosia che prima, pensò a fare ai Fiorentini la guerra. Il qual animo suo discoperto, i Fiorentini rinnovaron la lega coi Veneziani e con Galeazzo, lasciando luogo agli altri principi di potervi entrare. Il Papa ebbe paura di siffatta unione, e fece anch'egli una nuova lega col Re Ferrando, posta espressamente la condizione che l'uno e l'altro avesse i medesimi amici e nemici. Intanto novelle ingiurie, fatte ai Veneziani del pari che ai Fiorentini, gl' incitavano a difendere più ostinatamente le loro parti. Perciocchè i Veneziani, avendo avuto in tutela l'isola di Cipro sin dalla morte del Re Jacopo, lamentavano gravemente offesa la Repubblica dal Re Ferrando, il quale per bramosia d'in. signorirsi di quel Regno avea fatto tentare da certi suoi fidati l'animo della vedova Regina, perchè sposasse Federigo suo figliuolo; bene avvisando che, se lei avesse a ciò potuto condurre, mercè l'acquisto di quell'isola egli sarebbe addivenuto formidabile agli altri Principi d' Italia, ed anche agli stessi Veneziani. La Regina era Caterina Cornaro, di una delle case più ricche e più nobili di Venezia. Ma, comecchè fra le molte gentildonne fosse stata scelta a quelle nozze colei che ne era, a giudizio del suo ordine nobilissimo, la più degna; avea dato a Jacopo la mano, intendendo che Venezia sua patria entrasse nei diritti di quella parentela colla quale ella al Re si strigneva. Questa era cosa che tutti sapevano: e il Senato credeva suo oficio far sì che, se la Regina morisse senza figliuoli, la Repubblica, alla quale toccava quel reame per diritto di eredità non ne fosse frodata dal Re Ferrando, uomo astuto e scaltro, e per troppa avidità di si-

lorchè le persone di qualche importanza nelle cose pubbliche mancano per morte improvvisa o per breve ed inaspettata malattia.

<sup>27</sup> Non è da credere in ciò interamente al Cardinal di Pavia, perchè questi avea qualche nimistà contro Piero e contro il Pontefice ( V. Becch. L. XI. 3 ).

callido, atque ob nimiam dominandi cupiditatem, merito liberis populis suspecto 28. Nam a Florentinis Federicum Vrbinatium Principem averterat, cuius summa virtus tum bellicis rebus in Italia habebatur: cum illam et multis aliis pollicitationibus, et spe liberalioris stipendii solicitatum Neapolim evocasset. Quo ille profectus accepta a Pontifice fide nihil hostile passurum a Rege crudelissimo, et cui clarorum hominum vita venalis esset, cum aliis affectus honoribus tum Regii et Pontificii exercitus Imperator appellatus dimittitur. Id quidem magna Pontificis et Ferdinandi invidia, Federici non levi infamia, ac pari Florentinorum offensione accidisse ferunt: qui magnam spem salutis et dignitatis publicae tuendae, in eius hominis virtute et fide collocassent.

At Xystus cum omnino Florentinis bellum inferre statuisset, et Flaminiae Regulos omnes et Etruriae civitates non desistebat per certos homines solicitare, quarum ditionem Florentini finibus imperii attingerent. Quae Pontificis consilia cum minime essent Florentiae occulta: ne quando civitas improviso bello opprimeretur, hostibus in omnem occasionem

28 Se è vero quello che scrissero altri storici di grande autorità, la cosa non andò come quì si legge. Giovanni Lusignano Re di Cipro morì senza lasciar prole legittima, ad eccezione di una figliuola, chiamata Carlotta, la qual si sposò con Lodovico di Savoja. Morto Giovanni, Jacopo figliuol bastardo di lui si fe'dare dal Sultano di Egitto la possessione del regno, e l'usurpò a Carlotta. Ma, riputandosi poco sicuro sul trono, cercò di strignersi coi Veneziani, e sposò Caterina Cornaro Veneziana nobilissima, la quale per questo matrimonio fu dichiarata figliuola della Repubblica. Jacopo morì poco dopo, lasciando incinta la moglie, e lei e la prole di lei raccomandò al Senato. E di fatto Pietro Mocenico, che governava la flotta di Venezia in Levante, prese i provvedimenti che potè migliori per assicurare il trono alla vedova Regina. Ma Carlotta alla morte dell'usurpatore mosse pratiche per ricuperare il regno, e fece che per opera dei Signori di Cipro a cui era odioso il nome di Venezia, scoppiasse una ribellione, nella quale Andrea Cornaro e Marco Bembo rimaser morti. E di più quei signori, per avere ajuto anche da Napoli, e per allontanar dal trono qualunque si fosse pretendente, maritarono una figliuola naturale del defunto Re Jacopo a Federigo figliuolo naturale del Re Ferrando. Ma in questo mezzo arrivato improvvisamente a Cipro il Procuratore Veneziano Soranzo obbligò i congiurati a fuggire, e rassicurò la vedova regina. Questa aveva già partorito un figliuolo che al battesimo fu chiamato Jacopo, ma che morendo due anni dopo, cioè nel 1/175, aprì ai Veneziani l'adito alla successione del regno di Cipro. Carlotta intanto avea spedito in Egitto per ottener l'investitura dal Sultano, e in Germania per aver la mediazione dell'Augusto Federigo III; giacchè le armi di Savoja

gnoria ai popoli liberi meritamente sospetto. Era egli che avea sviato dai Fiorentini il Conte Federigo Signor d'Urbino, allora tenuto in Italia come eccellentissimo nell'armi: e con assai promesse e con la speranza di più largo stipendio sollecitandolo, l'aveva invitato a Napoli. Il Conte vi andò dopo aver avuta parola dal Papa che non gli farebbe mala azione quel Re crudelissimo, il quale metteva a prezzo la vita dei più chiari uomini; e ne ritornò onoratissimo non solo, ma anche dell'esercito Regio e Pontificio salutato Capitano. Per il qual fatto vennero in maggior odio il Papa e il Re Ferrando, ebbe il Conte non leggiera infamia, si adontarono i Fiorentini che nella guerriera virtù e nella fedeltà di Federigo aveano posta grande speranza di ben difendere il loro stato.

Intanto Sisto, fatto proposito di muover guerra a Firenze, non cessava dal sollecitare mediante persone a lui devote e i Signori di Romagna e le città che vicinavano a comun confine con la Repubblica. La qual volontà del Pontefice ben sapendo i Fiorentini, perchè la città non fosse colta alla sprovvista dai nemici che intesi erano a cercare ogni opportunità di assaltarla quando meno stesse in guardia e meno fosse a resistere apparecchiata; ordinarono che con sollecita diligenza tutto si preparasse ciò che pareva far di bisogno alla guerra: ondechè, essendosi Federigo licenziato spontaneamente, soldaron per Capitano Roberto Mala-

non bastavano per respignere i Veneziani e ricuperarle il regno. La risposta fu che gli stati non si acquistano col diritto e con la ragione, ma con la forza. Ondechè Carlotta vedendosi abbandonata, nè sapendo come resistere ai suoi nemici, se ne venne a Roma dove era stata accolta da Pio II, allorquando Jacopo la cacciò dal regno, e dove fu ora egualmente ricevuta da Sisto IV. Il Papa la fece onorare come regina, e qual conveniva a regina le assegnò alloggio ed appannaggio. Questo operar del Pontefice, quantunque egli ricusasse formalmente di ingerirsi nella contesa di Cipro, offese i Veneziani; come quelli che per siffatti contrassegni di benevolenza e di onore vedevano riconoscersi in lei i diritti di regina, e loro essere riguardati come usurpatori di quel reame: ma quanto fosse giusto il loro sdegno ognuno sel vede. Visse Carlotta molto tempo così onorata in Roma fino al 16 di Luglio del 1487, nel qual anno morì, dopo aver rinnovato a favor del suo nipote Carlo la donazione del regno di Cipro, onde dicono esser venuto nei Duchi di Savoja il diritto sui regni di Cipro di Gerusalemme e di Armenia. (V. Becch. Ulti. 4 Sec. della Chiesa, V. VI. Lib. XI. 17 e seg.—Giblet Storiu dei Lusignani — Guichenan Storia di Savoja).

intentis ut incautos atque imparatos adorirentur: pari industria et celeritate, quae ad gerendum bellum opportuna necessariaque existimarent, comparare instituunt: cumque sua sponte se Federicus exauctorasset, Rubertum Malatestam Ariminensium Regulum copiis Reipub. praeficiunt: simul cum Perusinis et Manfredis, qui Faventiam in Flaminia obtinebant, foedus ineunt, veriti (ut videtur) ne quando hostes transitum liberum nacti, ab ea parte in Reipub. fines, quod magno cum detrimento civitatis futurum intelligebant, invaderent. In tanto animorum ardore cum quidem ut in apertum bellum erumperet, occasio modo quaereretur: quo magis necessaria Regis et Pontificis arma a Florentinis Principes alienarent: belli causae ut satis in speciem probabiles, it a non minus etiam verisimiles in medium afferebantur. Querebatur Pontifex, per trium praepotentium populorum coitionem, Italiam tot iam annos bellorum perpetuis cladibus iactatam in certam perniciem adduci. Minime vero esse dubium, quin consulto ab iis captata occasio esset, dum in magno otio vacui metu homines curaque languerent, per summam iniuriam et vim imbecillioribus illatis armis, ereptas civitates occupandi. Haec quidem ferebatur Pontifici causa foederis cum Rege initi fuisse, speciosa magis quam probabilis iis, qui propius rem intucrentur. Re vera illi erat Florentino. rum potentia formidabilis, qui gravissimis de causis ab illo alienati, videbantur sociis Venetis adiunctis, Hieronymo Riario exitium moliri. Nondum enim ille satis opibus firmatis, omnia, etiam si nullus obiectus externus metus esset, ut in novo principatu et per vim prope parto, verebatur. Cum ea Florentini non ignorarent, satisque intelligerent, ubi amicitiam Venetis renuntiassent, destitutam magno praesidio Rempub. Pontificem ac Regem inimicum invasarum: quanquam multitudinis animi, ut id agerent, nulla non ratione et consilio tentabantur, in corum societate et amicitia manebant.

Atque cum iam alterum annum nihil agendo absumpsissent: novus tumultus repente in Etruria excitatus, magnum iis momen-

testi signor di Rimini, ed anche coi Perugini e col Manfredi Signor di Faenza in Romagna si collegarono; venuti forse in sospetto che i nemici, trovando libero il passaggio da quella parte, non invadessero il loro dominio, lo che conoscevano sarebbe per il Comune gravissimo danno. Bollendo negli animi tali umori, siecome non si aspettava altro che un' occasione onde scoppiasse apertamente la guerra, il Re e il Papa che, col far credere di esser costretti dalla necessità a muover l'armi contro i Fiorentini, volevano nimicare a questi i Principi d'Italia, pubblicavano come apparentemente probabili così non inverisimili cagioni di guerra. Facea gran querela il Pontefice che, mediante la lega di tre popoli prepotenti, l'Italia per tanti anni da perpetue sciagure malmenata fosse ora proprio ridotta a rovina: e avvisava non esser punto da dubitare che, mentre gli altri nella tranquillità e nell'ozio poltrivano senza sospetto è paura; costoro, mosse con ingiustizia e violenza somma le armi ai danni dei più deboli, volessero a questi rubar le città, e farsi di quelle signori. Per questo dicevasi avere il Papa fatta lega col Re; ragione speciosa, ma tale che non potea talentare a chi più da vicino disaminava le cose. La realtà era che Sisto credea sovrastargli formidabile la potenza dei Fiorentini, i quali per cagioni gravissime fattisi a lui nemici, collegati coi Veneziani pareva che del Conte Girolamo apparecchiassero la rovina. Perciocchè costui, nuovo essendo nel principato, e in un principato che si era tolto quasi per forza, come quegli che non aveva ancora abbastanza fermato la propria potenza, quand'anche timor di fuori non fosse venuto a turbarlo, stava pien di sospetti. I Fiorentini che questo ben sapevano, e capivano che, rinunziando all'amicizia dei Veneziani, sarebbe la Repubblica rimasa vedova di un gran presidio, sicchè il Papa ed il Re le sarebbero venuti addosso; quantunque non vi fosse argomento e consiglio con che non si tentassero gli animi della moltitudine per condurla in quest'errore, rimanevan fermi nella società e nell'amicizia coi Veneziani e col Duca.

In questi sospetti si visse due anni senza novità; dopo i quali un nuovo tumulto nato a un tratto in Toscana porse ai

tum ad res gerendas attulit: quod quidem illi neglexerunt, cum magis suae fidei sibi habendam rationem, quam securitatis atque otii arbitrarentur 29. Carolus Montonius erat Bratii filius, eius qui a Iacobo Caudola et Francisco Sfortia copiarum Pontificiarum Ducibus, magnis rebus gestis interfectus in Marsis fuerat. Huius Oddum fratrem Florentini exercitus Ducem, cum adversus Guidantonium Manfredium Faventiae Regulum copias ducerct, Anemonis fluvii accolae, montani homines et feri, Apennini anqustiis inclusum interfecerant: magnae spei adolescentem, et quo de medio sublato, omnem familiae spem, quae nulla quidem aut perexigua in Carolo fratre puero admodum supererat, penitus extinctam, appareret. At Carolus cum iam adolevisset, magna sui expectatione concitata, fore ut brevi paternam gloriam aequaret: a Venetis honesto in primis stipendio inter ceteros copiarum Duces, qui Senatui militabant, ascitus est: cum optimae indolis adolescentem, etiam si nullum adhuc suae virtutis documentum dedisset, memoria patris commendaret, viri fortissimi, ac clarissimi militiae gloriae. Ita cum Venetis aliquandiu secunda hominum fama meruisset: magnam fiduciam et spem concepit, quod summa Perusinorum voluntate, patrem popularem hominem et multitudini gratiosum, principatum in ea civitate obtinuisse non ignorabat, futurum ut per suae factionis homines, quorum multi adhuc supererant, sibi facultas aliqua ad patrium Principatum repetendum daretur. Ergo cum opportune stipendii tempus confecisset, impetrato a Venetis commeatu, cum valida armatorum manu in Elruriam venit. Et si autem omnia illi facillima ostendi ad rem obtinendam videbantur: tempus ( quod caput est in magnis rebus gerendis ) alienius aliquanto a suis rebus offendit. Florentini enim, quibus non mala coniectura usus, optatissimam fore eam occasionem arbitrabatur, minime dissimulanter prae se ferebant, ut Perusinis iniuria fieret, quibus cum foedus et societatem fecissent, se haudquaquam passuros. Atqui ille cum quanquam tanta spe frustratus, animum tamen

<sup>29</sup> Di questo fatto abbiamo parlato alla nota 10 a pag. 79.

Fiorentini l'occasione di un grande acquisto: ma essi non ne fecero conto, avvisando di dover tenere più in pregio l'operar lealmente che la sicurezza e la pace. Di Braccio da Perugia, di quel riputato guerriero il qual dopo grandi geste era stato morto nell'Abruzzo da Jacopo Caudola e da Francesco Sforza capitani del Papa, rimasero due figliuoli, Oddo e Carlo. Oddo condottiero nell' esercito Fiorentino, giovine d'alte speranze, mentre contro Guidantonio Manfredi Signor di Faenza conduceva le sue genti, chiuso nelle gole degli Appennini, dagli uomini di Val di Lamona, gente alpestra e feroce, era stato ammazzato. Dopo lui pareva del tutto spenta ogni speranza di sua gente, che poco o nulla poteva fidare in Carlo, il quale ancora in tenera età era sopravvissuto al fratello. Ma poichè Carlo cresciuto ebbe svegliata grande aspettazione di se, come di tale che presto eguaglierebbe la gloria paterna, fu dai Veneziani con onoratissimo soldo ricevuto fra gli altri condottieri della Repubblica, perchè garzone d' indole ottima, quantunque ancora non avesse dato argomento di sua virtù nell'armi, era raccomandato dalla memoria del padre, guerriero forte quanto altri mai e chiaro per gloria di armi. Avendo dunque Carlo militato per alquanto tempo con assai onore al servigio di Venezia, ricordando come il padre suo, uomo popolare e alla moltitudine accetto oltremodo, era stato volentierissimo ricevuto in Principe dai Perugini; concepì gran fiducia che anche a lui mediante i partigiani di Braccio, dei quali molti ancora sopravvivevano, fosse dato qualche modo di riaver la signoria di Perugia. Essendo dunque venuto in buon punto il fine della sua condotta, chiese commiato dai Veneziani, e venne con poderose schiere in Toscana. Ma, quantunque per ogni altro lato gli potesse parere agevolissimo il conseguire l'intento suo, ebbe contrario quello senza di che non si può far cosa di gran momento, si avvenne cioè in tempi avversi all'impresa. Perciocchè i Fiorentini, i quali egli avea non senza ragione congetturato esser dovessero desiderosissimi di quell' opportunità, sinceramente gli protestavano che non avrebber permesso si facesse male a quei di Perugia, coi qu'ali avean

non abiecisset: maiora etiam quam initio constituerat aggredi ac Senensibus inferre bellum decrevit: ne videretur gerere iniusta arma, ingenti pecunia a civitate postulata, quam patri multis nominibus debitam, sibi diutius deberi iniquum censebat. Ergo illos de improviso adortus, cum agro late vastato, omnia ferro ignique populatus esset, ac magnum in discrimen civitatem adduxisset: ut sunt Senenses acri ingenio et acuti, atque quod permagni refert multis de causis semper Florentinis infensi: non obscure querebantur: nomine se a Carolo, ( non enim eas illius vires esse, ut iis subnixus civitati bellum inferret ) re vera a Florentinis peti, quibus auctoribus et belli sumptum subministrantibus, rem sibi agendam, quam neque privati hominis fortuna, neque vires aequarent, suscepisset. Itaque non ea solum Romam ad Pontificem, et Neapolim ad Ferdinandum, sed ad Laurentium Medicem de consilii sententia Florentiam perscripserunt: hunc maxime precati, ut cum nullo suo in Rempub. merito haec civitati acciderent, sua et publica magistratus auctoritate, deterrendum a tam audaci incoepto hominem, avocandumque curaret. Cum enim nemini posset in mentem venire, rem tantam Carolum suis modo viribus confisum, ausurum: ubi hoc sibi esse agendum statueret, magna suspicione se atque civitatem adeo liberaturum. Certe ut alia omnia abessent: facturum illum quidem id quod maxime ex eius Reipub. dignitate esset, ut conservata eius gratia et auctoritate nobilissima Etruriae urbe, illi Senenses et salutem et fortunas, et patriam acceptam referrent, de quibus per unius hominis summam iniuriam et scelus, in discrimen venissent. Visa Florentinis non iniqua corum postulata esse: cum quidem quo magis ab cius sceleris societate abessent, co diligentius sibi providendum censerent, ne qua huiusmodi suspicio de civitate in hominum animis haereret, satis per se verisimilis futura ob veteres simultates quae cum Senensibus Reipub. intercesserant, nisi Carolum sua auctoritate atque armis adeo, ubi iis pergeret iniuriam facere, coercerent. Itaque tametsi sua voluntate factum negabant, ut Senensium civitatem nefario bello sibi susciperet la-

fatta amicizia e lega. Egli allora, quantunque speranza sì bella gli fosse ita a vuoto, non si perdè d'animo; ma anzi deliberò di fare impresa anche maggior di quella che avea in principio meditata, cioè di portar guerra ai Sanesi: e per allegarne un motivo che paresse giusto, richiese loro gran somma di danaro, della quale, dovuta per molti titoli da quella repubblica al padre suo, ci non credeva dover più lungamente aspettare il pagamento. Il perchè all' improvviso i Sanesi assaltò, dette il guasto al loro territorio, messe tutto a ferro e fuoco, e la città stessa ridusse a gran rischio. I Sanesi che sono di vivo ed acuto ingegno, e quel che è più, sempre facili per molte ragioni a creder male de' Fiorentini, palesemente si rammaricavano che in apparenza Carlo, ma in realtà (poichè egli non avea forze da muover guerra a Siena ) i Fiorentini gli assaltassero, e che mandato da questi, e a spese di questi si fosse colui messo a un impresa, per cui non bostavano nè la fortuna nè le forze di un particolare. Essi dunque mandarono i loro rammarichi non solo al Papa e al Re Ferrando, ma anche, così credendo bene il Consiglio, a Lorenzo de' Medici; lui pregando come meglio potevano che, siccome tanto male avveniva alla loro patria senza che eglino avessero in nulla offeso Firenze, facesse con la propria autorità e con quella della Signoria di sgomentare e richiamar Carlo da tanto audace prova. Perciocchè, non potendo supporre chiunque avea senno che Carlo osasse tanto sol colle sue proprie forze; se Lorenzo avesse preso il carico di far quello di che lo pregavano, allora si poserebbe il grave sospetto che si avea di lui e del suo Comune. Gli compiacesse egli dunque: e se non altro, avrebbe fatto cosa degnissima di Firenze, conservando col favore e con l'autorità sua una città nobilissima di Toscana, e adoperando in guisa che i Sanesi riconoscesser da lui e stato e fortune e patria salvata, le quali cose per la ribalderia di Carlo eran venuti in grave rischio di perdere. Parvero ai Fiorentini ragionevoli le domande di Siena: e si avvisarono che quanto più eran lontani dall'unirsi con Carlo in quella impresa, tanto più avessero a provvedere sollecitamente che un

cessendam: quae res cum ita esset, neque praestandam sibi alienam culpam, neque magnopere laborandum esse affirmabant, quicquid de ea re parum aequi Reipub. homines statuerent: tamen pro sua fide atque egregia in illam Rempub. voluntate, polliciti sunt posthac sibi curae fore, ut positis armis primo quoque tempore excederet ex Senensium agro: nisi autem is ab iniuria et maleficio abstineret, quod per suam auctoritatem et gratiam ab eo minus impetrassent, ut id omnino statueret sibi esse agendum, vi illum atque armis se coacturos spondebant. Cum magistratui Senensium nomine gratiae actae essent: iis dimissis, placuit Carolo denuntiari, ut e Senensium agro copias educeret, et civitati quae ademisset restitueret, cum cura conquisita. Quod si quemadmodum instituerat, iis iniuriam facere perseveraret, quando semel esse e sua fide iudicassent, minime id Florentinos neglecturos.

Hac civitatts denuntiatione Carolus, qui rem esse occasionis et non morae arbitraretur: militem inde, parta magna praeda, abduxit: cum non magis sibi iniuriam fieri, quam parum consuli Florentinae Reipub. a suis affirmaret. Nam sibi gloriae fructum uberrimum ereptum et magno homini in primis expetendum, qui inimicam civitatem, et qua aequo iure disceptare recusasset, armis coactam, fuisset ad officium revocaturus: nobilissimae urbis imperium Florentinae Reipub esse ademptum: quod saepe maiorum memoria magnis inferendis accipiendisque eladibus tentasset. Brevi enim illam omni alio praesidio destitutam, ac proditam per summam suorum inertiam: fuisse necessario in eorum potestatem venturam quibus esset usus sociis ad bellum. Liberati magno metu Senenses Florentinorum beneficio, nullam illis maiorem gratiam habuerunt: quoniam eam

tal sospetto contro la Repubblica non rimanesse fitto in cuore a' Sanesi; qual sospetto, a causa delle vecchie nimistà che eran passate fra Siena e Firenze, poteva apparir verisimile, qualora non frenassero Carlo con l'autorità ed anche con l'armi se costui non cessasse le ingiurie. Ondechè, quantunque affermassero non esser colpa loro se quel condottiero con guerra ingiusta aveva assaltato il Sanese, e perciò non poter essi rimaner garanti dell'altrui peccato, nè creder obbligo del Comune il prendersi grave affanno di quello che chi l'avea con Siena tramasse a danno di Siena: nondimeno promettevano che in argomento della loro lealtà e del ben che volevano a quella Repubblica, si piglierebbero tosto cura che, posate le armi, Carlo si partisse quanto prima: e promettevano anche, se impetrar non potessero con l'autorità e col credito loro che egli cessasse quell'ingiuria e quel suo malo operare, con la forza e con l'armi lo costringerebbero a lasciar Siena in pace. A nome dei Sanesi furon rese grazie alla Signoria; la quale, poichè ebbe accomiatati i loro oratori significò a Carlo conducesse via le genti dal territorio di Siena; e fatta ricerca diligentissima delle cose rubate, alla città le restituisse. Chè se egli avesse perseverato in quell'offesa, non avrebbero i Fiorentini lasciato di far ciò che alla loro fede giudicherebbero convenire. A quest' intimazione sbigottito Carlo, che si vedea fermato da chi pareva dovesse spignerlo avanti, dopo aver fatta gran preda ritirò le sue genti, assermando che meno si saceva onta a lui di quel che mal si provvedesse al meglio del Comun di Firenze. Egli era privato dei frutti larghissimi di quella gloria che ogni magnanimo deve sempre sopra ogni altra cosa bramare, perciocchè con la forza delle armi presto avrebbe richiamato al dovere una città nemica la quale ricusava di fargli ragione per le vie di giustizia: i Fiorentini si privavano della signoria di una città nobilissima, signoria che tante volte opvittoriosi or vinti nei tempi andati avean tentato acquistare; perciocchè, vedova di ogni altro presidio e tradita dall'estrema viltà dei suoi, dovea necessariamente Siena venire in potestà di coloro

sibi ab iis illatam iniuriam existimabant, ut maxime illos suscepti consilii poeniteret, non aeque arbitrati compensari officio iniuriam et tolli officio iniuriae memoriam posse. Itaque non quoniam victi pudore sibi a maleficio temperassent, quando diffisi essent eius rei invidiam se posse sustinere, id sibi beneficii loco esse accipiendum: sed quoniam perfecissent inferenda iniuria, ut honesta esset civitati consilii mutatio, perinde atque rem confecissent, esse reprehendendos. Haec quidem ita adversus Senenses gesta, magni motus tum in Etruria, tum in Insubribus secuti sunt, quos quidem insequenti libro latius persequemur.

FINIS LIBRI QUINTI.

che egli si era fatti in quella guerra alleati. Nondimeno ai Sanesi, tolti mediante i Fiorentini di grave paura, non pareva aver con questi grand' obbligo; perchè, argomentandosi che di quel male a Siena fossero stati cagione, avvisavano che, quantunque poi si fosser pentiti, nè l'ingiuria rimanesse compensata dal ben fatto, nè per questo potesse di quella cancellarsi l'acerba memoria. Ondechè non volevano si avesse in conto di benefizio l'essersi i Fiorentini per vergogna trattenuti da quel mal fare, quando si erano sconfidati di poter sostener lo scorno che ne sarebbe loro derivato: ma riputavano anzi dovessero riprendersi come rei di un male già fatto, quando coll'offendere gl'innocenti aveano adoperato per modo che a Firenze per non iscapitar nell'onore convenisse mutar consiglio. Questi fatti contro Siena furono tanto in Toscana che nel Ducato di Milano seguitati da gravi movimenti, i quali nel libro che vien dopo largamente saranno sposti.

FINE DEL LIBRO QUINTO.

which has been been to be the common to be a second to the common to the and the first that the same of the same of





GALEANNO SFORMA

Rivavato da un retratto nell'I. e R. Galleria di Tiren

# TOAN, MICHAELIS IN VIOLEN

# THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Come to in Almonia provinces, the fire there are in females and in temperature and the country and the country

#### LIBRO SESTO

the property of the second sec

### IOAN. MICHAELIS BRVTI

#### FLORENTINAE HISTORIAE

#### LIBER SESTUS.

Cum ea in Etruria gererentur, Galeatius Maria Sfortia in Insubribus per trium nobilium adolescentium conspirationem interficitur. Qua una ex re (id quod vere dici potest) quaecunque mala, aut nostra, aut patrum memoria in Italia acciderunt, esse profecta maxime dicuntur. Atque quanquam

1. Si tenga conto di questa confessione, per poi giudicare se il nostro Storico è coerente con se medesimo, allorchè si mostra tutto propenso a lodar la virtù l'ardimento e il senno dei tre sciagurati giovani, che incitati dall'eloquenza di un maestro pernicioso le private ingiurie col danno dell'universale vendicarono. Costoro posero a morte un tiranno, se così vuol chiamarsi a cagion delle offese che faceva ai privati Galeazzo, benchè principe legittimo ei fosse, e delle cose pubbliche non si mostrasse cattivo reggitore; ma col porlo a morte primi accesero quel fuoco orribile che arder dovea tutta Italia. Perciocchè Galeazzo in morendo lasciò erede di tanto stato un fanciullo, cioè Giovanni Galcazzo, al quale avea dato in isposa Isabella figliuola di Alfonso e nipote di Ferrando Re di Napoli; e alla guardia di lui lasciò sua moglie Bona, donna che ajutata dai ministri savii e fedeli con che si era afforzato il marito, avrebbe retto a buon termine le cose, se fosse stata più casta e men leggiera. Ma l'ambizioso zio del fanciullo, Lodovico detto il Moro, che voleva il regno per se, ed era uomo maestro in ogni maniera di frode, adoperò per modo che dopo aver tollerate le sciagure dell'esilio potè entrar vittorioso in Milano, e sotto colore di governar la cosa pubblica come tutor del giovinetto, gli usurpò il Ducato. Pervenne Giovanni all'età che il facea capace di comandare da se; ma Lodovico si tenea stretto lo scettro, che in morte volca cedere non ad altri che ai suoi figliuoli. Ben presto si accorse delle ingiuste volontà di Lodovico Isabella, donna di animo più che virile, degua progenie degli Aragonesi. Costei dunque, le ree trame del Moro disvelando, non cessava di sollecitare con pietose lettere prima Ferrando suo avolo, e poi Alfonso suo padre, che venissero in soccorso dell'oppresso giovinetto

#### ISTORIE FIORENTINE

DI

## GIO. MICHELE BRUTO

#### LIBRO SESTO.

Mentre le cose sopra narrate in Toscana si travagliavano, Galeazzo Maria Sforza per la congiura di tre giovani in Lombardia fu morto; dalla qual morte si può dir veramente esser derivati tutti i mali che ai tempi de' nostri padri sono in [Italia accaduti. E, benchè io sappia che altri tramandavano all' età avveniro questo fatto, disaminandolo e appurandolo per modo che

e il riponessero in trono. E di fatto tanto potettero le sue preghiere, che il Re di Napoli finalmente significava a Lodovico dovesse rimettere il reggimento delle cose pubbliche al giovine Galeazzo, e vedendo che poco o nulla si concludeva con le parole, gli apparecchiavan contro le armi. Ma l'infame usurpatore, picciol peccato riputando l'opprimere tutta intera l'Italia dopo di avere oppressa la sua patria e il suo sangue, e non trovando modo più sicuro per serbar qualche giorno di più il trono rubato, chiamò gli stranieri nel paese nativo, e invitò Carlo VIII a venir di Francia in Italia per far valere gli antichi diritti che la Casa di costui aveva sul regno di Napoli. Se egli venisse e se con lui piombassero sulla nostra patria immense sciagure, non v'è chi nol sappia, ma pochi per avventura guardarono all'origine di tanti mali. Se Galeazzo non fosse stato morto per la congiura di tre giovani furiosi, se fosse vissuto pochi anni più, non sarebbe avvenuto nulla di quello che dopo avvenne. Chi poi riconosce da un principio conseguenze lacrimevoli non può quel principio approvare. Il perchè io non so come il nostro Autore, ravvisando nella morte di Galeazzo la cagione funesta de' mali che sopra ho detto, possa lodare e la congiura e i congiurati onde quel Duca fu morto. Io mi avviso che chiunque sia scevro di amor di parti sentirà con me che quantunque Galeazzo fosse uomo Ibidinoso, crudele e anche ingiusto; nondimeno la congiura per cui fu morto debbe aversi come una scelleraggine fatale all'Italia. Che se il Duca era uomo vizioso, non toccava a tre giovanastri a farsene accusatori, giudici e carnefici; i quali se in lui odiavano il tiranno, doveano anche in esso riverire il sovrano.

non me praeterit, rem ab aliis memoriae proditam magis perspectam testatamque esse, quam ut nunc explicanda mihi diligentius sit: quoniam tamen serie quadam rerum ea attingit, de quibus scribere instituimus, placuit ordine quemadmodum gesta constitutaque est a principio enarrare.

Erat Nicolaus Montanus Bononiensis, vir (ut illis temporibus) non ineruditus, ex eorum genere qui nobiles pueros in litteris instituendos suscipiunt. Huius inter ceteros, erant auditores Mediolani, tres adolescentes eius civitatis cum primis nobiles, Ioannes Andreas Lampognanus, Carolus Vicecomes, et Hieronymus Oleatus, quibus ob egregiam indolem virtutis 2 plurimum omnium indulgebat. Erat hominis ingenium longe acerrimum, et sive hoc a natura haberet, sive studio esset et diligentia consecutus, minime ad hominum vitia, Principum in primis, dissimulanda accomodatum 3. Moc quidem ut penitas illius animo insideret, cum Mediolani ageret, Galeatii immanis atque importuna crudelitas et libido efficiebat: quam quidem in summi imperii potestate formidabilem, cum tantae accederent vires, omnes horrebant. Nulla illi domus quanquam sanctissima et castissima erat clausa: nemo ab illius crudelitate tutus, per quem minus liberi aditus ad nequitiam patefierent. Idem adeo perdito ingenio, ut cum in omni genere flagitii licentia magis atque impunitate quam peccato offenderet: tanquam impudentia et audacia magna esset voluptatis accessio, non prius sibi facere satis videretur, quam libidinis et nequitiae suae monumenta omnibus testata relinqueret.

<sup>2.</sup> Le lodi che il nostro Autore quì ed altrove fa dei tre giovani uccisori di Galeazzo non si avranno per avventura l'approvazione di chi disamini attentamente il fatto, per cui passò il loro nome all'età avvenire. Più audaci che assennati, più mossi da spirito di vendetta e da cieco furore che da amor vero di patria, più perfidi che magnanimi quando preparavano in segreto la rovina del loro principe, quando a lungo meditavano il loro colpo, quando si addestravano all'arte di versare il sangue umano, quando sceglievano il tempo e il luogo del loro delitto; offendevano la fede l'umanità la religione. E se anche, perchè l'impresa a che si avventurarono fu sommamente ardita, e forse vi furon mossi da apparenza di onesto e glorioso operare, se anche voglia dirsi aver essi avuto alto e virile animo; dovrà pur concedersi che per le furiose insinuazioni di un maestro fanatico i buoni semi a loro già posti in cuore furon corrotti; e si vide in essi avvenir quello che sovente accade, aver l'aducazione guastata la natura.

<sup>3</sup> Uomo senza coscienza o almeno imprulentissimo era costui, che concitava gli animi

non mi sia d'uopo esporlo più diligentemente: nondimeno, siccome per la serie degli avvenimenti ha stretta coerenza con le cose delle quali mi son proposto di scrivere, ho creduto bene tutta questa congiura ordinatamente dal suo principio, come fu ordita e come condotta, narrare.

Vi ebbe un certo Cola Montano Bolognese, uomo qual volean quei tempi non senza lettere, un di coloro che fan professione d'istruire in esse i nobili giovinetti. Stando egli in Milano avea fra' suoi scolari tre giovani dei più nobili di quella città, Giovanni Andrea Lampognano, Carlo Visconti e Girolamo Olgiato; coi quali, perchè di egregia indole e virtuosi, egli si era fatto più che con chiunque altro famigliare. Uomo risentito e fiero oltremodo per indole era costui, e o seguitasse sua natura o il facesse a bella posta, gli altrui vizii, quelli specialmente de' principi, punto a dissimulare adattato. Questa sua mania di censurare più profondamente gli si ficcava nell'animo mentre viveva in Milano, a causa dell'enormi e importune crudeltà e libidini di Galeazzo, per i quali vizii formidabili in sovrano imperio, francheggiandoli forze tanto guagliarde, tutti aveano il Duca in orrore. Niuna casa, fosse pur la più santa e la più casta, era a lui chiusa, dalle crudeltà di lui sicuro nissuno che alle sue nequizie men libera lasciasse la via. Avea poi natura così perversa, che, commettendo misfatti di ogni maniera, con la sfrontatezza e colla sicurtà del peccare più che col peccato offendeva; e quasichè per l'impudenza e per l'audacia sentisse di assai crescersi il piacere, credea di non sodisfarsi abbastanza, se non lasciava delle libidini e delle infamie sue pubbliche e memorabili testimonianze. Così non solo avea egli disonorate molte nobili fa-

di quei tre giovani con brama fatale di libertà sognata; e invece di educare i suoi aluuni per modo che intendessero come

Quidquid corrigere est nefas;

gli empieva di un furore inopportuno, e gli apparecchiava a un delitto che a loro di morte immatura, alla patria di estremo danno doveva esser lacrimevol cagione. Così un maestro matto, e tre giovani inconsiderati preparavano immense sciagure all'Italia.

Ita eius iniuria nobiles domus permultae violatae, sed quod esset ferendum, ubi id quidem lateret, nullae non eiusdem praedicatione infames, quo semel libidini aditum animi impotentia, et vis imperii dedisset. Nam cum plurimos quotidic ad caedem denotaret, aut nullis, aut levissimis de causis: veluti in capitis supplicio, parum gravis animadversio constitueretur, mortis genere in eosdem saeviebat: itaque aliquando dicitur, vivos homines in culeum insuendos, atque humandos curasse, qui quantumvis minima in re illius voluptati obstitissent. Sed quod maxime offendebat, et illi exitium maturavit, in nobiles feminas (ut diximus) ubi iis ad satietatem abusus esset, dicax videri et salsus volebat: aeque et in admittendo flagitio impudens, et in detegendo petulantia ac linguae procacitate singulari. Gravi ad haec omnia laborabat infamia, matrem lectissimam feminam, cum illam auctoritate administrandi imperii privasset, veneno sustulisse 4.

Ex huius impotenti imperio Nicolaus quaesita occasione: adolescentes peracri ingenio, et (quod caput est) gravi iniuria affectos, hinc execrandis saepe abhominandisque malis, quae subeunda erant parenti unius imperio: hinc contra commemorandis bonis, quibus nati in liberis civitatibus homines fruerentur, ad rem capessendam eorum spe, atque expectatione dignam, excitabat. Gravem semper unius hominis potentiam videri, etiam cum probitas par et virtus consequeretur (non enim quid deberent modo homines, sed quid possent etiam cogitari oportere) ubi eadem crudelitati adiuncta et sceleri dominaretur, in legum observantia nihil esse praesidii atque adiumenti, in contemptione fidei, officii, pudoris iacturam, atque cum iis ipsis libertatis saepe interitum subesse. Ad haec quae vera 5 magis quam opportuna

<sup>4</sup> Per quanto Galeazzo fosse uomo cattivissimo, pare che il nostro Autore, se si guardi a quello che ne scrissero altri storici, nel noverarne i vizii siasi lasciato trasportare più che a storico convenisse dalla sua magniloquenza. Che il Duca, per dirne una, desse il veleno a sua madre non sembra punto vero. Ebbe anche virtù, delle quali lo Storico nostro non fa parola (V. Corio Storie di Milano P. VI.).

<sup>5</sup> Comunque opini chi legge queste pagine, credo che avrà in qualche pregio la mia sincerità, se io protesto delle cose fin qui dette e di quelle che poco dopo si dicono da

miglie: ma quand' anche questa osses si sosse potuta tollerare purchè la rimanesse nascosta, non v'era casa che mediante lo sfrenato e violento imperio suo egli avesse aperto alle proprie libidini, e che svelandone il disonore non avesse ancora coperta d'infamia. Destinava ogni giorno per cagioni o nulle o lievissime molti alla morte: e come se fosse poco grave pena il perder la testa, gli ammazzava con modi crudeli; cosicchè è fama facesse anche talora cucire in un sacco e seppellir vivi quei meschini, che in qualche benchè minima cosa avessero alle voglie di lui resistito. Ma quello con che singolarmente progiudicava e che affrettò la sua morte si fu, che dopo essersi, come già dicemmo, sodisfatto a suo talento delle gentildonne, volca motteggiando apparir frizzante e mordace, come sfacciato nel corromperle, così temerario e impertinente nel pubblicarle. Non viveva ancora senza infamia di aver morta col veleno la madre, donna di rarissimo merito, già privata da lui di ogni autorità nel governo.

Prendeva Cola materia dalla tirannide di costui: e per una parte esecrando e detestando la sciagura di chi doveva vivere sotto l'imperio di un solo, per l'altra chiamando felici quelli ai quali fu dato di crescere e di menare i giorni in città libera; quei giovani di natura risentita, e quel che è più dal Duca gravemente ingiuriati, spronava a imprender qualche cosa degna delle speranze e dell'aspettazione che di loro si avea. Grave egli diceva esser sempre la potenza di un solo, anche quando la sia da pari probità e virtù accompagnata, perchè non bisogna pensar solo a ciò che debbano, ma anche a ciò che gli uomini possano: quando poi quella abbia la crudeltà e la scelleratezza in compagne, non vi esser più nella riverenza delle leggi presidio ed ajuto, col dispregio di quelle andar perduta la fede l'uma-

Cola Montano falsa, a mio avviso, o bisognosa d'interpretazione esser la maggior parte. Pessimo argomento faceva costui, da un vizioso qual era Galeazzo tutti gli altri principi misurando, e dal governo di lui prendendo ragione di declamare contro il governo di tutti i monarchi, e di esaltar quello dei popoli liberi. Che se voleva instituirsi un paragone, non fra una repubblica ben amministrata e un regno tenuto da un tristo, ma fra il governo di un buon re e quello di una repubblica non corrotta, o fra il reggimento di un malvagio e quello di una repubblica deprayata bisognava instituirlo. Chi

essent, exempla corum colligebat, qui veterum memoria in omni bene instituta Repub. floruissent: quibus cum proposita ad virtutem praemia essent amplissima, satis iam intelligi posset quid ita liberae civitates plurimos semper, perpaucos quae unius imperio regerentur, qui virtute, rectis studiis, magnitudine animi, ac rerum gestarum gloria florerent, extulissent. In legibus enim, quae in Repub. vigerent, virtutem et recte facta gloriam sequi: in hominis improbi dominatione, cum se videri meliorem pateretur neminem (quod malorum institutum est) aut iacere eandem contemptam, aut penitus neglectam interire. Itaque in liberis populis, quoniam virtutis plurimus usus esset, et coli illam studio et labore, et augeri praemio, et gloria foveri consuevisse: in unius Principatu cum neque virtus nequitiam, neque virtutem ferre improbitas posset, minime quenquam mirari debere, si quae esset vires maiores nacta, illam tolleret, quae viribus inferior atque imbecillior haberetur. Id nobilissimi tyranni exemplo comprobari, qui Dionis filium viri fortissimi, ac clarissimi

negherebbe che mal si viva sotto un principe ingiusto, libidinoso, crudele? ma chi potrebbe affermare che grave sia la potenza di un uomo savio e virtuoso che è padre più che sovrano dei popoli? Nè è da guardare a quello che un buon principe possa più che a quello che debba (specioso argomento con che si vuol provare che è grave la potenza anche di un buon monarca); perchè essendo virtuoso, ei vorrà quel che deve, e dovendo fare il bene, è conveniente che possa farlo, ed abbia nella potenza sua il modo di giovare ai suoi sudditi. È poi vero che le repubbliche hanno prodotto in assai numero uomini chiari per virtù e per gloria di belle imprese; ma è vero pure che non pochi ne son vissuti anche in reguo, e che quando non si potessero contare che i soli principi virtuosi, se ne avrebbe per avventura un bel numero da opporre ai virtuosi repubblicani. È vero che nelle repubbliche bene ordinate la gloria e il debito guiderdone seguitano, se non sempre, almeno spesso la virtù e le opere ben fatte; ma e' le seguitano anche sotto un principe savio e generoso. È vero che sotto un re malvagio il vizio usurpa spesso i premii dovuti alla virtù; ma pressochè tutte le repubbliche ci hanno dato le mille volte esempii lacrimevoli di virtù oppressa. È vero che nel regno di un tristo i tristi soglion salire in potenza; ma è vero del pari avvenir l'istesso nelle repubbliche corrotte, e ne sia prova che son le corrotte repubbliche la culla dei tiranni. Insomma senza perderci in più lungo discorso, e la monarchia e la repubblica sono ottime maniere di reggimento; questa quando l'universale dei cittadini abbia santi i costumi, quella quando il principe, anche in popolo men costumato, sia virtuoso: c ambedue posson volgersi in peggio quando le già dette condizioni nou si avverino: con questa differenza per altro, che se nella tirannide bisogna sopportare la scelleraggin di un solo o al più anche quella dei suoi protetti, nelle repubbliche corrotte è da tollerarsi la scelleraggine di molti eguali in potenza, con quella anche dei loro aderenti.

nità il pudore, e insieme con la virtù sovente la libertà trovar morte. A tutte queste cose che, anche vere essendo, non facea d'uopo il dire, aggiungeva gli esempii di coloro che in ogni bene ordinata repubblica eran fioriti a' tempi andati: e diceva che, siccome nelle città libere son proposti premii larghissimi ai virtuosi, ben si vedeva il perchè queste ne avean prodotti in gran numero; mentre quelle che da un principe erano governate pochissimi avean nutriti, i quali per valore per retti studii per magnanimità e per gloria di bei fatti avesser fiorito. In repubblica, dove le leggi abbian vigore, la gloria seguita la virtù e le opere ben fatte: sotto la tirannide di un uomo malvagio, poichè, come è il far dei cattivi, egli non vuole che alcuno sembri miglior di lui, la virtù giace spregiata, o del tutto ayuta in non cale perisce. Perciò nei popoli liberi, come in quelli fra' quali la virtù è di grand'utile, con assai studio e travaglio per solito la si coltivò, la si crebbe colle ricompense, la si fomentò con la gloria: ma nel principato di un solo, nè la virtù potendo tollerar la malvagità nè la malvagità la virtù, non è meraviglia se quella delle due che meglio potè crescer in forza l'altra tolse che più debole era e più bisognosa d'appoggio. Argomento ne fosse l'esempio di quel celebre tiranno, il quale, cacciato in esilio Dione, uomo fortissimo e chiarissimo filosofo, vietò che il figliuolo di lui fosse nelle liberali discipline istruito, volendo che ogni virtù naturale del giovinetto più presto si spegnesse nell'infingardaggine e nel languore : e così con ogni maniera di nequizia e di corruttela lo

Sicchè sbaglia a mio avviso lo Storico, approvando il discorso eloquentissimo ma non vero, che egli stesso pone sulle labbra di Cola Montano: e avrebbe più saviamente giudicato, osservando che la repubblica e il regno può fare ed ha fatto felici i popoli governati; ma che come i corpi umani anche i meglio temperati sono talora in travaglio per malattia, così anche avviene alle nazioni per causa del pubblico reggimento. Siccome poi tutto il discorso da me notato era diretto ad incitar quei giovani a ribellione; contro alla conseguenza che volea dedursene poteva osservarsi che, come molte gravi malattie si guariscono con la dieta e con la quiete, così molti pubblici mali sovente son resi minori e talora si dileguano mercè la moderazione e la pazienza dei cittadini; mentre al contrario per lo più si crescono coi turbamenti e coi tumulti. E debbe ciascun ricordarsi che dove son uomini son passioni e disordini, e che regno e repubblica, dovendo esser governatia dagli uomini, debbono risentire della natura di chi governa.

sapientiae studiis, patre pulso in exilium, quo nativa illius virtus ocqus in desidia et languore interiret, vetitum liberalioribus artibus institui, usque eo omni genere nequitiae et corruptelae enervasset, ut cum patria liberata, Dion rediisset, filium, quod ferre triste parentis imperium non posset, sibi afferre manus coegerit. Cum igitur pudori et probitati omnia essent clausa, quae probris, flagitiis, luxuriae paterent: cumque nullus virtuti locus relinqueretur, ubi viro forti metus, inerti et desidi securitas proposita esset: quid esse cur homines mirarentur, in ca civitate quae hoc uteretur instituto, religionem ac pietatem nullam coli, officium negligi, legum maiestatem solvi, impune vim afferri ingenuis, matres familias, nobilissimas feminas constuprari, de innocentibus supplicium sumi, lenonibus, sicariis, aleatoribus turpissimarum voluptatum administris, debita summae virtuti praemia, honores, magistratus, sacerdotia, dignitates amplissimas deferri, omnia quae libido imperaret, crudelitas, avaritia, nihil pro legum ut iudiciorum severitate agi?

His adhortationibus victi adolescentium animi, atque adeo ut digna res summa admiratione videatur, nondum ita aut constituta aetate, aut corroborata virtute, ut satis apti ad rem tantam diutius dissimulandam haberentur: fide data atque accepta iurant, ubi primum liceret, patriam se a tyranni importuna dominatione liberaturos. Augebant eorum odium suis privatim illatae iniuriae gravissimae et maximae. Nam Ioannes Andreas querebatur sacerdotio propinquum a Pontifice auctum, cuius uberrima vectigalia essent, nullius precibus, aut gratia assequi potuisse, ut secundum Pontificis decretum illi sacerdotii possessionem daret: Oleatus et Vicecomes cum minus munitas domos ab eius libidine habuissent, iniquissimo animo ferebant (ut sunt Itali minime omnium apti ad suorum flagitia dissimulanda) in nobilissimis familiis tantam maculam et labem, vivo eo qui illam imposuisset, haerere. Hac de re tanta cum illi remotissima in aedium parte fere quotidie agerent, propterea quod iam omnibus erat nota corum familiaritas et consuctudo, nemo magnopere mirabatur: quavis de re illos potius, quam qua de agebant,

snervò di modo che questo figliuolo sciaurato, allorquando Dione, liberata la patria, fe' ritorno, non potendo sopportare il per lui rigoroso impero paterno, si ridusse ad uccidersi da per se stesso. Essendo dunque al pudore e alla probità chiuso tutto dove tutto è aperto alle infamie alle ribalderie alla lussuria, non lasciandosi campo al virtuoso operare dove il forte deve star in sospetto, il codardo e il vigliacco può star sicuro; qual ragione vi era di meravigliarsi che in quella città nella quale si viveva per questo modo non si avesse in onore nè religion nè pietà, si trascurassero i doveri comuni, la maestà dalle leggi più non tenesse, impunemente si facesse violenza alla gente bennata, le matrone e le gentildonne fosser corrotte, si mandasser gl'innocenti al supplizio, i ruffiani i bravi i biscazzieri tutti i ministri di piaceri turpissimi usurpasser gli onori le cariche i sacerdozii le amplissime dignità, premii a virtù somma dovuti; che tutto si governasse come voleva il capriccio la crudeltà l'avarizia, nulla a seconda della severità delle leggi e della giustizia?

Da queste esortazioni vinti furon gli animi di quei giovani, sicchè (cosa degna di altissima meraviglia!) in età non per anche ferma e non afforzata da virtù per modo che si avessero a riputar capaci di dissimulare troppo lungamente i propri disegni, fra loro fecer promessa e giuramento di liberar subitochè potessero dal tiranno la patria. Il costoro odio contro il Duca era cresciuto per gravissime ingiurie private. Giovanni Andrea si querelava che un suo propinquo, al quale dal Pontefice era stata risegnata un'abbadia di pinguissime rendite, nè per preghiere nè per intercessione di alcuno di quella non potuto ottenere da Galeazzo, come volevan le bolle del Papa, la possessione. L'Olgiato e il Visconti non aveano avuto le loro case difese abbastanza dalle libidini di quel Signore; il perchè, siccome gl'Italiani sanno men di ogni altro popolo avere in non cale il disonoramento dei suoi, con malissimo animo tolleravano che nelle loro famiglie rimanesse macchia tanto ignominiosa, senza che il sangue di chil'avea fatta l'avesse anche lavata. Di sì grave bisogna ragionavano essi quasi ogni giorno in una stanza ripo-

hominibus suspicantibus eos consilia inire: quippe qui ab aetate, quae facile falleret, non ab ingenio ducerent coniecturam. Tantam autem fuisse in his animi praesentiam, eum ardorem et studium ferunt ad patriam liberandam, ut qua vulnus facilius pateret, qua ferrum haereret altius, quod esset commodius gladii genus atque expeditius, explorarent: non de loco et de tempore solum soliciti, sed de ictu, ne moram faceret, ubi minus celeriter hominem tolleret. Nanque et illud crebro agebant, ut tectis vagina pugionibus se mutuo peterent. Vbi enim ludicra exercitatione tantae agendae rei assuevissent, animos paratiores arbitrabantur se in facinore exequendo allaturos. Nam aut nullam aliam rem praetera, aut hanc unam maxime esse statuebant: in qua excogitanda consilium, aggredienda vis et fortitudo animi, conficienda usus atque exercitatio requiri diuturna videretur. Quae quidem cum aliis omnibus in rebus, atque adeo in his quae sunt huius generis, plurimum possint: in ea actate, aut nulla, aut perexigua certe et contemnenda videbantur. Hinc de loco simul et de tempore coeptum est agi. In arce eum aggredi quandoquidem milites, qui in praesidio agebant, erant prius in sententiam perducendi, quam quidem rem multo omnium spe maiorem, haud esse tentandam censebant, iis autem invitis, reditus ad fugam minus liber patebat: haud satis tutum consilium expeditumque arbitrabantur. In venatione, qua ille et confirmandae valetudinis causa, et quod plurimum ea voluptate tenebalur, crebro uti consueverat: adversus insidias error videbatur praesidio futurus, cum nunquam eodem loco consisteret, et venantium more huc atque illuc, qua ferarum vestigia ducerent, vagaretur. Quanquam ne satis libere peti et audacter posset, hinc amici interiores, de quorum in se fide et voluntate minime dubitabat: hinc fortissimorum militum manus, qui eius latera tegebant, obiecta prohibebat. Nam (quod caput erat) nullam tum multitudinem futuram apparebat, quam per tumultum tyranno interfecto, spes esset suos liberatores adversus vim, si qua inferretur, defensuram. Cum per urbem incederet, casus ubi subsisteret incertus, eum liberabat a minime dubia et desti-

stissima delle loro case, del che l'antica loro famigliarità e consuetudine già nota a tutti non dava alcun' ammirazione: e chi dall'età di quei giovani la quale agevolmente ingannava, e non piuttosto dalla loro indole avesse fatto sue congetture, avrebbe creduto di tutt'altro trattassero che di quello di che trattavano realmente. Ed è fama tanto sosse in essi il coraggio tanto l'ardore e la brama di liberar la patria, che fra loro anche discutevano qual parte della persona sarebbe stata meglio scoperta alle ferite, in quale più addentro penetrerebbe il pugnale, di qual forma dovesse questo essere sicchè fosse meglio maneggiabile e propriamente all'uopo, solleciti non solamente del tempo e del luogo, ma fin anche del colpo, perchè questo subito spegnesse il Duca senza indugiarne la morte. E di ciò non contenti spesso con le guaine che dentro aveano i ferri a quell'opera destinati l'un l'altro si percuotevano: perciocchè si argomentavano che dopo essersi così per giuoco esercitati a quel tanto che volean fare, ad eseguirlo per davvero avrebber poi l'animo meglio fermo ed apparecchiato. O null'altro pensiero avevano, o il maggiore era quello di quest' impresa, per meditar la quale vi voleva gran senno, gran cuore per mettervisi, lungo esercizio e pratica per ben essettuarla. E siccome sono queste le cose onde possono condursi a buon termine tutte le grandi operazioni, ma singolarmente quelle di tal maniera, perciò appunto non movean quei giovani sospetto in alcuno; conciossiachè nella loro età o nulle o quasi nulle parea potessero ritrovarsi le parti necessarie a siffatta prova. Si cominciò poi a ragionare del tempo e del luogo. Ammazzarlo nel castello non parea cosa sicura e spedita, perchè bisognava prima corrompere la guarnigione, lo che non credevano da tentare, come cosa maggiore delle speranze di chiunque fosse; che se quella si avesse avversa, difficilissimo era il fuggir di là dentro. A caccia, benchè il Duca solesse andarvi sovente e per mantenersi sano, e perchè assaissimo se ne dilettava, parea loro che l'esser sempre in moto dovesse camparlo dalle insidie; perciocchè non stava mai fermo nel medesimo posto, e or quà or là, come è costume dei cacciatori, sulla traccia delle

nata vi, et coniuratos eodem quo in venatione errore implicabat. Reliquum erat, ut illum in conviviis adorirentur: quoniam autem magnopere ea in re familiaribus indulgebat, facilem se eum ac paratum insidiantibus obiecturum sperabant. Id quo minus ex sententia succederet, obsistebat hominum metus, qui ut maxime adolescentium consilium probarent, non crant passuri, ut intra domesticos parietes Princeps interfectus initae cum his conspirationis indicium esset: cum quidem conscientia facinoris, quantumvis levissima coniectura aeque fraudi videretur futura. Nam et illud erat verisimile, apud familiares et studiosos sui homines illum convivia inire, quorum dubiae fidei haud satis tutum existimabant, rem tantam committi. Ita quando alia omnia consilia minus expedita videbantur, constituerunt illum in pompa et populi celebritate adoriri: cum enim praeter alia multa quae indiqua, et non ferenda quotidie patiebatur, oppressa civitas tributis gravissimis iam diu tot malorum vindicem quaereret, omnino futurum credebant, ut ad tegendos eos, qui communis salutis et libertatis auctores, tyrannum tanto suo periculo sustulissent, ingenti studio consensuque accederet 6. Illud praeterea convenit: si quis ex coniuratis, aut multitudine a rei atrocitate aversa, aut in omnium trepidatione et tumultu territa, in vincula ducerctur: tum ceteri sibi ferro via patefacta, eum, quando a morte minus liceret, vindicare a carnifice et tortore conarentur. Neque enim dubitabant quin homines cru-

<sup>6</sup> Il fatto mostrerà che questa congettura era falsa; e falsa la suol esser quasi sempre nelle congiure di simil maniera, quantunque coloro che si avventurano a siffatti pericoli pongano per lo più gran fiducia nel popolo. E del come avvenga che le costoro speranze restin frodate vi hanno buone ragioni. Primieramente le colpe di quelli contro i quali si cospira non sogliono poi esser tanto eccessive quanto le dipinge l'odio dei cospiratori, e quindi minore di quella che è si figurano questi l'offesa del popolo contro l'insidiato. In secondo luogo la subita e improvvisa sciagura anche di un uomo tristo suol risvegliare naturalmente in quelli stessi che ebber nimistà con lui la compassione. Aggiungi che il tradimento è sempre odiosissimo, e per qualunque cagione sia fatto procaccia misericordia al tradito, esecrazione al traditore. Non fa dunque meraviglia, se eccettuati pochi casi, in cui gli animi erano concitati vivissimamente, le congiure, singolarmente le più atroci, invece di aversi l'ajuto del popolo, trovarono disapprovazione o al più indifferenza nell'universale de' cittadini.

fiere vagava. E inoltre non avrebber eglino potuto con libertà ed ardimento venirgli addosso, perchè sarebbero stati impediti e dagli amici più intrinseci del Duca della cui fede e benevolenza egli era sicuro, e dal drappello di scelti e prodi soldati, che sempre per disenderlo gli stava ai fianchi. E di più non poteano sperar che vi fosse gente ( lo che più importava ), la quale, spento il tiranno in mezzo al tumulto, da chi venisse per assaltarli difendesse loro della patria liberatori. Nel tempo che quegli giva per la terra a spasso, il non sapersi dove per caso si fermerebbe lui liberava da un colpo che non voleva punto esser dato alla ventura, e impacciava i congiurati nelle incertezze medesime che la caccia. Restava che l'uccidessero in qualche convito; e siccome in ciò compiaceva assaissimo i suoi famigliari, si argomentavano che agevolmente sarebbe caduto di per se nelle insidie. Ma si sarebbe opposta al successo desiderato la paura di quelli che lui convitavano, i quali, quantunque approvassero moltissimo il disegno dei giovani, non avrebber mai voluto che l'essere il Principe stato morto in casa loro desse argomento che fossero anch' eglino stati complici di quel fatto; conciossiachè l' aver saputa anche per leggerissima congettura questa gran trama poteva riescire di assai progiudizio. E di più, essendo da credere che egli non banchettasse se non presso gente famigliarissima a lui e tutta sua, alla dubbia fede di costoro non bisognava azzardarsi a commettere siffatto segreto. Vedendo per tanto che ogni altro consiglio era poco spedito e sicuro, deliberarono in qualche pompa e pubblica festività opprimerlo, seco loro avvisando che la città (conciossiachè questa, quasi non bastassero le altre molte e intollerabili indegnità le quali ogni giorno soffriva, oppressa da imposte gravissime già da gran tempo chiedeva un vendicatore) sarebbe con gran sollecitudine e consentimento accorsa a riparar loro, che autori della salvezza e della libertà comune, avventuratisi a tanto pericolo, avevan levato di mezzo il tiranno. Conchiusero ancora che, se alcuno di loro, mostrandosi la moltitudine avversa a quell'atroce fatto, o rimanendo sbigottita in quello spavento e in quel tumulto dell'universale fosse dalla

delissimi, quos diu innocentium sanguine Galeatius saginasset, per omnia tormenta excruciatum ad supplicium raperent.

Susceperat Galeatius, quo tempore ea Mediolani agebantur, bellum adversus Salassios et Taurinos, ceterasque Subalpinas gentes: causa autem ea belli ferebatur, quod Philiberti Allobrogum Principis Isabella mater, cuius auctoritate imperium administrabatur, prodita a suis Carolo Burgundioni, et in Sequanos traducta erat. Qua ex re cum civitates tumultuarentur, atque a Principe deficerent, Galeatius ad suam existimationem pertinere existimabat, ut eas armis coactas cogeret Philiberti imperio parere. Nam quo id studiosius ageret, non eum solum nova cum Philiberto coniunctio instituta, cum illi filiam puero adhuc despondisset: sed cura etiam suarum rerum permovebat. Erat enim minime dubium, quin Carolus, ut cetera etiam abessent, viribus Regni opulentissimi subnixus, ubi tot civitates suo imperio adiunxisset, quae et agrorum ubertate et frequentia populorum essent cum nobilissimis Italiae aequandae, non iam aditum sibi ad Insubrum imperium, atque totius Italiae adco patefaceret. Nam ut erat hominis ambitio non ferenda inani ostentatione verborum crebro illud iactare dicebatur, Mediomatricibus atque Helvetiis, qui medii intercederent, bello subactis, unum se futurum Principem: qui ab Occano Britannico ad superum atque inferum mare productis imperii finibus, Christianam Rempub. ab immani Turcarum tirannide, exercitibus in Graeciam et Macedoniam transportatis, vindicaret. At Galeatius cum civitatum aliquot, partim vi, partim deditione recepisset: milite, quod hiems suberat, dimisso in hiberna, celebraturus Christi natalem dicm, qui vitae illi erat supremus futurus, Mediolanum rediit, XII. Cal. Ianuar. qui Xysti Pontificatus quintus annus fuit.

Coniurati interea, qui satis scirent illum vetere instituto,

corte ritenuto; gli altri aprendosi col ferro la via, dovessero se non potevan dalla morte, almeno dalle mani dei giustizieri liberarlo. Perciocchè non dubitavano che coloro, i quali Galeazzo avea lungamente ingrassati con sangue innocente, crudelissimi trascinerebbero il misero prigioniero, dopo averlo straziato con ogni tormento, a vergognoso supplizio.

Nel tempo che in Milano si facean queste pratiche avea Galeazzo mosso guerra contro i popoli del Piemonte, per vendicare Isabella, la quale madre di Filiberto Duca di Savoja, mentre governava per il figliuolo, mediante un tradimento dei suoi, era stata data in mano a Carlo di Borgogna, ed in Borgogna condotta. Per lo che, tumultuando le città e dal giovinetto Signore ribellando, Galeazzo credeva di rimettervi della sua riputazione, se non le costringeva con l'armi a star sotto a Filiberto. E a far ciò con lo studio che potea maggiore lo induceva non solo la parentela stretta di fresco con lui, al quale ancor fanciullo avea sposata una figliuola, ma anche ve lo spingeva il proprio interesse. E di fatto non vi era dubbio che Carlo, formidabile anche senz'altro per le forze di un regno opulentissimo, dopo avere aggiunte al suo imperio tante città le quali per il fertile territorio e per la molta popolazione potevan paragonarsi con le più nobili d' Italia, si sarebbe aperta una strada al conquisto della Lombardia ed anche di Italia tutta. Uomo infatti qual era costui di ambizione eccessiva correa voce, che spesso con vana ostentazione di parole andasse dicendo sarebbe egli quel Re, che soggettata una parte della Lorena e la Svizzera che eran di mezzo, portato il suo imperio dall' Oceano Britannico al Mediterraneo ed all' Adriatico, fatto con l'esercito il passaggio in Grecia e in Macedonia, libererebbe dalla tirannide disumana del Turco il Cristianesimo. Galeazzo, riavute alcune di quelle città, parte per forza parte per accordi, mandò le sue genti ai quartieri d'inverno, e tornò il 21 di dicembre dell'anno quinto di Sisto Papa a Milano, per celebrarvi il S. Natale che per lui doveva esser l' ultimo.

I congiurati frattanto, i quali ben sapevano che, secondo vol. II.

ad Stephani ubi rei divinae operam daret, postridie manc iturum, opportunam adesse occasionem ad rem agendam arbitrati: intento illum ad omnia alia animo aggredi constituerunt: vana spe inflati, quae saepe multos fefellit, ubi minus firmo consilio et certa ratione niteretur: multitudinem rem gerentibus haud defuturam. Atque adeo ubi is dies advenit, cum sibi esse comparandum praesidium adversus vim omnem statuissent (id quod videbatur necessario futurum ubi frustrati sua spe a multitudine destituerentur) familiares armandos et clientes curaverunt: ad avertendos ab omni suspicione animos consulto dissipata fama, se eo die Ioanni Andreae affuturos, qui armatorum praesidio inimicis opposito, iis invitis aquaeductus quosdam aperire, qui ab his obstruebantur, et derivare in suos agros decrevisset. Cum igitur illos armatos se ad templi fores opperiri iussissent, quo se esse venturos per causam salutandi Principis dixerant: ex amicis alios praeterca eodem adducendos, quo firmior manus ad subitos casus esset, censerunt. Vbi autem se eadem causa implicatos animadverterent, futurum sperabant, veluti in subita re, nulla alia obiecta consilii ratione, qua deprecari imminens periculum liceret, ut se armis fortiter tuerentur. His rebus ad hunc modum administratis, deinceps quae post tyranni caedem agi placeret, constituunt. Erat enim eorum consilium, continuo uti stipati armatis et multitudine frequenti essent, in certas urbis partes excurrere, ubi (ut credebant) certa ostentabatur spes plebem ad seditionem et ad arma excitandi. Hinc validiore iam contracta manu, arcem de improviso perterritis omnibus caede tyranni occupare, atque inde excedere iussa cum liberis ac ceteris aulae principibus Galeatii uxore: populum ob annonae caritatem iis infensum, ad eorum simul diripiendam domum et ad libertatem capessendam evo. care. Id autem co magis sperabant futurum, quo omnibus vehementius persuasum erat, non solum illis auctoribus ad plebem lacerandam, sed ad omnia flagitia et scelera administris et transactoribus Galeatium usum. In iis, qui maiore flamma invidiae flagrabant, Franciscus Simoneta Calaber, Ioannes Bollus, et

un' antica consuetudine, nel giorno dopo il Natale sarebbe il Duca andato al tempio di S. Stefano per assistervi ai sacri ufizii; pensarono che quello fosse il luogo e il tempo comodo per effettuar quanto avean divisato: e stabilirono di assalirlo mentre egli avrebbe pensato a tutt'altro, di quella speranza pieni che sovente traviò molti, quando a poco fermo consiglio e a men ponderate ragioni la fu appoggiata, cioè che la moltitudine gli avrebbe in quel gran fatto ajutati. Venuta dunque la mattina di quel Santo, volendo aver in pronto per ogni reo caso una salvaguardia (provvedimento che parea necessario, se mai delusi nella loro speranza la moltitudine gli abbandonasse) fecero armare alcuni dei loro più fidati servidori; e per levar dagli animi ogni sospetto sparser voce di volere in quel giorno andare in ajuto di Giovanni Andrea, il quale afforzandosi con queste armi contro certi emuli, divisava di aprire a dispetto loro certo acquedotto che questi avevan turato, e nelle sue possessioni condurlo. Menaron dunque quelli così armati alle porte del tempio, dove disser loro che gli aspettassero, allegando di esser lì venuti perchè volevano avanti partissero prender licenza dal Principe. Fecero ancora venire in quel luogo altri loro amici, per aver più man forte in ogni subito caso: sperando che allorchè questi si ritrovassero in quell'intrigo, colti come inaspettatamente, non presentandosi loro altro provvedimento con che schivare il sovrastante pericolo, si sarebbero con le armi virilmente difesi. Ordinate così tutte le cose, poscia deliberarono intorno a ciò che si avesse a fare, spento il tiranno. L'animo loro sarebbe stato correre cinti di armati e di popolo in quella parte della terra, dove credessero più facilmente sollevar la plebe e farla armare; poscia ingrossati occupare all'improvviso il castello, mentre ancora quei di dentro fossero per la morte del tiranno sbigottiti; e fattone uscir la duchessa coi figliuoli e gli altri principi del governo, il popolo a questi nemicissimo per la carestia ond'era aggravato chiamare a saccheggiar le loro case e a farsi libero. E speravan che questo tanto più agevolmente potesse loro succedere, quanto più comune era l'opinione che coloro, i quali stavano nel castello, non Franciscus Lucanus habebantur: qui cum se in Principis interiorem amicitiam malis artibus insinuassent, facile auctoritate et gratia nobilissimos homines deiecerant, qui maxime virtutis et probitatis opinione excellebant.

Cum his ita comparatis constitutisque rebus sibi cetera facillima fore pollicerentur: bene mane ad Divi Stephani conveniunt, eo consilio, ut cum rei divinac interfuissent, Galeatii adventum opperirentur. Multa quidem dicuntur illius caedem portendisse, quorum illa maxime illustria feruntur. Cum ab exercitu rediens Abiate constitisset: audivit maiorem eius cubiculi partem, quo ad interiora corporis ministeria utebatur; igni subito correptam conflagrasse. Quod quidem quo magis ctiam prodigii loco haberetur, eodem tempore visa crinita stella, efficebat: inveterata iam, memoria veterum, opinione hominibus, nunquam illam conspici quin aut magnorum Principum caedem, aut Regnorum conversionem, aut maiorem aliam cladem portenderet. Certe ( ut erat semel captus superstitione animus) nihil propius dicitur fecisse, quam ut susceptum consilium redeundi Mediolanum abiiceret. Quo tamen cum occulta fati vi, nondum plane solicitudine animi discussa, duceretur: ferunt super equitantis caput, ternos corvos, diri ac tetri ominis avem, extitisse: qui tanquam ferale carmen canentes, leni quidem ac placido volatu eum comitari, atque iter codem intendere viderentur. Enimvero illud vehementius dicitur hominem perterruisse, cum iussisset eos clamore sublato, ac crebris lapidum ictibus pelli, priore icta nequicquam petitos, vix altero abiqi, iterum repetito clamore poluisse. Iam cum praeclaros cantus artifices conductos e Gallia uberrimis stipendiis haberet: novo more atque instituto iussit illos indui atro vestitu, cum adiccisset in mandatis, ut ubicunque sacra fierent carmen perpetuo canerent, quod expiandorum manium causa fasolo fossero al Duca consiglieri del come poteva lacerar la plebe, ma anche suoi ministri e mezzani in ogni maniera di scelleratezze. Fra costoro i più odiati erano Messer Cecco Simonetta Calabro, Giovanni Botti e Francesco Lucani, i quali essendosi con male arti insinuati nell'amicizia intrinseca di quel Signore, mediante l'autorità e il credito loro aveano indegnamente soppiantato uomini nobilissimi, e per probità e virtù sommamente riputati.

Così apparecchiate le cose, e fatti questi disegni, ripromettendosi felice ed agevole tutto il successo, furono al tempio di buon' ora, risoluti di udir prima la messa insieme, e poi aspettare che Galeazzo venisse. Al Duca dall' altro canto, è fama molti segni, presagio della sua futura morte, intervenissero. Essendosi in tornar dall' esercito fermato in Abiate, seppe come la maggior parte della sua più segreta camera per fuoco appiccatovisi d' improvviso era arsa. E tanto più questo caso riputavasi portentoso, quanto che in quel medesimo tempo era comparsa una cometa; essendo credenza fino ab antico invecchiata tra gli uomini non apparir mai tal segno in cielo, che non presagisse o morte violenta di grandi Principi o rivolgimenti di regni o altra anche maggiore sciagura. Certo è, per quanto dicesi, che Galeazzo sorpreso da un timore superstizioso fu lì lì per posare la sua risoluzione di ritornare a Milano. Nondimeno a Milano lo conduceva un' occulta violenza fatale; nel qual viaggio, secondochè raccontasi, mentre stavasi non per anche scevro di sospetto nell'animo, sopra il capo di lui che era a cavallo si fecer tre corvi uccelli di mal' augurio; i quali quasi in gracchiando gli facessero il piagnisteo, parea con volo spianato e cheto cheto lo accompagnassero, e si dirizzassero là dove egli si dirizzava. E assai più ne rimase sbigottito poichè, avendo comandato che fossero cacciati con subiti urli e a colpi di sassi, al primo trarre non furon colti, e a mala pena la seconda volta col replicar gli schiamazzi si poterono cacciar via. Fu anche osservato che, avendo il Duca stipendiati con largo salario certi cantori Francesi valenti assai, comandò che con usanza nuova

ciendis sacris usurpatur 7. Ad haec omnia illa dicuntur accidisse quae omni ratione etiam et consilio contra enitentibus, vim fati inexorabilem esse ostenderent. Cum prima luce experrectus e lecto surrexisset, indutus thoracem, quo uti eo die constituerat, utrum offensus quod minus apte caderet, an (id quod alii tradunt) quod elegantiae et mollitiae studiosus nollet pinguior videri, eundem subito exuit: tanquam hoc illi esse curae videretur, ut se inermem, quo esset magis ad iniuriam expositus, traderet armatis. Iam illud haud minus evidens: cum eo die exire gravaretur, ac iussisset sacerdotem acciri qui illi erat a sacris quo rem divinam in arce procurante, de more interesset, non esse inventum: cum is arbitratus Principem, secutum veterum morem, ad Stephani iturum, eo cum omni rei divinae apparatu esset profectus. Hinc accitum Novocomensium Pontificem ac sacra facere iussum, eum necessitatis excusatione usum, minus sibi licere respondisse. Ita eodem fato rapiente invitum et tergiversantem ad interitum, cum parvos liberos complexus saepe et deosculatus esset, medium inter duos Legatos Ferrariensis et Mantuani Principis, ad Stephani aedem venisse.

Coniurati interea, quo se magis ab omni suspicione abesse demonstrarent, anni tempore durissimo, frigore maxime saeviente, in aeditui 8 cubiculum coierant, ut igni adhibito, corpus curarent. Interea rumor perfertur, Galeatium adventare, turba familiarium (ut fit) qui illius adventum praenuntiarent, per viarum compendia praecurrente. Ergo tres adolescentes confirmatis ani-

<sup>7</sup> A dichiarazione di questo passo riferirò quello che scrive il Corio = Nella festività dell' Apostolo ordinò che questi (cantori oltramontani) fossero vestiti di vestimento lugubre. E poi gl'impose che in ogni giorno per l'avvenire nella messa cantassero questo versicolo tolto nell'ufficio dedicato ai Defonti Maria Mater gratiac, Mater misericordiae ec. =

<sup>8</sup> Aedituus è vocabolo che propriamente significa chi ha cura del tempio, sagrestano.

vestisser di nero, e ordinò che ogni giorno alla messa cantassero certi versetti che cantar si sogliono nell'ufizio de' Morti. Nè son da tacere altri accidenti, che mostrano come non si muti quello che Dio vuole, abbenchè con ogni argomento e consiglio ci sforziamo di far che avvenga il contrario. Svegliatosi al venir del giorno si levò, e si vestì una corazza che volea portare in quel dì; ma poi sdegnatosene o perchè nella persona l'offendesse, o perchè, come altri raccontano, sollecito di parer leggiadro e attillato non volesse sembrar troppo grosso, subito se la levò, come se gli stesse a cuore di darsi disarmato in balia degli armati per esser meglio esposto alle loro offese. E per segno più evidente accadde che, parendogli grave in quel giorno l'uscire, e avendo voluto che il suo cappellano dicesse messa in castello, per assistervi come quel dì festivo chiedeva, il cappellano non si trovò; perchè, essendosi argomentato che il principe secondo l'antica usanza sarebbe venuto a S. Stefano, là era ito con tutti i suoi apparati di cappella. Volle che in cambio di quello il Vescovo di Como celebrasse; ma questi, allegando certi impedimenti ragionevoli, rispose che non poteva. Così il voler di lassù tirava per forza il tergiversante Duca invito a morire. Ondechè avendo abbracciato e baciato molte volte i suoi figliuolini, per modo che pareva non potesse spiccarsi da quelli, in mezzo all'oratore di Ferrara e di Mantova se ne andò al tempio.

I congiurati in quel tanto per dar di loro minor sospizione, e fuggire il freddo che in quella stagione la più cruda dell' anno facea grandissimo, si erano in una camera dell' Arciprete della Chiesa insieme ritirati per iscaldarsi. Mentre dunque stavano al fuoco, dai famigliari, che in gran numero correndo avanti per le scorciatoje venivano, come si suol fare, a dar l'avviso dell'avvicinarsi del Duca, intesero che Galeazzo arrivava. Sicchè fatto sempre più cuore, i tre giovani con intorno una turba di servidori e di amici, tenendo i pugnali nascosi sotto la veste, si podori e di amici, tenendo i pugnali nascosi sotto la veste, si po-

Traduco Arciprete perchè nella confession di Girolamo si legge archipresbyter; e arciprete scrisse il Machiavelli, dal quale par che il nostro Storico abbia preso tutto questo racconto.

mis, cum illos clientium atque amicorum turba circumstarent, pugionibus intra vestem abditis, fores obsederunt. Quorum Ioannes Andreas princeps inferentem se Galeatium, cum ille e loco superiore immineret, in iugulo et sub alvum saucium reliquit: Hieronymus eodem tempore et in iugulo pariter et in pectore: Carolus qui propius fores a sinistra constiterat, cum ille properasset gradum inferre, humerum et tergum momento transfixit. His vulneribus confecto atque adeo, ut prius terram prolapsus concideret, quam aut eo accurrere aut stringere ferrum in armatos posset: vix unicum verbum licuit efferre, sero divinam opem viso implorare, quam vivus semper superbissime contempserat 9.

Interea cum in multitudine, quae magis rei atrocitate obiecta subito perterritis et perturbatis, quam causa quae non acque apparebat, etiamsi optima 10 esset, moveretur, neminem esse coniurati animadverterent, qui liberam vocem miltere auderct: ubi districtis omnium in se gladiis, se ab iis desertos proditosque senserunt, in quorum virtute et fide plurimum sibi praesidii constituerant, viam, quae nulla erat reliqua, quaerere ad effugium coeperunt. Atque cum aegre in conferta virorum et mulierum turba, evadere circumventis multorum armis liceret: Ioannem Andream implicitum vestium laciniis, quas laxas atque amplas nobiles feminae humi trahunt: ac nequicquam se inde proripere et moliri pedes conantem, unus ex Galeatii pedissequis Maurus genere assecutus interfecit 11: iam Carolo, cum circumventus

<sup>9</sup> Assai più pateticamente e con maggior verità il Machiavelli = Nè quello potette altro fare o dire, salvochè cadendo una volta sola il nome della nostra donna in suo ajuto chiamare. = Quanto più soavi e melanconiche non scendono al cuore queste parole che quel brusco e direi disumano concetto del nostro Storico = sero divinam opem viso implorare, quam vivus semper superbissime contempserat = con che pare si insulti alla sventura? Ed inoltre questa franchezza nel giudicare dell'occulte cose degli uomini non si potrebbe tacciare come soverchia? Galeazzo non poteva esser un di que'tali, e molti ve ne avevano in quei tempi, che rotti a vizii enormi non eran per questo increduli ed empii? Il nostro Autore medesimo, per tacere quello che ne scrivono altri storici, ci ha detto più d'una volta qualche cosa, onde apparisce che Galeazzo non era privo di una certa benchè male ordinata pietà. L'asserir dunque che egli aveva con empio orgoglio sempre in vita disprezzato l'ajuto d'Iddio mostra, se non erro, una certa inoppor-

sero all'entrare del tempio. Giovanni Andrea che era a diritta primo di sopra si fece addosso a Galeazzo mentre che entrava, e lo lasciò ferito sotto il ventre e nella gola. Girolamo nel medesimo tempo nella gola parimente e nel petto lo percosse. Carlo che si era messo da manca più propinquo alla porta, siccome il Duca avea fatto presto a passargli avanti, in quel momento la schiena e le spalle gli trafisse. E queste ferite furon sì preste e sì mortali che il Duca cascò in terra primachè potesse ripararsi, e contro quelli armati stringesse il ferro: e appena ebbe tempo di proferire qualche parola con che parve tardi implorare ajuto da Dio, che vivendo avea sempre con somma tracotanza dispregiato.

La moltitudine per quell'atroce caso fu tutta in subito spavento e scompiglio; e la causa di quel fatto ancorchè ottima fosse non conoscendo, non fece moto in ajuto de'congiurati. Questi dunque, poichè non udiron voce gridar libertà, e vider da ogni parte sfoderarsi spade contro di loro, accortisi di essere abbandonati e traditi da quelli nella cui virtù e fede avean riposto somma fiducia, si dettero a cercare uno scampo. Ma scampo non v'era; perciocchè stretti intorno da molti armati mal potevan essi in quella calca d'uomini e di donne fuggire. Giovanni Andrea impacciatosi negli strascichi delle gentildonne, invan tentando di scappare e di menare i piedi, da un Moro staffier del Duca fu sopraggiunto e morto. Carlo subito messo in mezzo fu con assai colpi dalle guardie trafitto. L'Olgiato, apertasi una via col ferro, escì salvo di Chiesa, e se ne fuggì alle sue case; ma non vi fu

tuna animosità contro il Duca. Occulte poi sono le sorti degli uomini; e forse gli ultimi sospiri di quel Principe, accettati da un Dio di amore che vede i cuori e ne accoglie i più riposti affetti, gli valsero l'eterna salvezza.

10 Io chiamerei tutt'altro che ottima la causa di sì crudele ed empio fatto. Vedine le ragioni alla nota 1 pag. 150 e 2 pag. 152.

ri Il Corio, testimone oculare del fatto, lo racconta con qualche assai rilevante diversa circostanza ( V. Historie Milanese P. VII. Bon. 1554 pag. 422.). E dal suo racconto si deduce che il popolo non solamente non approvò quel delitto, ma ne prese vendetta, strascinando per la città e dispergendo il corpo de' congiurati che potè aver nelle mani, e nominatamente quello di Giovanni Andrea. Tanto era falso che il Duca fosse veramente in odio della plebe, come si argomentavano i suoi nemici.

subito esset, multis vulneribus a militibus confosso. At Oleatus cum sibi ferro via patefacta incolumis e templo evasisset, ad paternas aedes, confugit: unde a patre, ne esse particeps consilii videretur, excluditur. Eum ille totius rei gestae conscripto libello 12, immanissimum patrem et crudelissimum appellat. Cum a patre destitutus circumspectaret atque haesitaret animo: a matre, ut est mollis sexus, et naturae quodam instituto magis in liberos indulgens, cum ob oculos versantem filii calamitatem minus sustinere animo posset, sacerdoti familiae clienti commendatus, atque ab eo, quo tutior esset, mutata veste domum perductus, in praesentia servatur. Ibi cum biduum delituisset, ac sublato e civitate tyranno, non desperaret (ut facile semper hominum studia spes magis dubia, quam certa ratio sequitur) populum per interregni occasionem excitari, quod esse reliquum videbatur, audacia sibi utendum, ac fuga salutem petendam meliore consilio quam tempore statuit. Iam enim magna proposita praemia erant, qui illum vivum magistratui tradidisset: ut minime se tuto fore in ca civitate arbitraretur, in qua vindici 13 libertatis supplicium, constituta praemia tyrannidis auctoribus non impunitatem modo, audiret. At cum parum praesidii reliquum in fuga esset, itineribus undique obsessis armatis: comprehensus, atque rem, ut erat gesta, explicare ordine coactus, supplicii genere teterrimo afficitur: cum vivus laniatus atque in quatuor partes disiectus esset, non minore in tanto cruciatu perferendo constantia, quam in tyranno interficiendo fiducia animi et audacia, adolescens minime ca calamitate dignus, si mens potius et consilium, quam multitudinis iudicium, male semper de rebus magnis sentientis, spectandum est 14. Nam carnifice illi ad tantum supplicium qladio imminente: ita ex magno horrore collecto animo, dixisse fertur.

<sup>12</sup> Questo scritto di Girolamo mi avviso che sia la sua Confessione riportata per intero dal Corio nel luogo avanti notato.

<sup>13</sup> Bel titolo è questo ma che sovente si usurpa dai perturbatori della pubblica quiete, e che non conveniva punto nè a Girolamo Olgiato nè ai suoi compagni.

<sup>14</sup> Con buona pace dello Storico mi confonderò volentieri colla moltitudine nemica del tradimento e della fellonia, più presto che sottoscrivermi al giudizio con che egli

ricevuto dal padre che non volea parer complice di quella congiura : per lo che quegli nella confessione che scrisse di tutto il fatto non dubitò di chiamarlo genitore quanto altri mai disumano e spietato. Così abbandonato il misero giovine guardava attorno tutto incerto e sospettoso, quando dalla madre, come suole avvenire nelle donne che son più pietose degli uomini e per un certo ordinamento della natura più indulgenti verso i figliuoli, non reggendole il cuore in vedere la calamità del suo Girolamo, fu raccomandato ad un prete devoto a quella famiglia; il quale, messogli per farlo più sicuro i suoi panni indosso, alla propria casa lo condusse, e per allora lo salvò. Ivi si tenne due giorni nascoso; e siccome gli uomini son facili a sperare più che ragion non vorrebbe quel che desiano, vi stette non senza speranza che, spento il tiranno, il popolo nell' occasione di quell'interregno facesse qualche tumulto. Lo che non succedendo, volle con buon consiglio ma in avverso tempo sconosciuto fuggire e in questo modo salvarsi, altro scampo non restandogli fuorchè il proprio ardimento. Porciocchè avendogli i magistrati messa gran taglia per averlo vivo, egli ben si avvisava di non esser più sicuro in quella città, dove udiva che ai vendicatori della libertà supplizii, ai sostenitori della tirannide non che impunità si prometteva anche guiderdone. Ma siccome alla guardia di tutti i passi stava gente armata, la fuga era difficile; e di fatto fu preso, fu costretto ad aprir tutto l'ordine della congiura, e poi squartato vivo con orribile strazio fu morto: giovine non meno costante nel tollerar quei tormenti, che baldo e audace nell'ammazzare il tiranno; e non degno punto di tanta sciagura, se alla mente e al disegno di lui più che al giudizio della moltitudine, cattiva sentenziatrice delle imprese magnanime, è da riguadare. Trovandosi infatti egli ignudo e col carnefice davanti che aveva il coltello in man per ferirlo, è fama che sentendosi venir meno a quell'orrendo supplizio fattosi cuore dicesse = Mors acerba, fama perpetua, stabit vetus me-

vuole esaltare un fatto pieno di ardimento, ma riprovevole. Ammirerò per avventura la costanza di Girolamo nel supplizio, e lo chiamerò in questo animoso e forte; ma desidererò sempre che avesse dato queste prove di costanza per una causa migliore.

Mors acerba, fama perpetua, stabit vetus memoria facti. Hunc exitum habuit trium adolescentium fortissimorum, in Galeatium Sfortiam coniuratio. Sive autem cum his Pausaniam libeat conferri, qui Philippum medium inter generum et Alexandrum filium interfecit: sive Hermolaum puerum nobilem et summae virtutis atque indolis, qui in Alexandrum omnium gentium victorem coniuravit: ita statuendum videtur, neminem illis ex veteribus praestantia et magnitudine animi esse praeferendum 15. Erit autem hoc exemplum omnibus in posterum memorabile, neque flagitium et scelus, ubi praesentes animi sint et sibi bene conscii, satis tutum in summa etiam potestate esse: neque plus animorum atque audaciae, quam prudentiae et consilii in iis esse oportere, qui in Principe et magno homine scelus vindicare et flagitium aggrediantur. Nam illud longo iam usu observatum est, cum multi saepe post hominum memoriam virtutis summae et constantiae homines in Tyrannos et magnos Reges conspirarint: perpaucos fere semper lactiorem eventum sortitos esse: ut iam minime mirandum sit, adolescentibus imperitis rerum, quorum spes omnis in multitudinis consensione collocata esset, rem minus ex sententia successisse. Inerat in his acque et in consilio suscipiendo vis, et in dissimulando constantia aetate maior et fides: in conficienda quidem re maior animus, quam consilium et vires : quippe cum neque prudentia in ea aetate nisi admodum exiqua, et vires in multitudine, quae diu assueta unius imperio vim et audaciam amisisset, aequae infirmae dubiaeque essent. Nam illa semper fluctuanti similis, cum nulla re alia magis quam a se ipsa dissidendo stabilis sit: in eo facile sibi constat, ut quae non adsint velit, praesentia eadem improbet atque aspernetur.

Memorabilem annum Galeatii caede, Caroli Burgundionis interitus, multo etiam magis reddidit insignem. Is cum anno su-

<sup>15</sup> Concederò all' Autore che i tre giovani Milanesi superassero nell'ardimento e Pausania ed Ermolao; purchè per altro anch'egli mi conceda che ed Ermolao e Pausania e i tre giovani Milanesi son da aversi nel numero dei felloni e dei traditori.

moria facti -. Questo fu l'esito della congiura di quei tre giovani fortissimi contro Galeazzo Sforza. E o sia che si voglian costoro paragonare con quel Pausania che uccise Filippo in mezzo al suo genero e al suo figliuolo Alessandro, o con quell'Ermolao nobil garzone e di virtù e d'indole egregia che congiurò contro Alessandro vincitor delle genti: pare che si debba tener per certo, niuno fra quelli antichi a costoro in eccellenza e grandezza d'animo potersi anteporre. Questo poi sarà per gli uomini avvenire memorabile esempio neppure in principe esser sicure le scelleratezze e i misfatti, quando vi siano anime coraggiose e che sentan se stesse; ma far di bisogno che chi vuol prender vendetta dei misfatti e delle scelleratezze di un principe o di un uomo il quale è in alto stato, non sia più animoso ed audace che consigliato e prudente. Perciocchè già per lunga sperienza fu osservato come da che vi è memoria assai uomini di virtù e costanza singolare spesse volte cospirarono contro tiranni e Re potenti, ma pochi lieto di loro congiura sortirono il fine: onde che non è da meravigliare, se a giovinetti inesperti, la cui fiducia era tutta riposta nel consentimento della moltitudine, non come speravano rispose il successo. Animosi furon dessi nel meditar quell' impresa, ed egualmente che animosi furono in tenerla coperta costanti e fedeli più che la loro età non comportasse: ma nell'effettuarla ebbero più coraggio che senno e forza, come quelli i quali a cagion dell' età avevano scarsa prudenza, e nelle forze fidavano inferme del pari che dubbie della moltitudine, da gran tempo avvezza all'impero di un solo, e priva ormai di vigore e di ardimento. La moltitudine è sempre come fluttuante, mentre in null'altra cosa è più ferma che nell'essere in contraddizione con se medesima, costante sempre in volere quel che non ha, e quel che ha in riprovare e spregiare.

Quest'anno memorabile per la morte di Galeazzo, per la morte di Carlo di Borgogna fu anche più memorabile. Costui venuto nell'anno avanti ad accordi con Federigo Imperadore avea levato l'assedio da Nuitz; ma poi vinto a Granson dagli Svizzeri, che anche del suo campo si fecer padroni, perdè la gloria che con grandi

periore foedus pactus cum Federico Caesare Nussiam obsidio. ne solvisset: victus ad Gransem oppidum ab Helvetiis et castris exutus partam antea gloriam magnis gerendis rebus amisit. Dicitur Carolus tum primum regiam suppellectilem in castra avehi imperasse, quae esset indicio pertinacis animi, si diuturno bello procul domo manendum, atque agendum in castris esset. Ea vero multorum annorum spatio collecta, quibus domus fortunatissima et beatissima floruit, victoriae insigne monumentum Helvetiis, et domesticae virtutis et frugalitatis documentum illustre fuisse fertur. Nam argenteos lances et pocula ex solido auro, tum gemmarum magnam vim, tanguam e vili materia essent, et quae eorum speciem referrent, quorum usum ipsi ignorarent, venalia in vicinis oppidis exiquo pretio habuisse dicuntur. Magnis postea Italiae cladibus, Regum et Pontificum ambitio Helvetiorum virtutem claram magis celebremque reddidit, quae per multa saecula fuerat nostris hominibus obscura. At Carolus cum iterum ad Moratum Bernensium oppidum memorabili proelio victus VIII. millibus amplius e suis amisisset: rursus ad Nansem congressus cum Renato Lotharingiae Duce, cui Helvetii auxilio venerant: multo etiam insigniorem hosti victoriam sua caede fecit. Huius Maria filia unica tot regnorum heres relicta, postea Maximiliano Caesari nupsit: cum interim Ludovicus Galliae Rex quae angustiis temporum coactus Carolo concesserat, tum in Belgis, tum in Sequanis nemine contra ferente arma recuparasset. Iisdem fere temporibus mortuo Henrico Hispaniae Regi, Ferdinandus Ioannis filius successit, qui Aragonensium Regnum obtinebat. Is est Ferdinandus, qui postea devictis Mauris ac magna gloria Betica eiectis, Catholici claro atque illustri ad posteritatem cognomine nobilitatus est. Idem omnia fere Hispaniae Regna Isabellae Henrici sororis nuptiis adeptus, cuius maxime virtute et consilio de barbaris victoriam retulerat, Neapolitano Regno potitus, inter eius aetatis Reges maximus potentissimusque habetur. In Pannonia ad Savum amnem Matthias Huniades, insigni de Turcis victoria relata, atque corum castello munitis-

reste aveasi avanti acquistata. Ed era appunto quella la prima volta che egli, come è fama, avea comandato si recasse negli alloggiamenti il suo reale arredo; con che accennava di volerla veder fino in fondo, anche a patto di starsene lontano da casa se la guerra andava in lungo, e di rimanersene in campo. E quelle suntuose suppellettili, raunate nei tanti anni in che felice e beata quanto altra mai la casa di Carlo aveva fiorito, furono per gli Svizzeri solenne monumento di vittoria, e insieme la loro domestica virtù e frugalità fecer chiara. Perciocchè e piatti d'argento e nappi d'oro massiccio e gemme in gran copia, come se fossero vil materia e roba di che gli Svizzeri non sapessero cosa farsi, nelle vicine terre si vendevano quasi per nulla. Presto venne il tempo in che l'ambizion de' Principi, mentre l' Italia era da gravi piaghe afflitta, levò in maggior gloria la virtù degli Svizzeri, la quale per molti secoli i nostri non avevano conosciuta. Carlo fu vinto una seconda volta presso Morato, castello di quei di Berna, in una memorabile giornata nella quale perdè 8000 e più dei suoi; e una terza volta a Nancy, dove combattutosi con Rinato Duca di Lorena in ajuto del quale eran venuti gli Svizzeri, fece più segnalata la vittoria col rimanervi morto egli stesso. Lasciò di tanti regni erede una figliuola unica, Maria che poi si sposò con Massimiliano imperatore. Intanto Lodovico Re di Francia, senza che alcuno con le armi glielo contendesse, recuperò nel Belgio e nella Borgogna ciò che stretto dalla necessità già a Carlo aveva ceduto. Quasi nel medesimo tempo, morto Enrico Re di Spagna, gli successe Ferrando figliuolo di Giovanni Re di Aragona. Questi è quel Ferrando che poi, vinti i Mori, e cacciatili con suo grande onore dal Regno di Granata, passò ai posteri chiaro ed illustre per il cognome di Cattolico. Fu costui che, addivenuto Re di quasi tutte le Spagne coll'avere sposato Isabella sorella di Enrico, la cui virtù e consiglio gli avea giovato mirabilmente a ottener vittoria dei barbari, si insignorì del Regno di Napoli, e fu il più grande e il più potente Re dell'età sua. In questo tempo Mattia Uniade riporta solenne vittoria de' Turchi presso la Sava, ed espugna un loro munitissimo castello; e poi dà il guasto all'Austria e alla

Regnum invadit. Italia interim Principum gravissimis contentionibus et discordiis, quarum nullum adhuc finem videmus: perniciosissimi belli incendio excitato, propediem conflagratura videbatur: hinc Xysto et Ferdinando, illinc Venetis, Florentinis, ac Ioannis Galeatii tutoribus, qui patri interfecto Mediolani successerat, cum paribus viribus subnixi essent, adversas partes tuentibus. Ac quanquam iam aliae simultatis causae, quas iam antea commemoravimus, omnem spem reliquam futurae pacis et concordiae sustulissent: aliae quoque accedebant minime contemnendae, factae in dies Principum odio graviores, cum eas casus temere obiecisset.

Erat forte per eos dies mortuus Philippus Medices Pisanorum Pontifex, quo quidem sacerdotio in primis Etruriae opulento, Franciscum Salviatum ornavit, quem esse Laurentio inimicum maxime intelligebat, illius decreto Florentinis reclamantibus, quibus hisce in rebus superiores Pontifices praecipue indugere consueverant <sup>16</sup>. Hanc tantam Pontificis iniuriam, quae ut

16 Dubito assai della verità di quest'asserzione, perciocchè pare avvenisse per un atto di singolar benevolenza di Sisto IV, e non per un'antica consuetudine che avanti l'elezion del Salviati si avesse dal Pontefice un riguardo alla volontà della repubblica nella nomina dei Vescovi. Ecco i termini della lettera del Papa ai Fiorentini = Cupitis, sicut significatum est nobis eos praesules dari civitatibus vestris, quorum non modo doctrina et vita apud Apostolicam sedem, sed apud eos quoque fides probetur, putantes ad conservationem stàtus vestri eam rem plurimum pertinere. Proptereaque optatis ut ante provisiones nostras quid sit vestri judicii expectare dies aliquot non dedignemur nos, qui propter animarum salutem et commoda populorum aliud nobis in dandis Episcopis non proponimus, rempublicam autem vestram semper amavimus et salvam voluimus; huic desiderio paterne annuentes significamus daturos nos deinceps operam, quantum cum Deo poterimus, ut cum vacare Cathedrales Ecclesias dominii Florentini contigerit vestris petitionibus liberaliter satisfiat. Erit tamen gratum duas aut tres personas meritis et virtute idoneas semper proponi, ut in satisfatione publica etiam nos, quod melius sit, offerre Deo, ex nostro officio valeamus ( Fabbr. Vi. Laur. T. 2 pag. 70 ). = Non facendosi in questa lettera menzione alcuna dal Pontefice che i suoi predecessori fosser consucti a riportarsi nell' elezion dei Vescovi ai desiderii del Comune di Firenze, lo che secondo lo stile col quale si scrivono i brevi non si sarebbe taciuto; ci pare che l'asserzion dello Storico abbia bisogno di qualche prova. - E per rispetto a questo argomento nota il diligente Becchetti che per quanto fosse il Santo Padre propenso a favor della Repubblica, non Stiria, e invade pressochè tutta l'antica Pannonia. L' Italia intanto, svegliandosi pericolosissimo incendio di guerra a cagione delle contese e delle discordie che i Principi avean fra loro gravissime, le quali non vediamo ancora ridotte a termine, parea che fosse ogni dì per andare in fiamme; perciocchè pari di forze avean prese l'armi per combattersi, da una parte i Veneziani i Fiorentini e i tutori del figliuolo di Galeazzo, cioè di Giovanni che era succeduto, morto il padre, nel Ducato di Milano; dall'altra Ferrando e Sisto. E quasichè non bastassero le cagioni di nimistà che sopra ho rammentate, per le quali era stata ormai tolta la speranza che durasse la pace e la concordia; anche altre e non di poco momento se ne aggiungevano, che fatte uscir fuori dal caso ogni dì per l'odio dei Principi addivenivan più gravi.

Era morto in quei di Filippo de'Medici Arcivescovo di Pisa: e il Pontefice investì di quell' Arcivescovado, il più ricco che vi abbia in Toscana, Francesco Salviati, il quale conosceva a Lorenzo de'Medici nemicissimo; e ciò contro la volontà de' Fiorentini, ai quali in questo i passati Pontefici eran soliti in particolar modo a condiscendere. Siffatta ingiuria che i Fiorentini riconoscevano dal Papa, e resa era alquanto più grave dal reo animo e dai guasti umori che bollivano nella gente, più al vivo di quel che meritasse la cosa o volessero i tempi della repubblica, fu sentita dai Fiorentini. Onde che, per non cedere al Pontefice, ricusavano di dare

intese per altro con questa sua dichiarazione di introdurre alcun sistema di nomina, sì perchè non troviamo che spedisse per ciò alcuna Bolla; e sì perchè nelle convenzioni giurate negli ultimi conclavi era stato ciò espressamente proibito; nè abbiamo ragione per credere che volesse concedere alla Repubblica di Firenze quella grazia della nomina che non era stata finora accordata ad alcun Sovrano (Lib. XI. §.58.)=Circa poi al non aver Sisto IV mantenuta la sua promessa nella nomina dell'Arcivescovo di Pisa, poichè ho già mostrato che i Fiorentini avevan cominciato ad operare ostilmente contro Roma (V. Lib. V. nota 10. pag. 79.), non so come potessero eglino pretendere che il Papa mantenesse loro i suoi favori, quando facevano ogni prova per offenderlo.—Che poi, se giudichiamo dall'avvenuto, Sisto IV facesse cattiva scelta ponendo sulla cattedra di Pisa il Salviati, questo si concede: ma è anche da riflettere che il Salviati, quando fu eletto, non aveva ancora spiegato carattere: e forse, uomo di natura feroce ed insofferente di offesa, fu spinto all'enorme delitto, di che poi divenne reo, dalla vergognosa opposizione che gli fecero i Medici e i Fiorentini.

gravior aliquanto esse videretur, voluntas atque hominum studia efficiebant: Florentini vehementius quam res ipsa, aut Reipub. tempora postulabant, tulisse dicuntur. Itaque ne minus constantes in suo iure tuendo viderentur, eius sacerdotii possessionem, quod in vectigali agro Reipub. esset: Francisco se daturos ex Xysti decreto negabant. Rem enim esse iniquam contendebant, et minime dignam Pontifice Maximo, quo sacerdotio bene de Repub. meriti cives honestari augerique consuevissent, homini demandari, qui ut cetera non improbarentur, minime ex suorum civium sententia videretur Pontificatum administraturus: quo scilicet existeret qui ad privatas simultates ex opimi sacerdotii vectigalibus vires et fiduciam sumeret, ac civiles in Repub. dissensiones foveret. Iam cum Romae perampla negotia Laurentius haberet, ac qui secundum Medices, divitiis maxime in civitate florebant, ex Patiorum familia magnae dignitatis homines, et cum primis civitatis honesti : in his quoniam parum Laurentii studiosi habebantur, minime obscura Pontificis studia, aut dissimulata conspiciebantur: in Laurentium grave odium atque inexpiabile exercebatur: quod ut pene illi exitium afferret, alia (tanquam consulto) super alia cumulasse casus videbatur.

Ex Patiis longe princeps auctoritate Iacobus habebatur, quem civitas virtutis ergo equestri dignitate honestaverat, qui honos semper in liberis populis permagnus bene de Repub. meritis civibus habitus est. Huius erat unica filia, quam ex pellice susceperat: fratris filii, quos ille liberorum loco habebat Gulielmus, Ioannes Andreas, Franciscus, Nicolaus, Galeotus, atque horum Renatus patruelis 17. Felix quidem videri poterat,

<sup>17.</sup> Il Machiavelli novera gli uomini della famiglia Pazzi innanzi la congiura assai diversamente da quel che fa il nostro Storico = Erano i Pazzi, egli dice, in Firenze per ricchezze e nobiltà allora di tutte le altre famiglie siorentine splendidissimi. Capo di quelli era Messer Jacopo, fatto per le sue ricchezze e nobiltà dal popolo Cavaliere. Non aveva altri sigliuoli che una sigliuola naturale; aveva bene molti nipoti nati di Messer Piero ed Antonio suoi fratelli, i primi dei quali erano Guglielmo, Francesco, Rinato, Giovanni; ed appresso Andrea, Niccolò e Galcotto = Da questo luogo del Machiavelli apparisce che Giovanni ed Andrea non erano una sola persona in un Gio. Andrea, siccome Michel Bruto scrive, se pure non vi ha error di

al Salviati, come volevan le Bolle di Sisto, la possessione di quell' Arcivescovado che era in territorio tributario alla Repubblica. Ed allegavano per ragione esser cosa iniqua e indegna del Sommo Pontefice che un sacerdozio, col quale si solevano onorare e far grandi coloro con cui la patria tenea debito di benefizii, ora si desse a tal uomo, che, per non dirne altro, non parea fosse per regger quella chiesa in modo da stare in pace coi suoi cittadini, e del pingue reddito di quella mensa, prendendone vigore e baldanza, si varrebbe a sfogare sue nimistà private ed a fomentare dissensioni civili a danno del Comune. Ed inoltre, non essendo Lorenzo il solo che in Roma avesse estese ragioni, ma dopo i Medici essendovi anche i Pazzi, gente ricchissima, la casa dei quali era fra le Fiorentine una delle più potenti e onorate; ben si vedea che il Papa, palesemente e senza coprirsi, ai Pazzi, perchè gli teneva poco amici de' Medici faceva favori grandissimi, ed i Medici con acerbo ed implacabile sdegno in ogni cosa disfavoriva: e perchè da questo venisse quasi estrema rovina a Lorenzo, pareva che il caso a bella posta cagioni sopra cagioni accumulasse.

Il capo più autorevole della famiglia Pazzi era Messer Jacopo, fatto per la sua virtù dal popolo cavaliere; onore che conferito ai cittadini benemeriti del Comune sempre fra i popoli liberi fu tenuto in gran pregio. Egli non aveva altri di se che una figliuola naturale, ma aveva bene molti nipoti i quali tenea come figliuoli; cioè Guglielmo, Giovanni Andrea, Francesco, Niccolò, Galeotto, e oltre a questi Rinato loro fratel cugino. Beato certamente Jacopo era da riputarsi, come quegli che oltre la domestica dovizia potea con quella tanta figliuolanza del suo fratello propagar

stampa tanto nell'edizion Giuntina che nella Veneziana: e l'avverbio appresso parrebbe posto in mezzo ai figliuoli dei due fratelli Piero ed Antonio per denotare che Guglielmo, Francesco, Rinato, Giovanni eran figliuoli di Messer Piero; e Audrea, Niccolò, Galeotto nascevano da Messer Antonio. Ma neppure quello che dice il Machiavelli può accettarsi per vero; perciocchè Giovanni Adimari, quel medesimo che stampò in Napoli (an. 1769) quanto di più importante fino al suo tempo era stato scritto intorno alla Congiura de' Pazzi, con prefazione, documenti, note ec., e che forse tolse sicure

cum ad domesticas opes, propagare familiae gloriam fratris adeo clara prole in multos annos licuisset: si aut praesentia magis fruenda aequitate animi et moderatione, quam spe et cupiditate ea tentanda, quae maiora quidem privati civis captu essent, aut non tam aliorum ambitioni, quam suo sibi ingenio obtemperandum censuisset. Iam pridem Cosmus Medices Gulielmo, qui fratrum maximus natu erat, Blancam sororem Laurentii in matrimonium collocarat, familiae nobilitate et divitiis adductus, quae iam illis temporibus haud erant contemnendae, ut hoc esse optimum existimaret. Fuit Cosmi consilium in primis laudandum: a rectissimo certe animo profectum videri potuit. Nisi autem res eventu magis quam causa aestimandae, et voluntate hominum probandae potius quam consilio et ratione sunt : videbatur maxime salutare (ut tum erant tempora) patriae futurum: ut brevi postea apparuit, gravissimarum in Repub. calamitatum et malorum initium fuit. Ita autem ille statuerat, cum duae potentes familiae iunctae affinitate tanquam foedere essent: ex mutua consensione, cum maxima incrementa illis privatim, tum quicquid virium per eam occasionem quaesissent, Reipub. quam Medices moderabantur, accessurum. Varia erat Laurentii sententia in dispari conditione temporum et statu. Ita enim induxerat animum, non inutile hoc solum, sed perniciosum etiam

notizie dalla famiglia stessa de' Pazzi, partendosi da Guglielmino nonno d'Jacopo ne forma l'albero in questo modo:



In tanta diversità di opinioni bel soggetto sarebbe la casa Pazzi all'eruditissimo Sig. Litta, sommamente benemerito delle illustri Famiglie italiane: e la nostra istoria ai tanti

per molti anni la gloria della propria casa; se avesse voluto i presenti beni godersi, serbando discretezza e moderazione, piuttostochè spinto da troppo cupide speranze quelle cose tentare che eran maggiori della capacità di un cittadino privato; e se gli fosse stato avviso di doversi non tanto alle altrui ambizioni quanto al proprio genio accomodare. Avea già prima Cosimo Medici la Bianca sorella di Lorenzo con Guglielmo, il primogenito di quei giovani Pazzi, congiunta; e dal veder la ricchezza e la nobiltà di costoro che fin d'allora era da non aversi a vile, fu condotto a credere che quello che fatto avea fosse il meglio. Lodevolissimo fu il disegno di Cosimo, come quello che propiamente parea muovere da intenzioni rettissime. E se le cose voglion giudicarsi più dal loro principio che dal successo, e più che per la variabile volontà degli uomini debbono approvarsi per il consiglio e per la ragione onde nacquero; sembrava secondo quei tempi dovesse essere di sommo bene alla patria un matrimonio, che, come presto si fe' chiaro, di calamità gravissime nella repubblica divenne anzi cagione. Perciocchè Cosimo si era argomentato che, quando mediante un tal parentado si fossero unite come in alleanza quelle due case potenti; per la loro concordia incremento grandissimo avrebbero esse avuto in particolare, e la potenza che ne acquisterebbero saria ridondata in bene della cosa pubblica che era governata dai Medici. Diversamente sentiva Lorenzo in condizioni e in tempi, diversi. Perocicchè egli era persuaso che quel maritaggio sarebbe non solo inutile ma anche pernicioso alla Repubblica; e nascendo qualche nimistà fra le due famiglie, diverrebbe pericolosissimo ai Medici, alla cui potenza parea che così i Pazzi fossero contrapposti. Sapeva che in caso di contesa, secondo l'umana natura, l'invidia di chi ci è pari in potenza suole affliggerne più vivamente, che quella di chi ci è inferior nello stato. Perocchè qualunque concessione si faccia, se la si faccia fra due eguali

debiti che ha già con lui per aver egli sì bene ordinati i fasti di molte Case Toscane, dovrebbe aggiungerne uno grandissimo, se egli togliesse ad argomento de'suoi dottissimi studii i Pazzi, gli Strozzi, i Capponi che ebbero tanta parte nelle nostre glorie e nelle nostre sventure.

Reipub. ac si qua unquam simultas intercederet, suis quidem maxime periculosum fore, quorum illi potentiae obiecti viderentur. Hoc enim naturam hominum ferre, ut dissentientes in pari potestate vehementius aemulatio afficeret, quam cum esset suscepta contentio cum inferioribus ordine. Nam quicquid illud sit, quod utriusque concedatur: qui diquitate pares habeantur, propterea quod visi sint praestitisse, id videntur nolentibus atque invitis ademisse: quod magna nominis iactura victis accidit: imbecilliores per beneficium et gratiam id abstulisse a volentibus putantur: quod magnam in his moderationis laudem habet. Atqui cum ita Laurentius censeret, utcunque privatorum civium potentiam auctoritate publica augeri pateretur, haud dubie sibi esse de principatu dimicandum: quantum efficere studio, quantum consequi gratia poterat, ne quando Patii, ubi ampliores in civitate honores magistratusque gererent, ad maiora aspirare auderent, iis tum in aliis obsistebat, tum maxime in honorum petitione adversabatur. Ex hoc Laurentii consilio fiebat, ut, quod minime erat obscurum, grave odium adversarios in quibus iniuriae memoria haerebat, minime aeque solicitudo eum, qui auctor iniuriae habebatur, urgeret. Itaque cum essent adeo adversa studia: non pariter intenti animi et ad vindicandam iniuriam, et ad pellendam vim erant. Nam Laurentius, quoniam ad domesticam potentiam auctoritas publica accedebat, soluto animo erat, et plane vacuo metu: inimici, qui nisi consilio niterentur, haud satis praesidii in privatis opibus haberent: ne illi quantum sibi sponderet animo, in publica auctoritate virium esset, sibi agenda omnia moliendaque arbitrabantur. Ex hac contentione animorum fiebat, ut magistratus qui ex Laurentii voluntate Rempub. administrabant, cum ita ille inimicis iniuriam facere perseveraret, ut neque id illi facile negligere neque oblivisci ulla ratione possent, Patiorum nulla in re rationem habebant, et corum consilia conatusque omnes quibuscunque in rebus poterant, retardabant.

Ex ea familia Franciscus Patius magna tum Romae ne-

in dignità, sembra che una parte più dell'altra ne abbia potuto, e che per conseguente ciò che ha ottenuto l'una la se lo sia tolto a malgrado e contro voglia dell'altra, lo che avviene con gran discapito della riputazione di questa: mentre se la medesima concessione si faccia da un più forte a un più debole, è comune avviso che questi l'abbia ottenuta perchè quegli di buon grado ne fu cortese per benefizio e per grazia, lo che reca a colui che concesse gran lode di moderazione. Laonde avvisando Lorenzo, che se lasciasse crescere colla pubblica autorità la potenza dei particolari, egli poscia avrebbe avuto senza dubbio rivali nel principato; con la sollecitudine che poteva maggiore e con tutto il suo credito adoperavasi per far sì che, ottenendo i Pazzi nella città gli onori e le magistrature più autorevoli, non aspirassero a più alto stato: e a loro in ogni cosa opponendosi, specialmente nella petizion degli onori gli contrariava. Il perchè, mentre grave odio contro Lorenzo, lo che tutti sapevano, covavano in cuore agli avversarii di lui, nei quali rimanea fitta la memoria dell'ingiurie; il Medici riputato delle ingiurie autore non si stava con sospetto pari all'altrui odio. Volevansi le due famiglie assai male a vicenda; ma quanto gli uni erano intenti a vendicarsi dei torti ricevuti, tanto non eran gli altri apparecchiati a respignere quella vendetta. Lorenzo, poichè alla potenza di sua gente accostavasi l'autorità pubblica, viveva con animo tranquillo e senza paura: i nemici suoi che, se non si ajutavano coll'ingegno, non avean sufficiente presidio nelle loro forze che erano da privati, giudicavano di dover praticare e macchinare quanto più potessero, perchè Lorenzo non avesse dall'autorità pubblica tutto il vantaggio di che si riprometteva. Per queste intrinseche nimistà i magistrati i quali reggevan la cosa pubblica secondo le volontà del Medici, vedendo come egli seguitava ad offendere i suoi rivali, e con sì gravi offese che questi non potevano per alcun modo tenerle in non cale o dimenticarsene, non avevano in alcuna cosa rispetto ai Pazzi; e i consigli e gli sforzi di questi in tutto cercavan di ritardare.

Quegli che in Roma travagliava assai tesoro dei Pazzi era

qotia gerebat : quem antea demonstravimus , pro Hieronymo Riario, Galeatio sponsorem fuisse : cum ceteri ex eo conventu locupletes homines, quo minus spondere auderent, Laurentii auctoritate deterrerentur. Erat iuvenis cum summa ambitio, atque ingenium acerrimum, tum animus ad quodvis facinus aut mente concipiendum, aut exequendum audacia, ubi res poscere videretur, ut nullius magis, aeque aptus et idoneus. Is Francisco Salviato Pisanorum Pontifice, quoniam cum pari esse odio in Laurentium intelligebat, iis maxime de causis, quas superius commemoravimus, familiarissime utebatur: cum utrisque autem Hieronymus Riarius aeque Laurentio et Florentinis iratus consilia communia habebat. Erat corum in dispari causa una atque eadem sententia, Laurentium et Iulianum fratrem de medio tollendi. Quandiu enim illi incolumes essent, neque Patiis tuto Florentiae agere atque ex maiorum dignitate, neque Salviato Pisis Pontificatum inire, neque Hieronymo, etiam si magnum illi in praesentia praesidium erat in Pontificis auctoritate constitutum, partum per summam invidiam principatum retinere in Flaminia licebat. Verisimile enim videbatur non prius Florentinos quieturos, quam ereptam inimico urbem opportunissimam ad imperii fines proferendos, Reipub. omni ratione et consilio adiudicarent. Ac quanquam, ut ferebatur, haud penitus erat Xystus ab eorum consiliis aversus: facile tamen patiebatur, quod nimis ea coniuratio illi infamis et invidiosa esset futura, suas partes a Riario praestari 18. Is quo Patius et

<sup>18.</sup> Non posso lodare abbastanza la moderazione del nostro Istorico per rispetto a un avvenimento, di cui alcuni moderni scrittori hanno fatto senza punto riserbo non solamente partecipe, ma anche autor Sisto IV. Scrive Michel Bruto essere stata una voce piuttostochè una cosa creduta vera che il Pontefice fosse implicato nella congiura dei Pazzi (ut ferebatur): e che questa voce medesima non diceva già avervi presa egli una parte attiva, ma non essere stato del tutto alieno dai divisamenti dei congiurati. Le quali espressioni in bocca di uno Scrittore avverso a Sisto IV meritano considerazione. E siccome questo è il primo periodo con che lo Storico entra a parlare della congiura dei Pazzi, le regole della retta ermeneutica vogliono che quello che egli quindi fosse per dire troppo vivamente a carico di quel Papa, per quel che riguarda tanto celebre fatto, si temperi secondo il concetto di questo primo periodo. — Nè è da avere in picciol conto

Francesco, quell' istesso che poco fa abbiamo detto essersi fatto mallevadore per Girolamo Riario a Galeazzo; mentre tutti gli altri che colà trafficavan danaro erano rimasti sconfortati per l'autorità di Lorenzo dall'ajutare il Conte in quel suo bisogno. Era Francesco giovine ambizioso oltremodo e di natura fierissima; e così atto ed idoneo quando l'uopo il chiedesse, come a concepir col pensiero così ad eseguir con l'audacia qualunque arditissima impresa, che più di lui nessun altro. Costui di Francesco Salviati Arcivescovo di Pisa era intrinseco, perchè sapeva che questi non meno di lui odiava Lorenzo, singolarmente per le cagioni già mentovate: e con ambedue și accozzava ne'consigli Girolamo Riario, quanto essi contro Lorenzo e contro i Fiorentini adirato. Una medesima era la sentenza di tutti in diverse cagioni di sdegno, levar di mezzo Lorenzo e Giuliano: perchè si avvisavano, finchè quei due serbassero e vita e stato, nè i Pazzi potrebber vivere sicuri in Firenze e in quella condizione che alla dignità de'loro antenati si conveniva; nè il Salviati aver la possessione dell'Arcivescovado di Pisa; nè Girolamo, quantunque attualmente lo facesse forte la protezione dello zio Papa, ritenere nella Romagna il principato di che con tanta invidia altrui si era fatto signore. Non pareva infatti verisimile al Conte i Fiorentini quietassero, prima che con ogni argomento e consiglio si fosser tolta ed avessero nelle mani una città, la quale opportunissima riputavano a distendere i confini del loro imperio. Non era Sisto, per quanto dicevasi, del tutto avverso dal consiglio di quei tre; nondimeno, co-

quello che il nostro Storico aggiunge poco appresso; dove, dopo aver riferito la voce che si era divulgata a carico del Pontefice, avverte che ben vi era chi avea presa la difesa del Papa, e sosteneva questo sospetto esser nato per l'abuso che il Conte Girolamo avea fatto del nome del suo zio, troppo indulgente verso un indegno nipote. — Ma si domanderà per avventura se la voce già detta si appoggiasse alla verità, o fosse un'invenzion dei maligni. Che il Pontefice desiderasse insieme col Riario l'abbassamento di Lorenzo, e che facesse pratiche per procurarlo, ella è cosa vera: ma che egli avesse parte nella trama spietata del Pazzi del Salviati del Riario, la credo cosa assolutamente falsa. E questo dico, appoggiandomi a un documento autentico quanto altro mai e tutto favorevole ai Medici piuttostochè a Sisto, cioè alla confessione di Gio. Battista da Montesecco uno dei principali fra i congiurati. La qual confessione, tennta quasi Palla-

Salviatus confirmatiores in suscepto consilio rem agerent, prolixe illis erat pollicitus: fore ut, Laurentio sublato, Pontificis auctoritas atque auxilia adeo illis ad statum civitatis constituendum praesto essent. Non desunt tamen qui Xystum a tanti

dio dei nemici di Sisto IV, riporterò qui per esteso, come quella stessa che mi avverrà di dover forse più di una volta allegare a difesa di quel Pontefice.

## CONFESSIONE DI GIO. BATTISTA DA MONTESECCO

" Questa serà la confessione, la quale farà Giovambatista da Montesecco de sua mano propria, in la quale farà chiaro a omne uno l'ordine, et el modo dato per mutar lo stato della città de Fiorenza, comentiando dal principio infino alla fine, nè lasciando cosa alcuna inderietro, imo in narrando tutte le persone, con chi lui n'aveva auto colloquio, et particolarmente narrando le puntali parole auto con tutti quelli, con chi n'ha parlato; e prima con l'Arcivescovo e Francesco de'Pazzi ne parlai in Roma in la camera del detto Arcivescovo, dicendome volerme revelare un suo secreto et pensiero, che avevono più tempo auto in core, e qui con sacramento volse che io gli promettessi tenerli secreti, nè de questa cosa parlarne, nè non parlarne se non quanto saria il bisognio, e quanto porteria, e vorria a loro, et io così gli promissi.

3 L'Arcivescovo cominciò a parlare, facendome entendere, come lui e Francesco. 3 avevono el modo di mutare lo Stato di Fiorenza, e che determinavono ad omne " modo farlo, et che ci voleva l'ajuto mio. Io glie rispuosi, che per loro faria ogni o cosa, ma essendo soldato del Papa e del Conte, io non ci podeva intervenire: loro n mi rispuosen: como credi tu che noi faremo questa cosa senza consentimento del 27 Conte; imo ciò che si cerca, e che si fa per esaltarlo e magnificarlo così lui, come " noi, è per mantenerlo nello Stato suo, avvisandoti, che se questa cosa non si fa, " non ghe daria del suo Stato una fava, perchè Lorenzo de' Medici gli vuol mal di " morte, nè crede che sia uomo al mondo, che gli voglia peggio; e dopo la morte " del Papa non cercherà mai altro che torli quel poco Stato, e farlo mal capitare della " persona, perchè da lui se sente grandemente ingiuriato. Et volendo io entendere el per-" chè et la cagione Lorenzo era così inimico del Conte, mi disse cose assai sopra que-" sta parte e della Depositeria e dell'Arcivescovato di Pisa, et più cose, che sareano " longhe a scrivere; e in fine fu fatto questa conclusione, che dove concorreva l'onore, n e utole del Conte, et el loro, io mi sforzeria a fare juxta posse tutto quel, che pel " Conte mi sarà comandato; et tutte queste cose furono comune frallo Arcivescovo et "> Francesco, et che un altro di se dovesse essere insieme et con il Conte proprio, e " pigliare determinazione de quello s'aveva da fare, et così se remase ec. La cosa remase così per parecchi giorni, nè me fo detto altro, maso bene, che fra l'Arcivescovo n e Francesco et el Signor Conte ne fo in questo tempo parlato più volte.

" Dapoi un giorno fui chiamato dal Signor Conte in camera sua, dove era l'Arci" vescovo, e cominziò a parlarsi de novo di questa cosa, dicendome el Conte: l'Arci" vescovo me dice, che t'hanno parlato d'una faccenda, che avemo alle mani: que
" te ne parc? Io gli rispuosi: Signore, non so que me ne dire di questa cosa, perchè

noscendo che troppo infame e piena di odiosità sarebbe stata quella congiura, lasciava volentieri che il Riario facesse le parti sue. Costui, perchè il Pazzi e il Salviati stesser saldi nell'effettuare quella risoluzione crudele, aveva fatta ad essi larga promessa che,

" non la intendo ancora; quando l'averò intesa, dirò el mio parere. 'L' Arcivescovo: " como non t'ho io ditto, che volemo mutare lo Stato in Fiorenza?. Madiasì che me " l'avete detto, ma non m'avete detto el modo; che non avendo inteso el modo, non » so que ne parlare. Allora e l'uno e l'altro ussinno fuora, e cominciorno a dire della " malivolenza e mal' animo, che'l Magnifico Lorenzo aveva contro de loro, e'n quanto » pericolo era lo stato del Conte dopo la morte del Papa, et che mutandosi ditto Stato » saria uno stabilire el Signor Conte da non possere avere mai più male, e che per questo " si voleva fare ogni cosa. E domandadoglie io del modo e del favore, mi dissero: noi ave-» remo questo modo, che in Fiorenza è la casa de' Pazzi e de' Salviati, che si tirano dietro " mezzo la città di Fiorenza. Bene; avete voi pensato el modo? El modo lasso io pen-" sare a costoro, che dicono non potersi fare per altra via, che tagliare a pezzi Lo-» renzo e Giuliano, et aver poi preparato le genti d'arme, et andarsene a Fiorenza, e » che bisogna accumulare queste genti d'arme in modo, che non se ne dia sospetto : che " non dandose sospetto, ogni cosa verria ben fatta. Io gli rispuosi: Signore, vedete quel » che voi fate: io vi certifico, che questa è una gran cosa; nè so como costoro se lo » possono fare, perchè Fiorenza è una gran cosa, e la Magnificenza di Lorenzo ci ha n una grande benevolenza, secondo io intendo. El Conte disse: dicono costoro el con-» trario; che ci ha poca grazia, et è malissimo voluto, et che morti loro, ognuno giun-» gerà le mani al Cielo. L'Arcivescovo ussì fuora, e disse: Giovambatista, tu non sei mai " stato a Fiorenza: le cose de là, et la cognizione di Lorenzo noi lo 'ntendiamo meglio n di voi, e sappiamo la benovolenza e la malevolenzia, che egli ha in nel popolo, e de n questo non dubitare, che la reussirà, como noi siamo quì. Tutto el facto è, che ce " resolviamo del modo. Bene; que modo ci è? El modo si è riscaldar Messer Jacomo, n che è più freddo che una ghiaccia; e como aviamo lui, la cosa è spacciata, nè n'è n da dubitar punto. Bene; a Nostro Signore como piacerà questa cosa? e' me respuosoro: n Nostro Signore li faremo far sempre quello vorrimo noi, et ancora la Sua Santità vuol " male a Lorenzo; desidera questo più che altro che sia. Aveteneglie voi parlato? Madiasì, » e faremo che te ne dirà ancora a te, e te farà intendere la sua intenzione. Pensiamo " pure in que modo possiamo mettere le genti d'arme insieme senza suspetto, che l'al-"tre cose passaranno tutte bene. Fo preso el modo di far far la mostra, e de mutar " le genti d'arme da stanzia a stanzia, e mandare quelli del Signor Napolione in " quello di Todi e de Perusia, e così el Signor Giovanfrancesco da Gonzaga; e così fo n dato ordine. Da poi cominciò andar per il tavoliero el fatto del Conte Carlo, e per » ditta casione bisognò mettere insieme ognuno, che l'ebbero molto caro: et essendo il " campo del Conte Carlo in quello di Siena, et comprendendose chiaramente la cosa non avere durata, fu fatta deliberazione d'andare a campo a Montone, e tenere in n tempo l'assedio più che se posseva, a cagion che costoro avesser tempo a dare ordine » alla spedizione della faccienda, e per detta occasione venne Francesco de Pazzi in m quel tempo qui in Fiorenza con demostrazione di fuggir l'aiere; et fo a questo ef-» fetto; et essendo stato detto Francesco per alcuni giorni, scrisse a Roma all'Arcivesceleris infamia vindicent, Hieronymumque affirment, cum eius auctoritate ad ceteros confirmandos abuteretur, ut haec suspicio in Pontifice haereret, plus aequo illi in omnibus indulgente, effecisse. Quae quidem dum Romae geruntur: sive eius

" scovo, como passavano le cose, et che bisognava riscaldare e pungere Messere Jacomo, » e farghe intendere tutti li favori che arà in questa cosa ec. Et il modo delle genti » d'arme, e tutto quello favore se po leva avere, farglielo intendere chiaramente, et inn teselo se lassasse poi il pensiero a lui, che a tutto daria buon ordene; et accadendo " in quello medesimo tempo la malattia del Sig. Carlo di Faenza, et essendo stato longo n tempo ammalato, venne in pericolo de morte, et dubitandose assai della morte sua, » parse al Conte et allo Arcivescovo avere scusa licita di mandarme qui con intenzione, » che io vedesse i modi di questa città et ancora del Magnifico Lorenzo, e che io par-" lasse con seco, ct intendesse da lui, volendo el Conte cercare de arayere el suo stato, » cioè Valdeseno, que favori se podeva avere de Sua Magnificenza e da questa Repub-» blica per suo mezzo, et che glie sesse intendere, che il Signor Conte sperava più in » sua Magnificenza, che persona del mondo, e che in questo io intendesse il consiglio et el n parere suo, e che gli fesse ancora intendere, che non ostante alcune cose fossero state » fra loro e 'l Conte, le voleva buttare tutte da parte, et in omne cosa desponerse a no compiacerlo; et averlo in loco de patre, et con molte altre buone parole appresso, » quali erono la maggior parte simulate. Et arrivando quì tardi la sera, non potì par-» lare con Sua Magnificenzia. La mattina andai a trovarlo, e se ne venne di sotto ve-» stito a nero per la morte dell'Orsino; et fommo insieme, nè altramente me respuose, » che si fosse stato patre del Conte, nè con altro amore, in modo che a me fe' mara-» vigliare, avendo inteso da altri, et poi ritrovandolo così ben disposto in le cose del » Conte, che veramente non s'averia possuto parlare per niuno fratello più amorevol-» mente, che me parlò, dicendome: Tu te ne girai a Imola, e vederrai come trovi le » cose, e daraimene avviso de quello te parerà s'abbia a fare dal canto nostro, che tutn to si farà senza mancare de niente per satisfare alla Signoria del Conte, al quale e " in questo et in omne altra cosa me sforzerò sempre a satisfarlo.... con li più amorevoli nicordi, che possesse mai patre a figliolo, li quali ricordi li tacerò per bene: la sua " Magnificenzia gli deve bene avere a memoria: pur quando gli parrà, che io gli chiari-» sca, pensece bene, e diamene avviso, che io gli chiarirò.

Dipoi me ne andai all'osteria della Campana a desinare; et avendo a parlalare a Francesco de'Pazzi, et con Messer Jacomo pur de'Pazzi, ai quali avevo lettere di credenza del Signor Conte e dello Arcivescovo, infin che si desinò, mandai
ad inten lere que n'era de loro: me fo detto, che Francesco era andato a Lucca,
ne non c'essendo, mandai a dire a Messer Jacomo predetto, che io aveva bisogno de
parlarli, et de cose de 'mportanza, et che se voleva, che io andassi a casa sua, che
io anderia, et se lui voleva venire all'ostaria, che io l'aspettaria. Messere Jacomo
predetto venne all'ostaria della Campana, dove lui et mi ci ritirassimo in una camera in segreto, et per parte del Nostro Signore el confortai, e salutai, et così da parte del Signor
Conte Jeronimo e dell'Arcivescovo, de quali Conte et Areivescovo io avevo una lettera
credenzial per uno: le appresentai; le lesse, e lette disse: che avemo noi a dire, Giovambatista? Avemo noi a parlare de Stato? Dissi madiasì. Mi rispuose, io non ti vo-

levato di mezzo Lorenzo, l'autorità e gli ajuti del Papa sarebber con loro, sicchè potessero lo stato della città ordinare come volevano. Non manca per altro chi difenda Sisto dall'infamia di tanto grave scelleratezza, e affermi che tutta la colpa fu

» glio intendere per niente, perchè costoro si vanno rompendo il cervello, et voglion di-" ventare Signori de Fiorenza, et io intendo meglio queste cose nostre de loro: non me-" ne parlate per niente, che non ne voglio ascoltare. E persuadendolo io pure all'ascol-" tarme, se contentò d'intendermi. Que vuoi tu dire? Io vi conforto da parte di No-" stro Signore, con el quale prima che io partissi, gli parlai, et presente el Conte e " l'Arcivescovo me disse Sua Santità, che io vi confortasse a spedire questa causa de Fio-" renza, perchè lui non sa in que tempo possa accadere un altro assedio de Montone " da tenere sospese et insieme tante gente d'arme e così appresso al vostro terreno; et " essendo pericoloso lo indusiare, ve conforta a far questo. Madiasì che Sua Santità, dice, » che vorria seguisse la mutazione dello stato, ma senza morte de persona. E dicendoli " io, presente el Conte e l'Arcivescovo, Padre Santo queste cose se potranno forse mal » fare senza morte di Lorenzo e di Giuliano, e forse delli altri; Sua Santità mi disse " io non voglio la morte di niuno per niente, perchè non è offizio nostro acconsentire 33 alla morte di persona; e benchè Lorenzo sia un villano: et con noi si porte male, " pure io non vorria la morte sua per niente, ma la mutazione dello Stato sì. Et el " Conte respuose: se farà quanto se poderà, acciò non intervenga; pure quando inter-" venisse, la Vostra Santità perdonerà bene a chi 'l fesse. El Papa respuose al Conte » tu sii una bestia. Io te dico: non voglio la morte de niuno, ma la mutazione dello " Stato sì. E così ti dico, Giovambatista, che io desidero assai, che lo stato di Fiorenza se-" mute, et che se leve delle mani de Lorenzo, che elli è un villano, et un cattivo " uomo, et non sa stima de noe, e tuttavolta ched e'fosse suor de Fiorenza lui, saris-» simo de quella Repubblica quello vorressimo, et saria ad un gran preposito nostro. E " 'I Conte e l'Arcivescovo, che erano presenti, dissero: la Santità Vostra dice il vero; » che quando aviate Fiorenza in vostro arbitrio, et posserne desponere, come porrete, n si serà in mano de costoro, la Santità Vostra metterà legge a mezza Italia, et omne » uno averà caro esserve amico; sicchè siate contento si faccia ogni cosa per venire a » questo effetto. Sua Santità disse; io ti dico che non voglio. Andate e fate quello vo-" lete voi, purchè non v'intervenga morte. Et con questo ci levassimo dinanzi da Sua " Santità, facendo poi conclusione essere contento dare omne favore et ajuto de gente " d'arme, o d'altro, che acciò fosse necessario. L'Arcivescovo rispuose et disse: Padre " Santo, siate contento, che guidiamo noi questa barca, che la guideremo bene. Et " Nostro Signore disse: io son contento. E con questo ci levassimo da'suoi piedi, e re-" ducessemonce in camera del Conte, dove fo poi discussa la cosa particolarmente, e " concluso che questa cosa non se poteva fare per niun modo senza la morte de' co-" storo, cioè del Magnifico Lorenzo e del fratello. Et dicendo io essere mal fatto, mi n rispuosero, che le cose grandi non si possevano sare altramente; et sopra de ciò so " dato molti esempli, che seria lungo a scriverli; et finaliter fo concluso, che per intendere el " modo, bisognava esser quì, et parlar con Francesco et Messer Jacomo, e intendere » appunto quello era da fare, et intesolo mandare ad effetto. Io foi quì, e non trovann do Francesco, non volsi fare altra conclusione; se non che mi disse: valtene a Imola,

rei rumor aliquis Florentiam manasset, sive quid aliud subesset causae, quod minus tradere necessarium visum sit, a summo magistratu fit repente decretum, quo Franciscus Patius adesse intra certam diem Florentiae iubetur: maxima eius familiae of-

" e alla tornata tua sarà qui Francesco, et delibererasse tutto quello sarà da fare. Io " me ne andai a Imola, dove stetti pochi giorni, perchè così aveva io in commissione » per la espedizione di detta causa, e in nel tornare addietro foi a Cafaggiolo, " dove trovai la Magnificenza di Lorenzo e de Giuliano, è avendo réferte al " detto Magnifico Lorenzo como aveva trovate le cose del Conte, me consigliò con le » più cordiali et amorevoli parole del mondo, dicendome che per il Signor Conte aveva " deliberato fare ogne cosa per farli intendere, che gli voleva essere buono amico; et » avendo Sua Magnificenzia deliberato tornare a Fiorenza, ce ne venissimo di compa-» guia, dove per la via mi fe intendere ancora più chiaramente quanto era el suo » buon animo verso del Conte, che lo tacerò, perchè seria longo lo scrivere. Arrivai n in Fiorenza, e fui con Francesco, con il quale presi ordine di non partire quel di, » acciocche la notte ce retrovassimo con Messer Jacomo; et così fo fatto. La notte " ditto Francesco venne per me; et con lusseme in camera de M. Jacomo, dove fo » parlato assai di questa cosa, et la conclusione fo questa, che per la espedizione biso-" gnava più cose, una che l'Arcivescovo fosse de quà, et che vedesse venirci con qualche » scusa licita in modo non desse suspetto, et a questo lassava pensarlo al Conte, e a lui, » et che alla sua venula si piglieria poi forma de quello s'avesse a fare, e che si fosse » cifre, per le quali si potesse scrivere bene, et che non dubitava, avendo el favore " delle genti del Papa ec. che la cosa non venissi fatta, ma che per farla netta, bisognava, " che detti doi fratelli fossero fora, et che immediate, che la cosa avesse questo, di cero to la spacciariamo, et che tra 'l Magnifico Lorenzo e 'l Signor di Piombino si trattava » parentado per Giuliano, e seguendo, saria necessario uno de loro andasse là, el quale na andava; la cosa era spacciata, ma essendo totti dua in la città, per niente non voleva fare, » perchè non gli pareva posser riuscirlo; et Francesco diceva altramente, che ad omne modo » si faria, et sempre gli andò per la mente in Chiesa, o a giuoco di carte o a nozze, purchè n fossino tutti dua in un luogo, gli basteria l'animo di farlo, et che non ci voleva se non pochi con seco, et recercommene a me, che io volessi quello, che mai el volsi " fare. Lui disse trovaria bene il modo a far questo, et che se desse pur più tempo n che se poteva, e mandassesi l'Arcivescovo in quà, che a tutto se daria bene espedi-" zione, et che de tutto quello s'avesse a fare, si avviseria. Intesa la conclusione, me " n'andai a Roma, e referii el tutto al Conte et all' Arcivescovo, et subito fu presa per " il Conte deliberazione de mandare l'Arcivescovo sotto colore delle cose di Favenza ec. et » a me me ordinò me ne andassi a Imola con cento provisionati, et con quelle poche » genti d'arme che gli erono state preparate ad omne requisizione de costoro, et ctiam " con i suoi popoli ec. Io me partii, et andamene a Imola, et poi a Montugi; e fui " una notte con Messer Jacomo e con Francesco, e fegli intendere l'ordine dato da " ogni banda, e che questa cosa bisognava espedizione, et da parte ec. del Conte gli 23 sollicitai assai a detta espedizione prima che il campo si dividesse; loro me respuosero » che non bisognava sproni, ma morso, et che ad omne modo vedria espedirlo in que-" sto tempo, et che io stesse preparato, che sperava avvisarne presto quello avessi a fare, di Girolamo; il quale, abusando l'autorità del Pontefice per confortar gli altri, fe' sì che di questo sospetto fosse gravato il Papa, indulgente più che non conveniva col suo nipote. Mentre si facevano in Roma queste pratiche, o perchè ne arrivasse qualche

" e che al suo avviso non preterisse niente; et io dissi di farlo; e con questo me n'an-" dai, et non trovando costoro comodità di farlo in quel tempo per essere la persona del " Conte Carlo quì, e alloggiato in casa de'Martelli, deliberorno lassarlo stare per fine » a tempo nuovo, et avvisò, che si devidesse il campo, et così fatto, nè di questa cosa " fo parlato più per un pezzo ec. Et essendo stato a Imola per la recuperazione di Val-" diseno, et essendosi ricuperato, me n'andai a Roma questo Marzo, dove trovai la Si-" gnoria del Conte, e Giovanfrancesco da Tolentino, e Messer Lorenzo da Castello e "> Francesco de Pazzi ec. fra i quali molte volte si parlava de queste cose, et che se no cominciava adesso approssimar il tempo d'espedir detta causa; et domandando io que nodo era questo, me disse: Lorenzo deve venire qui per questa Pasqua, et quampri-" mum se senta la sua partita, Francesco se partirà ancora lui, et anderà a spedirsi; et " farse il servizio a quello remanerà, et all'altro, innanzi che torni, se penserà quello si n doverrà fare di lui, et terrassi con esso, tal modo, che la cosa sarà bene assettata innanzi " che se parta da noi. Io gli dissi: Faretelo morire? Mi rispuose; madianò, che questo " non voglio per niente, che quì abbia alcuno dispiacere; ma innanzi che parta, le cose " saranno bene assettate in forma, che staranno bene. Domandai il Conte: Nostro Signore » sa questo? Me disse: madiasì. Dico; Diavolo, egli è gran fatto che 'l consenta! Me respuo-" se: non sai tu che 'l fammo fare quello volimo noi? Basta che le cose anderanno bene. " Et stettesi in queste trame parecchi di del suo venire, o no. Dappoi veduto che non veniy va, deliberarono ad ogni modo cavarne le mani prima che fosse fora Maggio ec. Et como » ho detto di questo più e più volte ne fo parlato in camera del Conte. Et como manca-" va materia, se tornava su questo, e chi prima si trovava insieme con loro, ne parlava, " dicendo, che per niente la cosa podeva durare così, che non venissi a palese, e questo n per essere in tante lingue, et che ad ogni modo bisognava darli spedizione, onde che per " detta casione fu preso per partito, che Francesco se ne venisse qui; e Giovanfrancesco n da Tolentino et io ce ne andassimo a Imola, et Messer Lorenzo da Castello ec. per dare " ordene quello s'avesse da fare, e poi se ne tornasse a Castello, et omne uno con le pre-» parazioni fatte stesse apparecchiato a tutto quello, che da Messer Jacomo, l' Arcivescovo " e Francesco fosse ordinato, et che ad omne sua requesta onneuno fosse presto a far quan-" to per loro saria comandato. Et quest' ordene ce fu dato tutto per el Signor Conte in " Roma.

" Da poi venne ultimamente il Vescovo de Lion, el quale ce comandò de nuovo, che ad omne requisizion de sopradetti fussemo apparecchiati sanza fare una difficoltà al monmo do; et così s'è fatto, nè mai se intese niuno loro ordene, se non lo Sabato a doi ore di notte, e poi la Domenica mutorno ancora proposito; et in questa forma sono state governate queste cose diciendo imperò sempre, che l'onor del Nostro Signore e del Conte ci fosse raccomandato. Et con questo ordene la Domenica mattina a dì 26 d'Aprile 1478. si fece in Santa Liberata quanto è pubblico al tutto el mondo.

" Item che tornando di Romagna, et andando a Roma, quando fu là, et parlando con nostro Signore d'altre cose me disse: poi Giovambatista dell' Arcivescovo et de

fensione, qui factum hoc in suorum contumeliam novo more atque instituto querebantur. Neque enim nisi gravissimae causac urgerent, et cum de summa Repub. magistratus referret, edicto compellari principes cives, praecipue qui abessent, consueve-

- " Francesco, che diceva voler far tante cose, e non savessero mutare uno Stato come quello " de Fiorenza; ma non credo savesse pure accozzare tre ove in un bacile, se non con " cianciatori; tristi chi s'empaccia con loro.
- " Item che 'l Signor Conte mi ha ditto molte volte che Nostro Signore ha così gran desiderio della mutazione di questo stato como noi, et se tu intendesse quello dice, quando semo lui e mi, diresti quello che dico io.
- " Io Giovan Batista da Montesecco confesso e fo fede essere vere tutte le predette " cose scritte in un foglio intero et in un altro mezzo, e quì di sopra, e quanto io ho " scritto avere detto a Messer Jacomo qui in Fiorenza della mente et voluntà della San-" tità del Papa e queste cose sono verissime, et io mi trovai presente, quando la Sua " Santità lo disse, et tutto questo è scritto, è di mia mano propria.
- "Io Matteo Tuscano da Milano Cavaliero e presentemente Podestà della Magnifica Città di Fiorenza sono stato presente insema colli Reverendi Patri infrascritti (ut infra) che 'l prefato Joanne Baptista ha detto, che quanto è scritto sopra in un fogliointero e in un altro mezzo, e in questo, che tutti s'allegheranno iuseme, sono de sua propria mano, et confessò essere vero quanto de sopra è scritto, et così ne fazzo fede de mia propria mano, che gli è la propria verità quanto in esse scritto se contene: a dì 4. di Maggio. 1478. in Fiorenza. "

Ecco prodotta per intero la confessione del Montesecco, tal quale la trovo stampata dal diligentissimo Fabroni nelle note alla sua Vita del Magnifico. Ho già detto che questo documento è tutto favorevole ai Medici ed ai Fiorentini: ed agevolmente sel vedrà chiunque consideri che deve in esso contenersi tutto quello che poteva dirsi a carico del Papa, seppur non vi è anche qualche cosa oltre il vero: essendoche il Montesecco tanto più sgravava se stesso quanto più incolpava dell'avvenuto il Papa, al quale in certo modo avrebbe dovuto in tutto obbedire; e provvedeva ottimamente al suo meglio cercando la grazia de' Fiorentini col dar carico dell' operato al Pontefice, del quale essi volevano fossero poste in chiaro le intenzioni. E oltre a questo, se quel condottiero avesse potuto riferire una parola con che Sisto approvasse l'ordita trama di ammazzare i Medici, ben l'avrebbe riferita a Jacopo Pazzi, quando questi non voleva piegarsi punto ad approvar la congiura, nè pareva vi fosse speranza di muoverlo, menochè abusando il nome del Pontefice. — Or dunque, benchè il monumento da me riportato debba riputarsi sfavorevole a Sisto IV, chi mai oscrebbe dire, per quanto può da quello ricavarsi, che il Pontefice o promovesse o approvasse i crudeli e disumani divisamenti del Riario del Pazzi del Salviati? Più volte costoro, ai quali sarebbe bastato anche un minimo cenno di consentimento, si ingegnarono con tutta scaltrezza di tirarlo adapprovare i loro nefandi consigli, ma ne ebber sempre una chiara e risoluta ripulsa. Si notino quelle non equivoche espressioni = Vorrei la mutazion dello stato, ma senza morte di persona = io non voglio la morte di nomo per niente = io non vorria la morte sua ( di Lorenzo ) per niente = io ti dico che non voglio = undate e fate quello volete voi; purchè non v'intervenga morte =: si notino, dico, queste espressioni, e poi mi si dica

voce a Firenze, o per qualunque altra cagione che si credè meno necessario il notare; il Magistrato degli Otto inopinatamente mandò precetto a Francesco che dentro un certo giorno si trovasse in persona a Firenze; lo che si fe' con grande offesa dei Pazzi, i quali la-

se più preciso poteva essere il comando del Pontefice, se più chiara la sua volontà. E quale argomento può mai recarsi valevole a distruggere queste solenni testimonianze? Si potranuo addurre delle congetture; ma cosa valgono le congetture contro documenti indubitabili? - Che se il Santo Padre alle parole dell'Arcivescovo=Siate contento che guidiamo noi questa barca che la guideremo bene = risponde = son contento =; chi non vede che, per il contesto del discorso, il bene dell'Arcivescovo non poteva sussistere quando si fosse voluto operare contro i precisi ordini del Papa? E chi dai discorsi del Conte al Montesecco volesse dedurre aver Sisto poscia consentito in segreto al Riario quella scelleraggine, pensi che potrebbe aversi questa come maligna interpretazione; perciocchè il Conte non si spiega mai chiaramente, forse temendo di esser colto in bugia nel caso che il Montesecco parlasse dopo col Papa; e oltre a ciò, quando anche Girolamo avesse detto chiaramente che il Papa aveva approvato quel crudele consiglio, tutto questo sarebbe da riguardarsi sempre come un artifizio del Conte per condurre il Montesecco con l'autorità del Pontefice nei proprii scellerati divisamenti. So che alcuni hanno voluto dedurre che Sisto IV fosse partecipe della congiura, e l'avesse approvata, anzi promossa, dal modo con che, avvenuto il fatto, egli si governò: ma io ribatterò a suo luogo anche questa debolissima obiezione, e dimostrerò che egli si governava come voleva la sua natura e forse anche la sua dignità. In quanto poi alle maligne interpretazioni che hanno dato alcuni autori degli ultimi tempi alle parole del Pontefice da me già allegate e all'intenzioni di lui nel proferirle, mi pare che non meritin la pena di esser confutate. Le parole del Papa spiegano evidentemente l'animo di lui, sicchè da esse apparisce qual parte avesse Sisto IV nella congiura. Volle egli accadesse mutazion di stato in Firenze, il freno delle cose fosse tolto di mano a Lorenzo, quella città si rendesse più devota e più soggetta a Roma; ma tutto ciò avvenisse senza morte di persona. Il qual desiderio del Pontefice senza dubbio non era ingiusto. Si posino infatti per un momento le propensioni che suole svegliare un gran nome. Sia pure che Lorenzo Medici debba riputarsi uomo chiarissimo fra gli uomini italiani più chiari; che per lui le lettere le arti le scienze avessero tal favore, sicchè l'Italia non possa quasi rimembrar le proprie glorie senza pensare al Magnifico; che per lui Firenze mantenesse il suo stato in tempi tristissimi, anzi dalle proprie sventure traesse il modo di crescere in potenza e in riputazione; sia pure che per lui l'Italia tornasse in pace dopo turbamenti diuturni; sia pur che magnanimo apparisse Lorenzo e a cose magnanime sempre inteso; che moderato nelle prospere, indomito nelle avverse fortune, mostrasse ognora gran cuore e gran senno; che sortisse dalla natura e ingegno e facondia e quanti altri pregi mai possono attirarsi l'ammirazion dell'universale: tutto ciò non deve impedirci di confessare che quest'uomo, il quale i letterati protetti esaltarono e non protetti avrebber chiamato tiranno, erede di una potenza immoderata che il padre l'avolo il bisavolo volgendo a loro profitto le pubbliche calamità si erano per così dire usurpata in città libera, sovrano in realtà dove e pareva e doveva essere cittadino agli altri eguale, spinto da ambizione tanto più fatale quanto più coperta, abusava la sua autorità contro la Chiesa e contro

rant. At Patii, decreti iniquitate offensi, gravem factam familiae iniuriam, non invidiosa minus Laurentio quam vera oratione augebant. Eo enim ventum esse patientia civium, ut non iam illi dominum sibi esse ferendum, quod mitius malum tempore coacti iam diu pertulerint: sed dominationem atque cam quidem importunissimam et minime tolerandam intelligerent. Ioannem Medicem regnasse privatum civem in libera civitate, magna eorum infamia, per quos illi crescere eousque licuerit: sed ita ut libertatis vestigia aliqua essent reliqua. Cosmum filium item exercuisse regnum, sed in adversarios, in inimicos infestissimos, in eos qui adductum antea in capitis discrimen, et carceris indignitatem et calamitatem exilii subire coegissent. Saevisse Petrum in sui oppressores, viros quidem optimos, sed inimicos tamen: ab amicis, affinibus, cognatis abstinuisse. Tempore ali impunitatem, et in eos, qui semel patientia obdurue-

il Pontefice; e dava per conseguente a Sisto IV giusta cagione di procurare l'abbassamento di lui e la riforma della Repubblica che per dato e fatto del Medici ingiuriava la Chiesa. Esposi già altrove le gravi cagioni giustissime di nimistà che Sisto IV teneva contro i Medici e contro Firenze ( v. L. V. nota 10. pag. 79). Mostrai come il Pontesice aveva tutto il diritto di operare in modo da levar di stato Lorenzo Medici, e come piuttosto commendevole che da condannarsi era la sua intenzione di abbassare civilmente i rappresentanti di una repubblica prima di avvolgere nelle sciagure della guerra un popolo intero forse innocente (v. L. V. nota 12. pag. 84). Mi restava a dimostrare che la parte la quale prese nella congiura dei Pazzi solo si ristrinse a desiderare e a permettere che i suoi adoperassero in guisa che la riforma di Firenze avvenisse nel modo che ho detto sopra, cioè senza spargimento di sangue, come per esempio avvenne quando si levava di stato Cosimo e si mandava a confine; che egli per altro non annui punto, ma anzi assolutamente si oppose a ciò che di disumano e di empio si tramava: e questo pure mi sembra di aver dimostrato chiaramente. Chi dunque voglia esser giusto estimator delle cose non potrà riprendere Sisto IV delle intenzioni sue. Gli si potrà al più far carico di aver troppo facilmente creduto alle ciance e alle menzogne di coloro i quali gli significavano esser Lorenzo odiato in Firenze, il popolo bramar libertà, l'abbassamento de' Medici desiderarsi dall' universale; le quali cose, se fossero state vere, avrebber reso agevolissima l'esecuzione dell'impresa: gli si potrà rimproverare di essersi ciecamente fidato di uomini che poi si fecer conoscere perfidi e scellerati: ma questa macchia è poi veramente grave in un Pontefice da mille cure distratto, che non esciva di Roma, e che non poteva aspettarsi vi fossero uomini sì ribaldi da violare i suoi ordini e da spingersi tant'oltre nei loro delitti? La congiura dei Pazzi fu un fatto orribile empio nefando. Due fratelli principi fra' cittadini di Firenze a tradimento assassinati, l'uno morto indegnamente e l'altro malamente ferito, il più augusto tempio della città lordato di sangue e di

mentavano che a bella posta contro il consueto si operasse così per far loro un novello affronto. E a vero dire non era uso che, senza urgenti motivi e senza un ricorso della Signoria per cose di stato, i cittadini, specialmente i lontani, fossero in tal modo richiamati. Il perchè i Pazzi, offesi di quell' ordine ingiusto, esageravano con discorsi odiosi per Lorenzo non meno che veri la grave onta che era stata fatta alla loro casa. Esser dunque, dicevano, venuta Firenze a sì tristo termine per la pazienza dei cittadini, che ben si vedesse non aversi oramai solamente a soffrire un padrone, male più mite che già da tanto si comportava a cagion dei tempi, ma anche un padrone importunissimo, e tale che non era punto possibile lo starvi sotto. Giovanni dei Medici privato cittadino aver regnato in città libera, con grande infamia di quelli che lo avevan lasciato levarsi tant'alto, ma almeno esser rimaso un qualche vestigio di libertà. Cosimo suo figliuolo aver pur egli fatto da re; ma contro avversarii, anzi contro nemici infestissimi, contro quelli che lui prima ridotto a grave rischio della vita avean chiuso indegnamente in prigione, aveano avvolto fra le miserie dell' esilio. Piero avere incrudelito contro coloro che lo volevano opprimere, uomini dabbene sì, ma pure nemici suoi: non avere egli per altro mai tocchi gli amici gli affini i cognati. Nudrirsi col tempo la licenza; e ai danni di chi abbia ormai fatto il callo a soffrire, immaginarsi tirannide nuova e intollerabile, ingiurie e angherie d'ogni maniera. I figliuoli di Piero non solamente sentire eglino stessi quanta fosse la loro potenza, ma fare anche quel più che potevano perchè ciascuno il sentisse; e come dettava al loro animo non la giustizia non l'equità non il pudore, ma il capriccio ma l'ambizione ma la crudeltà, impertinenti e superbi, senza rispetto

strage, il tremendo sacrificio profanato in quella sua parte che è la più augusta e riverenda, il Palagio invaso da un tale più masnadiero che arcivescovo, i cittadini chiamati alla rivolta e alle stragi civili; ecco il frutto delle ree arti del Riario, del Salviati e dei Pazzi. Ma se giustizia vuole che esecriamo la loro opera, vuole del pari che non se ne accagioni chi ne fu innocente, e non si gravi con l'infamia di tanto delitto la memoria di uno fra i più valenti Pontefici che abbian seduto sulla cattedra di S. Pietro.

rint, nova atque intoleranda imperia, iniurias omnes atque acerbitates excogitari. Ita Petri Medicis liberos non iam quid possint modo sentire, sed etiam ut quid possint alii intelligant, laborare: ac quo illos non ius, non aequitas, non pudor, sed libido, ambitio, crudelitas impellat, contumeliose ac superbe in omnes, non ordinis, non coniunctionis, non affinitatis ulla habita ratione, edicere, decernere, statuere. Eadem animi impotentia publicam pecuniam, qua maiores ditati, honestis tamen in speciem nominibus cupiditatem obtexerint, expositam palam quaestui habere: ea fidem, existimationem, familiae diquitatem sustinere: cum ob unam regnandi cupiditatem vastam atque immanem, domesticas copias egentibus hominibus, sibi beneficio obstringendis, effuderint: quorum scelere atque audacia, licentius in dies et maiore cum contemptione, in suorum capita insultent. Hinc decretum iniquissimum in Franciscum Patium comparatum, implicatum hominem negotiis gravissimis, quo Roma totius familiae magno incommodo ad dicendam causam evocatus, apud aequissimos iudices Medicum clientes atque assectatores, venalis fidei homines, qui Reip. summum magistratum gerant, dimicare de capite cogatur: id scilicet eo consilio, ut per unius calamitatem fide Patiis concidente, iis in celeberrimo totius Italiae conventu, nomen, existimatio, lux, spiritus quem coelo ducant, indiquissime eripiatur.

At quanquam haec ita iactabant (quod iis facillimum erat, quibus dolor iniuriae vim ad dicendum, atque orationis aculeos suggerebat) neque in multitudine quicquam praesidii inveniebant, quae erat unius imperio addicta: et inimicum per se potentem ad faciendaminiuriam maledicendo paratiorem reddebant. Cum ita animi essent affecti, ut quantumvis minima accessio ad maturandam Laurentio perniciem satis momenti videretur habitura: quo rem celerius aggrederentur, graviores causas, et quibus novae offensiones exorirentur, sive fortuna, sive casus invexit. Nupserat forte per cos dies Ioanni Patio, Ioannis Borromaei hominis ditissimi unica filia: ad quam mortuo patre, cum nullos praeterea liberos superstites reliquisset, nulla ( ut ferebatur ) controversia, bona patris hereditate omnia perveniebant. Cum is

a condizione a affinità a parentela, scriver bandi, decreti, statuti. Per questa medesima prepotenza far que' due fratelli palesemente guadagno coll'impiegare il danajo pubblico, di che arricchiti si erano anche i loro antenati, i quali per altro almeno con ispeciosi ed onesti titoli coprivano le proprie cupidigie; e a questo modo mantenere il credito la riputazione lo stato della loro casa, posciachè solo per vasta ed enorme bramosia di regno avean dato fondo ai beni domestici, sprecandoli fra la poveraglia per obbligarsela con quel benefizio, e per adoprarne l'audacia e la scelleratezza a insultare con licenza e dispregio ogni di maggiore coloro coi quali avean la patria ed il sangue comune. Quindi quell'ingiustissimo precetto a Francesco, uomo occupato in affari di sommo momento, quel precetto ingiustissimo, per il quale con grande scapito di sua gente chiamato egli da Roma a discolparsi, davanti a giudici imparziali al certo quanto potevano essere gli aderenti e i cortigiani di casa Medici, tutta genìa di fede venale, che eran di magistrato, sarebbe costretto a difendersi in causa capitale. Bensì farsi questo con l'intendimento di rovinare per la calamità di un solo il credito dei Pazzi, e di togliere ad essi nella piazza più celebre di tutta Italia con arti indegnissime il nome e la riputazione, anzi la luce e l'aria stessa che respiravano.

Così i Pazzi si dolevano, come quelli ai quali il cruccio delle ricevute offese suggeriva di leggieri violente querele e pungenti discorsi; ma pure non trovavano corrispondenza nella moltitudine venduta all'imperio di un solo; e un nemico per se potente ad offenderli rendevano con le maldicenze anche più pronto alle offese. Mentre eran dunque passionati gli animi, per modo che qualunque piccol motivo si fosse aggiunto parea potesse bastare a maturar la rovina di Lorenzo; perchè i Pazzi si inducessero a sbrigarsi più presto, o la fortuna o il caso fe' nascere novelle più gravi cagioni d'ingiurie novelle. Aveva in quel tempo Giovanni de' Pazzi presa per moglie una figliuola unica di Giovanni Buonromei; uomo ricchissimo, tutte le sostanze di cui, morto il padre, alla sua figliuola, non avendo lasciati altri fi-

decessisset, ac Ioannes Patius soceri hereditatem uxoris nomine aditurum se nullo negotio putaret: Carolus Borromaeus Ioannis mortui propinquus, cum eorum bonorum partem ad se pertinere contenderet, invasit. Qua de iniuria adeo gravi cum Patius cum Carolo expostulasset: ubi nikilo sibi aequiorem futurum animadvertit, inficiantem, ac pertinacia summa suum ius persequentem, in iudicium vocavit. Cognita causa iudices magna quidem sua ac gravi infamia decretum huiusmodi fecerunt, ut filia nullo iure atque aequitate bonis patriis eversa, hereditatem illam omnem Carolo adiudicarent. Quod quidem tantum acceptum incommodum, cum gravius atque acerbius contumelia fieret, Patii ab uno Laurentio agnoscebant: quem non ignorabant, enixe Borromaei causam gratia atque auctoritate sua iuvisse. Certe praeter alios permultos qui concordiae atque otii studiosi habebantur, Iulianum fratrem, aiunt, in eo Laurentii moderationem et gravitatem desiderasse. Nam et illud eum addidisse ferunt, cum quidem de ea re cum eo expostularet : vereri se, nisi inimicitiis exercendis statuendum sibi aliquando modum aliquem putaret, ut hi, quos minime illius causa et suorum vellet, illi praefinire vi et armis conarentur. Illud enim neminem ignorare facilius qui paucis contentus esset, quae plurima et maxima haberentur, quam qui omnium cupiditate tenerentur, quae minima essent, in libera praesertim civitate adepturum: neutrum horum populo invito consegui ulla largitione quenquam et studio posse. Itaque cum ad ceteras offensiones sibi pergeret inimicos infestiores reddere, novis quotidie iniuriis cumulandis: illud agere, quod omen Deum immortalem a suis avertere, quam se iis foede ominari mallet, ut odiam sibi atque invidiam apud multos compararet, quae vix insigni clade familiae posset expiari. Nanque perficere illum ca pertinacia animi, ut faciliora omnia inimicis, si quid adversus illum novi consilii inirent, expeditioraque redderet : quae res plurimum ab illius prudentia esse aliena videretur. Semper porro illud esse longo rerum usu in omni offensione animadversum: ubi quis iniuria laedatur, superiorem eum inimico ulciscendo haberi, studiis hominum inclinantibus in eam

gliuoli, senza controversia, secondo che era comune sentenza, ricadevano. Essendo costui mancato, Giovanni dei Pazzi credevasi di entrar senza ostacolo nella possessione dell'eredità del suocero; quando Carlo Buonromei, parente del morto, occupò come sua una parte di quei beni. Di tanto grave ingiustizia prima il Pazzi con Carlo si querelò; ma poichè conobbe che e' non si piegava per questo ad esser più ragionevole, ma negava di soddisfarlo, e con somma ostinazione volea far valere i suoi pretesi diritti, gli mosse lite. I giudici disaminaron la causa, e con loro grave infamia sentenziarono contro ogni diritto e giustizia che la figliuola fosse spogliata dell' eredità del padre, e questa fosse a Carlo concessa. I Pazzi un tanto danno, fatto anche più acerbo e più grave per villano procedere, tutto da Lorenzo riconoscevano; ben sapendo come egli aveva col favore e coll'autorità sua ajutato a tutta possa in quella bisogna il Buonromei. Nel qual fatto molti che erano riputati solleciti della concordia e della pace, ma singolarmente Giuliano, bramarono, come è fama, avesse Lorenzo adoperato con moderazione e saviezza maggiore. Narrano anzi che Giuliano, querelandosi col fratello dell'avvenuto, anche gli esponesse come egli dubitava che, non pensando Lorenzo per qualche maniera a moderarsi nello sfogare le nimicizie sue, i Pazzi si sforzassero di porvi un termine con la violenza e con l'armi; lo che egli Giuliano per amor di suo fratello e dei suoi non avrebbe voluto avvenisse giammai. Esser più agevole, gli diceva, specialmente in città libera, a chi è contento del poco conseguire l'assai, che ottenere anche il pochissimo a chi è invasato nella cupidigia del tutto; ma a chi poi si abbia nemico il popolo non esser possibile, benchè sia larghissimo del suo, aver nè il poco nè l'assai. Se dunque Lorenzo seguitasse a far sempre più accaniti contro di se i nemici suoi, ogni giorno alle antiche aggiungendo offese novelle; opererebbe in modo da attirarsi di molti l'odio e l'invidia, che appena poi potria spegnersi con qualche solenne sciagura dei Medici. Facesse Iddio che tutt'altro avvenisse alla loro gente, nè mai si avverasse sì brutto presagio: ma bene ei temea che Lorenzo con quel troppo partem, quae quod sit imbecillior et magis exposita ad iniuriam, videatur id illi maleficio fuisse. Erat in Laurentio, id quod in magnis ingeniis quasi insitum a natura videmus, et fiducia sui ingens et ambitio par, inimica res utraque sanis consiliis: ut cum praeterea tanta fortunae adiumenta quasi additamenti loco accederent, aequum censeret omnia ab se uno peti: quod neque Patii videbantur, neque eorum similes alii facturi, cum ut quisque est majore ambitione, ita huic non partus honos magis, qui saepe etiam patet indigno, quam qua ratione partum obtineat, sit curae. Itaque neque fratrem audivit salutaria monentem, et omnibus in rebus, quod semel conducere suis rebus statuerat, quaesita consulto occasione, potentiae Patiorum infestus quoad eius fieri poterat eorum elevare auctoritatem in Repub. conabantur.

Quae cum ita se haberent, Patii, quorum divitiae et copiae ingentes contineri diutius adeo angusta et depressa fortuna non facile posse viderentur, ad nova consilia (ut diximus) animum adiicere coeperunt. Ita fore arbitrati, ut et se in eam fortunam, quae digna esset amplitudine familiae, vindicare, et Laurentio de statu deiecto, ulcisci tantas iniurias eius et contumelias possent. Inter eos Franciscus Patius, cum, ut dictum est, fiducia animi et audacia excelleret, cui vires maximas iniuria recens et iustum (ut rebatur) odium in Laurentium susceptum addebat, ceteris auctor ut rem susciperent: celeritate utendum existimabat. Quemadmodum autem superius docuimus, iam de re Romae cum Francisco Salviato et Hieronymo Ria-

ostinato animo suo, se mai qualche nuova trama i nemici ordissero ai danni di lui, facesse più agevole e più spedito il condurla a termine; e in questo non pareva prudente. In ogni ofsesa sempre per esperienza si osservò che chi su osseso a torto e si vendica è in miglior condizione che il suo nemico; perchè il favor della gente inchina sempre a protegger quella parte, la quale pare che fosse soggetta ad esser maltrattata, solo perchè più debole e più esposta all'ingiuria. Così avvisava Giuliano; ma Lorenzo aveva quei vizii i quali in molti uomini di grande ingegno vediamo essere stati posti, dirò così, dalla natura; gran fiducia in se e pari alla fiducia l'ambizione, l'una e l'altra ai sani consigli nemica. Onde che, accostandosi all' ingegno quasi per giunta tanto favor di fortuna, riputava egli conveniente che tutti tutto avessero a riconoscer da lui. Ma nè i Pazzi, nè quanti erano della tempra de' Pazzi volevano abbassarsi a tanto, perchè ambiziosi pur dessi; e quando è grande l'ambizione dell'uomo, meno gli cale dell'acquistato onore spesso ottenuto anche da chi non lo merita, che del modo per cui pervenne a acquistarlo. Perciò Lorenzo non volle dar retta neppure alle salutari ammonizioni del fratello; e in ogni cosa, poichè si era fitto in mente che questo fosse il suo meglio, cercando a bella posta l'occasione, nimicava i Pazzi; e per quanto stava in lui si sforzava di togliere a quelli ogni autorità nel Comunc.

Così passando le cose, i Pazzi, che aveano possanza e ricchezza grande, è perciò non potevansi per avventura contenere in così angusta e bassa fortuna, cominciarono a voltar l'animo, come già dicemmo, a far novità nello stato. Questo a loro senno era il modo per il quale e essi si riporrebbero in quella condizione che degna sembrava della loro casa, e abbassati i Medici, vendicar si potrebber di tante ingiurie ed affronti. Francesco, che era fra loro il più baldo e il più audace, come quegli nel quale cresceva vigore assai la recente offesa e l'odio riputato giusto che avea preso contro Lorenzo, incitando gli altri a operare avvisava far di bisogno sbrigarsi. Egli già, come di sopra abbiamo esposto, avea di questa bisogna trattato in Roma con Fran-

rio erat colloquutus: quae causa fuisse videtur, ut magistratus imperio Florentiam evocaretur. Quanquam vero erat una res, quam conabatur, quae non animi vim magis, quam consilii magnitudinem in agendo postularet: neque illius spe maior, neque viribus animi poterat videri, si aeque alii impigre et naviter delatas sibi partes praestitissent. Re diligenter Romae animadversa, placuit Franciscum Florentiam ire, eumque operam dare, ut Iacobum patruum familiae principem in sententiam perduceret. Magnae dignitatis hominem plurimum auctoritatis et momenti, si cum ceteris societatem coiret, allaturum existimabant. Cum Riario manere Salviatum Romae voluerunt : qui in omnem occasionem intentus, ubi quem sperarent, eventum res haberet, Pontificem ad cetera exequenda quae is erat pollicitus, hortaretur. His rebus ita constitutis, Franciscus profectus Florentiam, ac sua opinione magis Iacobum nactus aversum a novis consiliis, statim id Romam Salviato significandum curavit. Nulla autem ratione adduci posse hominem docebat, ut in sententiam accederet, nisi maiore interposita auctoritate, fides fieret, Pontificem (quod Riarius spondebat) vindicantibus suos in libertatem non defuturum. Qua ille re intellecta, de Riarii sententia Ioannem Baptistam Montesiccum appellat, unum ex copiarum Ducibus, qui Pontifici merebant. Propterea vero quod magni usus hominem et prudentiae haberi, maximisque benesiciis Hieronymo devinctum sciebat (quod obstrictae sidei esset vinculum futurum ) fore arbitrabatur, ut fortem in eo fidelemque operam coniuratis navaret. Cum, re demonstrata, prudentem hominem et quem recens Galeatii exemplum admoneret, quam difficilis atque ardua res esset, principem civem, ac nitentem populi gratia sine certa pernicie adoriri, minus facilem probando consilio invenisset: Salviatus dissicultates omnes facile elevabat, cum quidem ostenderet, quod facillimum erat, quae auxilia rem gerentibus tum a Xisto, tum a Ferdinando essent affutura, quod civitatis odium in Medices esset, ita sopitum in praesentia, ut quamvis minima occasio magnum ex co incendium excitare in illos posse videretur, quotque et Salviati et Patii

cesco Salviati e col Conte Girolamo Riario, e forse per tal cagione il magistrato l'avea richiamato a Firenze. E sebbene fosse quella a che si accingeva un' impresa la quale volea del pari gran cuore e gran mente; pure la non poteva parer maggiore nè della speranza nè delle forze dell'animo di lui, se tutti gli altri con prontezza e sollecitudine pari alla sua avesser fatto la loro parte. Ventilata con diligenza la cosa in Roma, parve bene che Francesco venisse in Firenze, e si adoperasse per condurre nel sentimento suo lo zio Jacopo, capo della famiglia: poichè tenevano che, se questo uomo di gran dignità si accozzasse con essi, crescerebbe alla loro causa assai autorità ed importanza. Vollero poi che il Salviati rimanesse in Roma col Riario, dove inteso a cogliere ogni opportunità confortasse il Papa ad effettuar quello che promesso aveva, quando l'impresa avesse quale speravano il successo. Così fermate le cose, Francesco venne a Firenze; e avendo trovato Jacopo in piegarsi a quei disegni di novità più rispettivo e più duro che non avrebbe creduto, lo fe' subito intendere al Salviati; significandogli non esser possibile per alcun modo condurre quel vecchio nel loro parere, se interposta autorità maggiore, non fosse questi assicurato che il Papa gli ajuterebbe (del che si faceva mallevadore il Riario) quando essi ritornassero in libertà Firenze. Subitochè l'Arcivescovo ebbe ciò inteso, col consiglio di Girolamo chiamò a se Gio. Battista da Montesecco, condottiero al servizio del Papa. Sapeva esser costui uomo riputatissimo per senno e sperienza, e mediante grandissimi beneficii obbligato al Conte sicchè manterrebbe la fedeltà che a questo aveva giurata; e perciò si argomentava che in quella bisogna di valido e leale ajuto i congiurati gioverebbe. E poichè, spiegatogli quello che si aveva da fare, Gio. Battista uomo qual era assennato, e dal recente esempio del caso di Galeazzo fatto accorto del quanto fosse malagevole ed ardua cosa l'assaltare senza correre alla propria rovina un cittadino principe e forte della grazia del popolo, mostravasi meno facile ad approvar quel disegno: l'Arcivescovo s'ingegnava di levar tutte le difficoltà del capitano, presentando la cosa per quel lato per il quale pareva

clientes haberent, qui communi consilio cum his rem susciperent, aliasque permultas opportunitates, quae magno adiumento essent ad consilium expediendum futurae. Nam Laurentium et Iulianum tanquam satis muniti auctoritate publica adversum omnem vim haberentur, omni solicitudine ac metu vacuo animo, inermes ac nullis comitibus per urbem incedere: ut a quovis facile peti armis, et tolli possent. His sublatis, cum nemo speraret praesenti rerum statu se diu posse in Repub. aut dignitatem, aut fortunas retinere: in magno consensu civitatis suo arbitratu Rempub. se unos administraturos. Huius orationi ita Ioannes Baptista assentiebatur, ut nihil tamen temere esse facturus videretur. Nam ea longe diversa videbantur, quae Salviatus afferebat, ab his quae fama hominum de Laurentio ferebat.

Audire se moderatum esse hominem, et qui non magis divitiarum copia, quae cum nemini unquam perniciosae, permultis salutares fuissent, haud invidiosae esse possent, quam populi benevolentia, suorum civium charitate, nobilitatis studiis, omnium ordinum consensu, partum in Repub. principatum tueretur. Nihil eum dici pro potestate imperii decernere, nihil quod gratiae datum, nihil quod ambitiose factum videri posset: omnia ex magistratuum et legum auctoritate, ut nihil sibi integrum relinqueret, procurare, agere, moderari. Quod inermis incederet et solus, non id magis argumento esse quam obnoxius inimicis, sed quam tutus ab inimicorum iniuriis, ac septus undique et munitus amicorum benevolentia incederet: cum qui esset ab armis imparatus, multo validiore praesidio, quod in bene consentiente multitudine et populi studiis collocatum haberet, niti suam salutem demonstraret. Quae res cum minime dubia esset, parum

più agevole l'eseguirla; allegando gli ajuti che il Papa e il Re darebbero a quell' impresa; l'odio che la città portava ai Medici, il quale sopito attualmente, alla più piccola occasione sveglierebbe un grave incendio contro di loro; i tanti amici e servidori de' Pazzi e de' Salviati che si metterebber con essi all' impresa, e molte altre opportunità che ne ajuterebbero a ben effettuar quel divisamento. Fra le quali quella vi era che Lorenzo e Giuliano, come se fossero abbastanza difesi dalla pubblica autorità contro ogni violenza, scevri di sollecitudine e di sospetto nell'animo, disarmati e senza seguito andavano per la città; ondechè chiunque potea facilmente assaltarli e spegnerli. Morti che fosser costoro, siccome non si avea più in Firenze chi sperasse di mantener lo stato e le fortune sue nella presente condizion delle cose, gli uccisori dei due tiranni, soli con gran consenso dei cittadini governerebbero a loro senno la cosa pubblica. A questi discorsi Gio. Battista assentiva, nel modo per altro di chi nulla vuol fare a caso, significando: Parergli ciò che diceva il Salviati assai diverso da quello che di Lorenzo narrava la fama. Aver udito dire che questi era uomo moderato assai, e che, conseguito il principato, in esso si manteneva non tanto per la copia di sue ricchezze (che non essendo di danno a persona, a molti eziandio essendo di salute, non potevano farlo odioso) quanto per la benevolenza del popolo, per l'amor dei cittadini, per il favore della nobiltà, per la concorde volontà di tutti gli ordini. Narrarsi di lui che in nulla abusava di sua potestà, nulla concedeva al favore, nulla faceva che dicesse ambizione; ma in tutto si governava secondo l'autorità dei magistrati e delle leggi, e in modo da mostrar che mai non operava a capriccio. Se poi se ne giva per la città disarmato e solo, questo non doversi avere per argomento dell'esser egli esposto a molti nemici, ma piuttosto per segno che era sicuro dall'insidie dei malevoli, perchè difeso e munito da ogni parte per la benevolenza degli amici; come quegli il quale faceva vedere che a più saldo presidio che all' armi aveva affidato la sua sicurezza, cioè al consentimento della moltitudine e all'amore del popolo. E siccome queste non eran cose da rivocarsi in dubbio, con

ratione confirmatum consilium haud temere probandum homini prasertim prudenti et rerum non imperito affirmabat.

Cum ex Ioannis Baptistae oratione, magis illum diffidentia perficiundae rei, quam voluntate et studio improbare consilium appareret: Salviatus non desperabat, ubi faciliora certioraque illi afferrentur, sua sponte etiam in eam sententiam hominem descensurum. Quando igitur tentatum illius animum non abhorrere penitus ab ea sententia constabat: satis in praesentia actum videri arbitratus, missum hominem facit: maiore auctoritate, tanquam machina adhibita ad tantum facinus suscipiendum impulsurus. Hacc dum illi ita intente agunt: opportune Romam fama perfertur, Carolum Manfredum Faventiae Regulum, correptum acri ac vehementi morbo in gravi discrimine vitae versari. Qua in re magnam opportunitatem ad rem gerendam obtulisse casus videbatur. Per causam enim in speciem honestam repetendi res quae Riarii ditionis a Carolo occupatae dicebantur, Montesiccum in Flaminiam posse mitti censebant: minime autem suspiciosum cuiquam fore videbatur, ubi per eam occasionem Florentiae, qua illi erat iter faciendum, substitisset: quo temporis spatio illi multa explorare, quae ad rei summam pertinerent, multa agere et moliri impune licebat. Iam vero Riarius auctoritate pervicerat, ut suam operam conjuratis, practer eorum omnino sententiam, polliceretur. Atque ad Laurentii animum ab omni suspicione avertendum: iubebatur illum adire et de ea re tota consulere, veluti omnia ex illius sententia et perscripto agere constituisset. Praeterea eundem, quod maxime in praesentia urgebat, una cum Francisco Patio Iacobum patruum convenire placebat: et quoniam inter eos, qui Pontifici militabant, honestissimum ordinem ducere, et plurimum apud illum auctoritate valere ferebatur, Pontificis auctoritate abuti ad expuquandum confirmandumque illius animum haerentem et fluctuantem. Quod ut ille intentiore cura et studio ageret, antequam Roma decederet ( quod tamen ab aliis traditum minime pro certo affirmare visum est, cum rei foeditas me ne temere assentiar magnopere moveat ) Xisti gravi alque acchiudeva non potere chi avea senno e sperienza approvare a caso un consiglio, che poco pareva alla ragione appoggiato.

Dalla risposta di Gio. Battista appariva che costui disapprovava quel disegno, non perchè ne fosse alieno o lo disfavorisse, ma perchè dissidava del prospero successo: ondechè il Salviati nutriva speranza che, quando più agevole e più certa gliene potesse far conoscere l'esecuzione, fosse il Montesecco per iscender di per se in quella sentenza. Parve dunque al Salviati di aver per allora guadagnato abbastanza coll'essersi accertato per questo tentativo che l'animo del condottiero non aborriva dalla proposta; e riserbandosi a spingerlo all' enormità meditata coll' adoprare a suo tempo per iscuoterlo autorità maggiore, lo licenziò. Mentre si stava in Roma attentamente in queste pratiche, venne opportuna la novella che Carlo Manfredi, Signor di Faenza, per acerbo e violento malore infermatosi, era in grave pericolo della vita. Parve dunque all'Arcivescovo e al Conte di avere bell'occasione di compiere quanto avean divisato. Perciocchè giudicavano si potesse mandare il Montesecco in Romagna sotto onesto colore di riaver certe terre del Riario, che Carlo, secondochè dicevasi, aveva occupate; e pareva che niuno dovesse meravigliarsi se nel viaggio Gio. Battista si fosse fermato in Firenze che era per la sua via: nella qual fermata molto avrebbe potuto indagare all' uopo, e molto operare e tramare impunemente. Il Riario dunque il quale avea già vinta con l'autorità sua la ripugnanza del Montesecco, e lo aveva indotto a prestar l'opera propria ai congiurati, che non isperavano di poterla ancora ottenere, in Romagna lo mandò. Ma, per togliere ogni sospetto dall'animo di Lorenzo, il Montesecco avea ordine di parlar prima con questo, e di domandargli in che modo nelle cose di Romagna si potesse regolare, quasichè fosse suo intendimento di operare in tutto come Lorenzo gli avesse detto. Do. veva poi anche far con Francesco altra cosa che premeva assaissimo, andar cioè a trovare Jacopo Pazzi; e siccome Gio. Batista avea sama di esser fra' condottieri Pontificii uno dei più onorati e più riputati da Sisto, doveva abusare il nome e l'autorità del Papa per espugnare e confermare l'animo di Jacopo ancurata oratione ad rem capessendam magno atque alacri animo ferunt 19.

His rebus ita administratis, Roma profectus Florentiam venit, atque, ut iussus erat, Laurentium adiit: a quo cum esset comitate summa exceptus, de iis quae a Riario in mandatis habebat, ita consultum audivit, ut neque prudentiorem illo quenquam, neque Hieronymi amantiorem in dando consilio, cum esse inimicum non dubitaret, ex illius oratione iudicari posse affirmaret. Illud autem summa in eo admiratione dignum animadvertisse dicitur: cum nullis sibi visus esset simultatibus impediri quo minus amicissimi hominis, et ab omni animi perturbatione remotissimi officium praestaret. Haec Laurentii congressio, quae illius saluti insidiandi causa erat excogitata, ut suo loco apparebit, salutaris ei maxime fuisse fertur. Quae quanquam ad eum modum administraverat: quando iam dubitare non poterat, quin Pontificis voluntati mos esset gerendus, reliqua cum Francisco agere, atque per eum Iacobum Patium, ut convenerat, adire constituit. Cumque forte eo tempore Franciscus abesset: nihilo sibi minus peragendum incoeptum, atque cum Iacobo colloquendum censuit. Ita in remotissimam aedium partem ab illo abductos minus libero animo quidem, quem Laurentii comitas plurimum et facilitas delinierat, sed summa tamen cum fide de iis colloqui, quae coniuratis receperet se acturum, instituit. Ita iniuriarum memoriam refricando, spem praesentem ulciscendi, Pontificis auxilia, Ferdinandi, tempus ad rem gerendam idoneum, opportunitatem explicando, quae facilem exitum et secundum sponderent iis, qui non animum penitus metu victum cum spe omni abiecissent: usque eo illum persuasum re-

<sup>19.</sup> Questa voce che correva ai tempi del nostro Storico non era veridica; perciocchè abbiamo già veduto e quanto e come e in che termini il Pontefice avesse parlato al Montesecco ( V. nota 18 pag. 192). E Michel Bruto ha scritto sopra ottimamente che

cor dubitoso e fluttuante. E alcuni dicono che, all'effetto di condurre il Montesecco ad adoprarsi con cura e sollecitudine più viva, pria che partisse di Roma, Sisto con grave e accurato ragionamento lo confortasse a dar mano alla cosa da bravo e da coraggioso; ma poichè veggio che altri questo raccontano come incertissimo, l'enormità del fatto vuol che io non vi dia fede alla cieca.

Così disposte le cose, Gio. Batista partitosi da Roma venne a parlar con Lorenzo, al quale espose tutto quello di che il Riario gli avea detto che il dimandasse; e da lui riceyuto cortesissimamente fu nei consigli dimandati consigliato per modo che, se doveva starsi alle parole, mal si sarebbe trovato chi fosse più savio del Medici e più amico a Girolamo, quantunque il Montesecco non dubitasse punto esser lui al Conte nemico. Della qual cosa quel condottiero prese grande ammirazione, giacchè non si accorse che per alcuna nimistà fosse Lorenzo impedito dal prestargli tutti quelli officii che erano da uomo affettuosissimo e disappassionato. E forse fu quest' abboccamento, che imaginato per tendere insidie al Medici gli recò poscia, come a suo luogo si vedrà, in singolar modo salvezza. Nondimeno Gio. Batista, poichè ben vedeva esser d'uopo condursi a modo del Papa, deliberò di far le pratiche che gli restavan da far con Francesco, e di presentarsi mediante lui, secondo il convenuto, a Jacopo Pazzi. Non trovò Francesco in città, ma tuttavia gli fu avviso sarebbe bene compiere l'incominciato, e parlar da se con Jacopo. Condotto dunque da questo in ripostissima stanza, con animo a vero dir meno franco, perchè lo aveva mansuefatto assai l'umanità e la cortesia di Lorenzo, ma pure con tutta lealtà intavolò discorso di quelle cose, di che ai congiurati avea promesso discorrere. Ondechè, riaprendo la piaga delle antiche offese, mostrandogli la presente speranza di vendetta, gli ajuti del Papa e del Re, il tempo adattato, l'opportunità di fare il colpo, le quali cose agevole e prospero il successo promettevano a chi per la paura non avesse posato ogni coraggio e fidanza; condusse il Pazzi a dirgli:

era comandato a Gio. Batista non di usare, ma di abusare il nome e l'autorità del Pontesice.

liquit, ut quandiu is esset in Flaminia futurus, se spatium illud diceret sumere ad deliberandum: ubi cum Francisco, qui brevi diceretur Luca rediturus, diligentius ea de re egisset, tum vero quod sibi faciendum esset se consideraturum confirmaret. Cum hoc ille responsum tulisset: convento rursus Laurentio, quo semel errore falsum ab omni alia cogitatione abduceret, instituto itinere in Flaminiam proficiscitur. Hic cum dies aliquot faciendae fidei causa consumpsisset, atque ut egisse aliquid videretur: Florentiam reversus omnia quae a se acta confixerat, ordine Laurentio exposuit: assimulatae iam consuetudinis et familiaritatis usu facile persuaso, ut ea ita esse existimaret: simul adhibito Francisco Patio, qui iam Luca redierat, rursus Iacobum aggreditur, tandemque multis in eandam sententiam dictis, qua re non cunctari amplius, sed suscipere audacter cum ceteris rem magnoque animo deberet: pervicit ut et consilium et operam, quod factu difficilius iudicabant, ad duos fratres interficiendos polliceretur.

Non est consilium hoc loco recensere quae Angelus Politianus eo libello complexus est, quem de Patiorum coniuratione conscripsit. Nihil enim in eo dignum hominis constantia et gravitate, omnia quae doloris sensus, atque animi mollitia a scribente videantur expressisse, et qui eos modo in quos scriberet, non qui scriberet intueretur. Vnum apparet maledicendi studium, quo maxime insultat in nobilem et claram familiam: ut iam non rei gestae explicatio, sed declamatio verius, atque ca quidem puerilis, minime co certe homine digna videatur, qui fama eruditionis atque eloquentiae in primis suae aetatis clarus excelluerit. Nobis quidem visum est in his Valorium et Machiavellium sequi auctorem, inter quos optime de re tota fere convenire animadvertimus.

Cum res, quam labare sensim sua sponte necesse erat nisi maior auctoritas accessisset, iam plane consistere ac certum ducem habere videretur, cuius magna dignitas atque existimatio

Prenderebbe a deliberare quel tempo che Gio. Batista era per rimanere in Romagna, più particolarmente tratterebbe di tal bisogna con Francesco che in breve dovea tornar da Lucca, e allora vedrebbe quel che fosse da fare. Avuta questa risposta, il Montesecco andò di nuovo a trovar Lorenzo, per distrarlo da ogni altro pensiero dopo averlo tirato in errore; e poscia si partì, come avea stabilito, per la Romagna. Colà alquanti giorni, per salvar l'apparenza e per far credere che egli avesse realmente negoziato, si trattenne: e di poi ritornatosene a Firenze, quanto egli aveva figurato di fare espose ordinatamente a Lorenzo, già per quel simulato amichevole usare e per quella famigliarità condotto a credere che le cose stessero realmente come gli venivano esposte. Quindi ristrettosi con Francesco Pazzi, che era tornato di Lucca, assalì di nuovo Jacopo; e dopo aver detto assai nel proposito che non dovesse più indugiare, ma da uomo valoroso e magnanimo dovesse anzi egli pure porsi con gli altri all'impresa; lo potè indurre a quello che parea più difficile ad ottenersi, a prometter cioè il consiglio e l'opera sua per l'uccision dei due Medici fratelli.

Non sarebbe ben fatto il contar quì le cose che Angiolo Poliziano scrisse in quel suo libello sulla congiura dei Pazzi: nel quale tu non troveresti punto la ferma e assennata imparzialità che vuolsi in istorico; ma tutto ciò che egli dice la passione il rammarico e la tenerezza dell'animo glielo strappa dal cuore, come a quello che guarda contro a chi scrive piuttosto che al modo in che scrive. Pare d'altro ei non si studii che di dir male, insultando fuor di modo a una famiglia nobile e illustre; cosicchè quella sua scrittura non contiene la sposizione di un fatto, ma piuttosto un' invettiva puerile, non degna punto del Poliziano, per fama di erudizione e di eloquenza uomo chiaro fra i più chiari dell'età sua. Il perchè credei meglio seguitare l'autorità del Valori e del Machiavelli, i quali ho veduto che fra loro nel racconto di questo fatto quasi in tutto si accordano a maraviglia.

Quando dunque parve che quella trama, la quale si sarebbe a poco a poco disfatta da se stessa se non si accostava autorità maggiore a rafforzarla, prendesse viepiù consistenza, e avesse habebatur: quod reliquum erat, rationem consiliumque iniri oportebat, quo duo fratres, qui raro consueverant, quod diversis studiis tenebantur, una esse, uno eodemque tempore tollerentur. Quod cum ita se haberet, ac per plures administros transigenda res videretur: erat magnopere verendum, ne in aliis quidem constantia, fides in aliis, ubi mora interposita facultatem deliberandi daret, in multis studium atque alacritas desideraretur. Itaque duo simul difficillima atque inter se maxime contraria praestari oportebat, celeritatem in agendo, ne locus levioribus ingeniis ad poenitendum relingueretur: et maturitatem in tempore observando parem, ne properantibus inimicos perdere in certam perniciem ipsi adducerentur. Erat quidem Iacobi sententia, quoniam aegre sperari posset, eo duos fratres convenire, quo et facilis accessus ad vim inferendam, et tutus receptus coniuratis esset, ut observato tempore, etiam si eodem loco minus liceret, uterque tamen eodem momento interficeretur. Quoniam autem fama crat, Laurentium propediem Romam profecturum, illum per certos homines, id quod facile urbis magnitudo ac vastitas efficiebat, atque eodem tempore Iulianum de medio tolli Florentiae nullo negotio posse arbitrabatur: cetera sibi, cum ita illos curasset interficiendos, fore facillima spondebat. Hoc Iacobi consilium Franciscus non tam improbabat, quam difficilem habere exitum censebat, cum in re tanta properato maxime esset opus. Verebatur praeterea ne diutius Laurentius profectionem differret, minime necessariam: quod si accideret, perincommode cadebat: cum nulla alia res magis quam dilatio temporis et mora coniuratis infesta esset futura. Nam quod censeret aegre posse ambos codem coire, hoc quidem nihil esse. Scire enim se una saepe inire convivia, et cum aequalibus ludere, et in templum convenire, quibus in locis omnibus illos opprimere facillimum esset. Atque quoniam, ut res ex sententia eveniret, permagni interesse arbitrabatur, ut certiora auxilia, et in tempore adessent: censebat Pontifici copias in Etruriam movendas: nomine ut ea oppida reciperet, quae in Caroli Bratii filii ditione erant: id esse facile, quod nemo suspicari

per suo capo uno che grande era tenuto per dignità e riputazione; restò da cercare con qual arte e consiglio i due fratelli, che di rado eran soliti trovarsi assieme, perchè di umore diverso, in un solo e medesimo tempo potessero levarsi di mezzo. Perciocchè, essendo la cosa in quello stato, e dovendosi per avventura condurre a compimento mediante l'ajuto di più d'uno; vi era da dubitare assai che, quando coll'interporre indugio si lasciasse tempo a pensarvi sopra, in alcuni la costanza, in altri la fede, in molti l'ardore e il coraggio venisse meno. Bisognava perciò accoppiar due cose che l'accoppiare è oltremodo difficile come fra loro contrarie assaissimo, celerità nell'operare, perchè ai volubili non si lasciasse agio di ripentirsi; e pari maturità in cercar bene l'ora opportuna, perchè per la troppa fretta di rovinare i nemici non avessero i congiurati a rovinare se stessi. Era sentenza di Jacopo che, mal potendo sperarsi i due fratelli convenissero in luogo dove agevol fosse assalirgli e poi ridursi in sicuro; si cogliesse un momento proprio al proposito, e quand'anche non si potesse nel medesimo posto, almeno nel medesimo tempo l'uno e l'altro si ammazzasse. E poichè correva voce esser Lorenzo di giorno in giorno per recarsi a Roma, pensava Jacopo che agevol cosa saria in Roma, città tanto vasta e in gran parte spopolata, far lui uccidere mediante uomini mandati apposta, e nel tempo stesso spegner Giuliano in Firenze; e ammazzati quei due, si riprometteva facilissimo riuscirebbe condurre tutto il resto a buon termine. Francesco non avria disapprovato il consiglio di Jacopo, se non avesse dubitato del successo, specialmente d'uopo essendo in cosa di tanto momento il far presto. Aveva ancora sospetto che Lorenzo troppo differisse la partenza sua, alla quale nulla necessità lo strigneva; lo che, se fosse avvenuto, sarebbe stato un intoppo gravissimo, mentre niun' altra cosa poteva riuscire ai congiurati più funesta dei ritardi e degl' indugi. Circa al dubbio di Jacopo che i due fratelli mal potessero accozzarsi insieme, non era cosa da prenderne pena. Poichè sapevasi che sovente si trovavano ambedue o a conviti o a giuoco coi loro eguali o in Chiesa, e allora agevolissimamente ambedue insieme si potevano opprimere. E sicco-

posset aliam subesse causam Pontifici ad bellum, quam ut poenas ab eo homine expeteret, qui Perusinis foederatis, et Senensibus arma intulisset, qui in Romanorum Pontificum clientela essent. Re vera si quid tumultus Florentiae per Laurentii, et Iuliani caedem excitaretur: frustrari coniuratos expectatione auxiliorum, et iis aeque periculosum et civitati ducebat: cuius salus et libertas in eius rei casu consistere videretur. Cum hoc Franciscus sentiret, neutrum sequi in praesentia placuit : ea in re modo sententia probata, ut rursus Montesiccus et Patius Romam profecti, rem cum Hieronymo (et si res posceret) cum Pontifice communicarent, ac de eorum sententia, quod optimum esse consilium censerent, statuerent. Ita Romae re diligentius considerata, placuit bellum Carolo indici Pontificis nomine, qui per eam causam (ut Franciscus existimabat) exercitum in Etruriam induci iuberet. Id quo celerius fieret, qui manus militum cogerent et rebus gerendis praeessent Franciscus Tolentinas et Laurentius Castellanus delecti, qui magnum usum in re militari et singularem virtutis opinionem habebant. Iis autem negotium datur, ut in omnibus, quae administranda atque agenda essent, duobus Franciscis Salviato et Patio auctoribus uterentur: tum ut ad eorum imperium, atque ubicunque res postularet, praesto armati adessent. Eos quidem, adhibito Ioanne Baptista, continuo redire Florentiam, atque omni praecisa mora rem aggredi placebat.

His ad hunc modum administratis, Florentiam illi revertuntur, atque alios, qui participes consilioram essent, cum tutam

the fill the second of the second of the second of

me, affinchè la cosa avvenisse qualmente si voleva, secondo lui importava moltissimo che fossero pronti a tempo ajuti certi; gli pareva che il Papa dovesse muover le genti sue verso la Toscana, sotto colore di far l'impresa delle castella che Carlo figliuol di Braccio aveva ne' dominii della Chiesa; ed era ciò facile ad eseguire, non potendo persona sospettare altra nascosa cagione avesse il Papa di far guerra, fuori che quella di punir Carlo, il quale si era mosso contro i Perugini confederati col Papa e contro i Sanesi che stavano sotto la protezion del Pontefice. Che se per l'uccisione dei due fratelli si svegliasse qualche tumulto in Firenze; egli avvisava, qualora la speranza dei congiurati di avere gli ajuti promessi rimanesse delusa, correrebbero grave rischio ed eglino stessi e il Comune, la cui salvezza e libertà da questo per avventura dipenderebbe. Tale essendo la sentenza di Francesco, non parve che fosse di presente da abbracciare nè questa nè quella di Jacopo: ma solamente si credè bene che di nuovo il Montesecco e Francesco andassero a Roma, comunicasser la cosa con Girolamo e anche al bisogno col Papa, e secondo il consiglio di questi prendessero la risoluzione che avessero riputata migliore. Perciò, considerate in Roma le cose più diligentemente, fu concluso si dichiarasse la guerra a Carlo a nome del Papa, il quale con tal pretesto dovea comandare, come pareva a Francesco, che le sue genti fossero in Toscana condotte. Perchè dunque tutto questo con celerità maggiore si effettuasse, a levar gente e a governar quell' impresa furono eletti Francesco Tolentino e Lorenzo da Castello, che avevano grande sperienza e riputatissimi erano per virtù di guerra. Ai quai fu commesso che in tutto si conducessero come il Salviati e il Pazzi volevano, e colle armi si tenessero apparecchiati a qualunque comando e richiesta di quelli. Frattanto il Salviati e il Pazzi, e con loro Gio. Batista da Montesecco dovean subito tornare a Firenze, e troncato ogni indugio, effettuare quel che si era già divisato.

Così ordinate le cose, tornaron di fatto quei tre a Firenze, e si dettero a tirare nella loro sentenza altri, facendoli partecipi dei pro-

multorum fidem spes brevi conficiendae rei praestaret, asciscere constituunt: in re ardua et difficili, complurium esse opus auxilio arbitrati. Inter eos Iacobus Pogii filius fuit, docti hominis et cuius clarum nomen in eloquentiae studiis suis temporibus extiterat. Quae autem illum causa moverit, cur adversus Laurentium coniuraret, non traditur. Adolescens, cuius erat acerrimum ingenium, summa audacia, libertalis studium ingens, eius vindicandae gloriam sibi et laudem sumebat, ac tantae audendae rei idoneus habebatur. Praeter hunc duo Iacobi, frater alter Francisci 20, alter propinguus Salviati, tum Bernardus Bandinus et Neapoleo Francesius audaces homines, et qui Patiis maximis eorum beneficiis devincti, quamvis arduas sibi impositas partes minime recusaturi videbantur. His accedebant duo Volaterrani Stephanus et Antonius: quorum ille sacerdos et non ineruditus, apud Iacobum Patium, filiam aliquot iam annos Latinas litteras docebat: atque hi quidem quibus de causis idonei Laurentio interficiendo visi sint, quoniam ab aliis proditum non est, haud libet temere affirmare. Probabile est, quoniam Laurentius eius sententiae auctor ferebatur, quae Rempub. adversus patriam armaverat, inde occasionem initi in illum consilii sumpsisse. Nam Stephanum praeter insitum odium in Medices ex patriae eversione, aliae privatim causae movere potuerunt. Verisimile enim videtur quod diu in eodem convictu cum Iacobo egisset, captum hominis consuetudine, satis sibi esse iustam causam cum illo coeundi adversus illius adversarios censuisse. Ex Patiis unus Renatus, nulla neque patrui auctoritate, neque fratris precibus sibi passus est persuaderi, ut cum his societatem coiret: id sive iam antea animo providisset, qualis esset rei exitus futurus: sive ut maxime laetum eventum haberet, execratus ea mala quae inde secutura essent.

<sup>20.</sup> Questa maniera di costruzione, per la quale non par che Francisci possa riferirsi regolarmente a Salviati, potrebbe condurci a credere che si intenda parlare di un fratello di Francesco Pazzi. Ma siccome in quella famiglia non vi avevano altri Jacopi dopo il Capo di casa; e par che lo Storico abbia tradotto il Machiavelli là dove dice nitraronoi (nella congiura) duoi Jacopi, l'un fratello e l'altro affine dell'Arcivescovo ni è forza credere che per errore di stampa siasi forse staccato nel testo tanto Giuntino che Veneziano Francisci da Salviati; ragion per cui ho voltato questo passo con le istesse parole del Machiavelli.

prii disegni, giacchè la speranza di presto eseguirli faceva che non avesser rispetto di scoprirsi a molti, mentre d'altronde ben vedevano che dell'ajuto di molti avean bisogno in cosa tanto ardua e difficile. Fra questi fu Jacopo figliuol di Poggio, di quell'uomo dotto, che ai suoi tempi aveva avuto sì chiaro nome nell'eloquenza. Qual cagione lo muovesse a congiurare contro Lorenzo Medici nol sappiamo. Giovine per natura fiero e audace al sommo voleva la gloria di vendicare la libertà, di che era caldo amatore; e idoneo a quell' ardita impresa fu riputato. Oltre questo condotti furon nella congiura due Jacopi, uno fratello e un altro assine dell' Arcivescovo, un Bernardo Bandini e un Napoleone Franzesi, uomini obbligati per grandissimi beneficii ai Pazzi, e audaci tanto da non ricusare qualunque più grave carico si fosse loro voluto imporre. A questi si accostavano due Volterrani, Stefano e Antonio; dei quali Stefano sacerdote e uomo letterato, che nelle case di Jacopo Pazzi già da più anni insegnava alla sua figliuola la lingua latina. Il perchè costoro paressero adattati ad ammazzar Lorenzo, siccome altri nol contò, non ci piace affermarlo a caso. È probabile che, siccome egli avea voce di aver fatto muover le armi della Repubblica contro Volterra, il desiderio di vendicar la patria gli spignesse ad entrare in quella congiura. E Stefano, oltre all' odio che covava in cuor contro i Medici a causa dei danni di Volterra, poteva esser mosso da altre sue particolari cagioni. Perciocchè, avendo per lungo tempo convissuto nelle case di Jacopo, può essere che affezionatosi a questo per quella lunga consuetudine, riputasse di aver quindi bastevol motivo per accozzarsi con lui contro i nemici di lui. Dei Pazzi il solo Rinato non si lasciò nè dall' autorità dello zio nè dalle preghiere del cugino persuadere ad unirsi con loro; o perchè egli prevedesse nell'animo suo l'esito della cosa; o perchè, quando anche la fosse successa nel modo che era dato sperar migliore, escerasse quei mali che dovcan conseguirne. Costui la cui coscienza non sentiva rimorso di colpa contro i Medici, se pure alcuno non voglia riprenderlo di aver mantenuto troppo ostinatamente ai congiurati il Nullius ille culpae in Medices conscius, nisi quis nimis illum pertinaciter fidem coniuratis praestitisse arguat, quos quidem arctissima sibi propinquitate coniunctos minime prodere, popularem causam praesertim suscipientes, debebat, de medio discessit.

Pisis per ea tempora Raphael Riarius adolescens Iuri Pontificio operam dabat, a propinguo Pontifice in Cardinalium collegium cooptatus. Hunc quidem et Xysti gratia et Hieronymi patrui florentem, ad confirmandos coniuratorum animos, placuit per causam visendae urbis, et relaxandi simul animi, Florentiam deduci. Ea autem in re plurimum inesse opportunitatis videbatur. Nam civitate intenta ad illum excipiendum, et occultiora consilia coniuratorum erant futura, et in illius familia, cum ea perampla esset, ii facilius latere poterant, quorum uti opera ad Laurentii et Iuliani caedem constituerant. Inde etiam datum iri facultatem non desperabant, ut illos aut Cardinali obviam euntes, aut deducentes domum, quod officii genus duo fratres maxime magnificentiae studiosi haud neglecturi videbantur, incautos adorirentur. Cum Cardinalis Florentiam venisset: diversatus est apud Iacobum Patium suburbana illius villa, quam Montugos appellant. Quod cum commode eveniret, certis e suis hominibus ad id adornatis, curaverunt a Laurentio Cardinalem ad coenam in Fesulanum invitandum, haud illi tamen laeto eventu. Sive enim id casu accidit, sive quid aliud causae fuit, convivio co die Iulianus non interfuit. Ita cum ea illis occasio effluxisset, dandam sibi operam censuerunt, ut in urbe cum apud illos in convivio esset, rem agerent: vix existimantes posse fieri ulla ratione, ut tum Iulianus etiamsi illum adversa valetudo tentaret, frequentiae atque assiduitatis causa non adesset. Ea re confirmata, diem caedi dixerunt, qui erat XVI. Cal. Aprilis 21 futurus, studio et sedulitate assecuti, ut Laurentius eo die

<sup>21.</sup> Non so comprendere come lo Storico abbia potuto scrivere che i congiurati, non essendo loro successo di cogliere i due fratelli a Fiesole, rimettesser la cosa ai 17 Marzo, per effettuar la trama in un convito da tenersi in città. Tutte le memorie di quel tempo si accordan nel dire che avevan determinato di compiere il loro scellerato disegno nel 26 di Aprile, che in quell'anno 1478 era la Domenica avanti l'Ascensione: e perchè





## CARDINALE RAFFAELLO BIARTO

Cla un dipinto a fresco di Giorgio Sasari

segreto, il quale per altro, essendo quelli suoi parenti strettissimi, non dovea punto tradire, specialmente quando prendevano a difender la causa della libertà pubblica; si levò di mezzo, e se ne andò in villa.

Era in quel tempo tenuto nello Studio di Pisa a imparar lettere Pontificie Raffaello Riario, giovinetto dal Papa suo parente alla dignità del Cardinalato promosso. Parve dunque bene, per confortar gli animi de' congiurati, che questo Cardinale, il quale era in auge per la protezione di Sisto e di Girolamo suo zio, fosse condotto a Firenze, sotto pretesto di fargli veder la città e di ricrearlo. Era questa una bellissima opportunità pei conspiratori. Perciocchè, essendo la città intesa ad accoglierlo orrevolmente, meglio la congiura si ricopriva; e nella famiglia di lui che era numerosa potevansi più agevolemente quelli nascondere, della cui opera aveano stabilito servirsi per ammazzar Lorenzo e Giuliano. Speravano anche che in tale occasione, quando i due fratelli o andassero incontro al Cardinale, o l'accompagnassero a casa, le quali cortesie ben si antivedeva che i Medici sommamente solleciti di ogni più nobil creanza non trascurerebbero; i congiurati avrian modo di assaltarli a tradimento ambedue. Venne dunque il Cardinale a Firenze; e fu da Jacopo Pazzi a Montughi, sua villa propinqua alla città, ricevuto. Per usar questa buona occasione procurarono, mediante l'ajuto di certi loro amici, che il Cardinale fosse da Lorenzo nella villa di Fiesole convitato: ma l'effetto non successe come volevano, perchè Giuliano o a caso o a studio non vi convenne. Ondechè, tornato quel disegno vano, giudicarono che, se i Medici convitassero il Cardinale in città, vi sarebbe modo all'esecuzione; non parendo potesse accadere che anche Giuliano, quantunque allora fosse malaticcio, tirato dalla moltitudine degli amici che al banchetto converrebbero, non vi si avesse a trovare. E così dato

seppero che Giuliano a quel convito non sarebbe intervenuto, determinarono di effettuare i loro divisamenti, come poi fecero, la mattina del medesimo giorno in S. Reparata, dove ambedue i Medici si sarebbero trovati alla Messa per onorare il Cardinale. Di fatto, per tralasciare mille altri monumenti certissimi, nella Cronaca di Pier Carlo dei Giovannini si legge » Ricordo come a di 26 d'Aprile 1478, cioè la Domenica

Cardinalem ad prandium vocaret. Quanquam vero erat magna Laurentii prudentia: quoniam tamen nullius rei sibi conscius erat. quae illius animum solicitum haberet, et domestica potentia ac civitatis studiis tectus, minus sibi esse timendum ab ulla vi externa censebat, nihil minus suspicabatur futurum, quam ut per eam occasionem peteretur. Cum omnino coniuratis constitutum esset eo die illos in convivio aggredi: totam illam noctem, quae diem caedi destinatum antecessit, consultandis iis quae agenda in re tanta videbantur, consumpserunt: ut quem Laurentium, quem Iulianum adoriri, quem populum ad tumultum excitare, quemve alia exequi munia placeret, singulis suis distributis partibus, designarent. At cum iam illuxisset, Francisco Patio renuntiatur (quod quidem erat facillimum, tota Laurentii domo exploratorum referta) Iulianum eo die convivio non interfuturum. Cum non esse amplius cunctandum, sed quod fortuna minus daret, ab animi robore et vi petendum coniurati arbitrarentur, eos dum ad Divae Reparatae rei divinae interessent, opprimere constituerunt. Quin aulem per eam occasionem opportunitas aliqua ad rem agendam daretur, non dubitabatur. Cum enim Cardinalis eo sacrorum causa esset venturus: verisimile videbatur, duos fratres principes civitatis, quod quotidie facere consueverant, domo illum honoris causa deducturos. Partes Laurentii interficiendi Ioanni Baptistae attributas cum ille recusasset, sive comitate ac liberalitate hominis victus, facinus detestaretur, sive

mattina a ore XIIII e mezzo, o circa, celebrandosi la Messa maggiore, e dopo la elevazione del Corpo di Cristo nella Chiesa di S. Maria del Fiore di Firenze fu morto Giuliano figliuolo del Magnifico Piero ec. " E il Machiavelli le cui storie par che Michel Bruto avesse davanti nello sporre questo fatto, scrive " Desideravano i congiurati di accozzare insieme Lorenzo e Giuliano, e come prima questo occorresse, ammazzarli. Ordinarono pertanto convitassero il Cardinale nella loro villa di Fiesole, dove Giuliano o a caso o a studio non convenne; tanto che, tornato il disegno vano, giudicarono che, se lo convitassero a Firenze, di necessità ambedue vi avessero a intervenire. E così dato l'ordine, la domenica, di ventisei d'Aprile, correndo l'anno mille quattrocento settantotto, a questo convito deputarono. Pensando adunque i congiurati di poterli nel mezzo del convito ammazzare, furono il sabato notte insieme, dove tutto quello che la mattina seguente si avesse ad eseguire disposero. Venuto dipoi il giorno, fu notificato a Francesco

l'ordine alla cosa, deputarono per ammazzare i due fratelli il 17 di marzo, avendo ottenuto mercè le loro sollecite pratiche che il Cardinale fosse in quel giorno convitato da Lorenzo. Il qual Lorenzo quantunque uomo di gran senno, non avendo in cuore cosa che gli mettesse paura, e sicuro riputandosi per il poter della sua famiglia e per il bene che gli volea la città, non credeva di dover temere per parte altrui violenza: il perchè di tutt'altro avrebbe sospettato che di essere in quell'occasione cercato a morte. Avendo dunque i congiurati fermato di ammazzare i Medici in quel convito, consumarono tutta la notte avanti il giorno destinato all'uccisione in consultare di tutto quello che parea da operarsi in affar di tanto rilievo; intesi a disporre, distribuendo a ciascun le parti sue, chi sù Lorenzo, chi sù Giuliano dovesse avventarsi, chi concitare a tumulto il popolo, chi fare una cosa chi un' altra. Ma venuto il giorno, fu notificato a Francesco Pazzi, come Giuliano al convito non interveniva; e bene a lui fu facile il saperlo, perchè le case dei Medici aveva piene di spie. I congiurati dunque, pensando che non fosse più da differire, ma bisognasse mediante il valore e il coraggio ottener quello di che a loro mostravasi avara fortuna, deliberarono di ammazzar i due Medici mentre erano alla Messa in S. Reparata. E non dubitavano che in quell'occorrenza fosse per presentarsi l'opportunità di compiere quanto avean meditato: essendochè il Cardinale verrebbe ai sacri uffizii; e probabilmente i due principi fratelli, come solevan fare ogni giorno, alla Chiesa per onorarlo lo accompagnerebbero. Volevasi che Gio. Batista prendesse la cura di uccider Lorenzo: ma o che la cortesia e la liberalità di questo gli avesse addolcito l'animo, sicchè detestasse quel misfatto, o che altra cagione lo ritenesse, il Montesecco ricusò

come Giuliano al convito non interveniva. Pertanto di nuovo i capi della congiura si ragunarono, e conclusero che non fosse da differire il mandarla ad effetto, perchè egli era impossibile, sendo nota a tanti, che la non si scoprisse. E perciò deliberarono nella Chiesa Cattedrale di Santa Reparata ammazzargli, dove sendo il Cardinale, i duoi fratelli secondo la consuetudine converrebbero. "Pare dunque non vi sia ragione di dubitare che l'autore abbia errato nel determinare l'epoca in questione; e che debba starsi al Machiavelli e agli altri, i quali asseriscono essere avvenuto il fatto il 26 di Aprile.

quae alia causa illius animum ab illius caede retardaret, duobus Volaterranis Antonio et Stephano 22 dederunt: pessimo quidem consilio delata re, quae praeter animi confidentiam audaciamque singularem, et viros requireret et in caedibus illos multorum exercitatos, neque assuetis his rebus hominibus, neque ullo rerum usu confirmatis. Nam cum ipsa deliberatio interficiendi hominis difficilis omnibus fere est, qui non ab ingenio simul atque a vitae instituto, animum afferant et audaciam ad agendum parem: tum eos petere, quos magna potentia domi et publica auctoritas tucatur, eorum modo esse hominum videtur, quibus maior voluptas in vindicanda iniuria, quam mortis metus, etiam si illa sit obeunda, proposita sit. Franciscus Patius et Bandinus partes sibi Iuliani necandi sumpserunt, homines, cum magnum facinus aggrederentur, ut res postea docuit, audacia et confidentia animi maiore. Atque ne qua mora in re tanta perturbatis, aut impedimentum afferretur, ubi sacerdos, qui sacra faceret, imprudens signum quod inter eos convenerat edidisset, tum fieri caedis initium placuit. Quae tanta obiecta religio, cum illa quantumvis efferatum animum atque odio implacabilem, a tam audaci incoepto deterreri acquum esset, ad confirmandam fiduciam animorum et vim per illius contemptionem, iis plurimum usui futura videbatur. Atqui dum ceteri his agendis rebus essent occupati, duorum fratrum secuta caede, Franciscus Salviatus cui esse auxilio Iacobum Pogii filium placebat, necessariorum manu, quam haud contemnendam comparaverat, forum occupare et curiam: atque hinc oppressum magistratum, ubi minus suis faventem rebus comperisset, collegasque 23 simul illius omnes interficere jubebatur.

Cum hacc ita ordine administrata essent: stata hora in ae-

<sup>22.</sup> Aggiungo qualche più esatta notizia rispetto a questi due preti; e la levo dal già allegato libro di Giovanni Adimari stampato in Napoli An: 1769. Per rispetto ad Antonio scrive l'Adimari » Scilicet Antonius Domini Gherardi de Maffeis de Vulterris Apostolicus Scriptor, cujus odium in Laurentium Medicem ostendunt plures Scriptores. Raphael Volaterranus conterrigena, Geogr: L. V. scribit: Antonius Volaterranus ec. primas partes depoposcerat odio ductus veteris ju Volaterranos injuriae ». E

volerlo fare: ondechè addossaron questa cura a' due Volterrani, Stefano e Antonio. E in questo non potevano con peggior consiglio governarsi; mentre a gente nè assuefatta a simili eccessi, nè capace di tanto per alcun esercizio, dettero a far ciò che voleva non solo animo intrepido e audacia singolare, ma anche uomini bravi e in molte altre morti esercitati. Perciocchè, se il solo risolversi a uccider qualcuno è malagevol cosa per quasi tutti coloro, ai quali la natura e la maniera del vivere non dette animo e ardimento pari a sì enorme fatto: tanto più l' avventarsi addosso a persona, che dalla gran potenza che ha in patria e dalla pubblica autorità sia difesa, par solo da uomini, nei quali la sodisfazione del vendicarsi dei torti ricevuti possa più che il timor della morte, anche quando debba la morte incontrarsi. Francesco de' Pazzi e il Bandini si presero il carico di ammazzar Giuliano; ed eran come fece vedere il fatto, benchè l'uopo fosse grande, animosi ed intrepidi più che l'uopo chiedeva. E perchè i congiurati nell'esecuzione non si smarrissero, e non corresse tempo di mezzo fra le due morti; si determinò a tutti fosse principio dell'operare un segno convenuto, il qual si darebbe senza saperlo dal Sacerdote che celebrava. Così volevano che quel Misterio augustissimo, per cui anzi dovea da tanta enormità essere sgomentato ogni qualunque animo più imbestialito e più implacabil nell'odio, potesse in empio modo vilipeso servire mirabilmente a farli a quella sacrilega opera più pronti. In questo mezzo Francesco Salviati, ajutato da Jacopo di Poggio, con uno stuolo non dispregevole dei suoi più stretti amici doveva, morti i due fratelli, occupar la Piazza e il Palagio, opprimere quindi la Signoria; e se non l'avesse trovata favorevole ai loro disegni, quella con tutti i collegi trucidare.

Fatta questa deliberazione, all'ora stabilita se ne andaron nel

riguardo a Stefano aggiunge n Idest filius Ser Nicolai de Bagnone Plebauus S. Joannis Baptistae de Monte Murlo, ubi Patiorum familia habuerunt et habent praedia n.

<sup>23</sup> Questa parola latina deve rendersi con l'italiana Collegi. In Firenze i Collegii erano anticamente un Magistrato Coadiutore della Signoria, cioè del Gonfaloniere e de' Priori, negli affari di maggiore importanza. Dicevasi esser de' Collegi, cioè quasi compagni del Gonfaloniere e de' Priori (V. Crusca e Alberti alla parola Collegio).

dem conveniunt, quo iam erat Cardinalis a Laurentio deductus. Erat populi summa frequentia, accedente ad causam religionis cupiditate visendi amplissimi adolescentis, et florentis maxime apud propinquum Pontificem auctoritate et gratia. Ac quanquam iam erant sacra instituta, Iulianus, tanquam unum esse fortunae studium videretur illum a tanta clade imminenti vindicare, nondum venerat in templum. Itaque ne per illius absentiam saepius coniurati frustrarentur, quae iam bis illos fefellisset: Franciscus Patius et Bandinus, quibus, ut diximus, datum negotium erat eum opprimendi, domum recta ad illum contendunt: quoniam uterque institutam cum eo familiaritatem et consuetudinem habebat, non diffidentes illum, die festo praesertim et quo pietatis officium de more esset persolvendum, deducturos. Quae cum minus tamen procederent: multa affingendo quae elicere possent animum iuvenis, ubi exiret, invitiet tergiversantis: tandem pervicerunt, ut domo egressus atque iis comitatus ad aedem contenderet. Quanquam erat hominum audacia ingens, religionis summa contemptio, odium plane inexpiabile: illud tamen non potest non summae admirationi esse: cum rei tantae conscientia animos versaret, quam mox essent aggressuri: eum ipsum, quem petere ferro, ac trucidare constituissent, adire, appellare, quae videbantur iuvenili licentia oblectandi causa dicere, multa ad voluptatem fingere, potuisse. Nam Patius (ut fertur) exploraturus an indutus thorace, quod aliquando consueverat, domo exisset: tanquam studio et amore provectus, dicitur illum aliquandia arcte complexus tenuisse : vix at tandem fide facta, esse incrmem, videretur missum facere posse. Tametsi minime fratres Medices fugiebat, Laurentium in primis, qui sibi conscius erat quam multas odii et alienationis illis causas dedisset, Patiorum male affectos animos in simulatione officii, latere: minime tamen suspicabantur, ita illos studio et cupiditate efferri, ut non civili more potius simultates exercere, quam hostili odio ac sanguine inimicorum et vita expetenda arbitrarentur. Itaque semper facile erant passi, pro iure cos affinitatis et maiorum necessitudine, sua consuetudine et familiaritate uti: id quidem

tempio, dove già era venuto il Cardinale accompagnato da Lorenzo. La chiesa era gremita di popolo, aggiungendosi alla devozione la brama di vedere un giovinetto risguardevolissimo, che presso il Papa suo parente trovavasi in grande auge di autorità e di favore. Era già l'Uficio Divino incominciato quando Giuliano, quasichè la fortuna s' ingegnasse di liberarlo dalla sua sovrastante sciagura, per anche non era in Chiesa. Il perchè, non volendo, per non poterlo accozzar con Lorenzo, troppo spesso restar delusi, lo che era loro già avvenuto due volte, Francesco Pazzi e il Bandini a dargli morte, come già abbiamo detto, destinati se ne andarono diritti a trovarlo alle sue case; e poichè avean con esso stretta amistà e confidenza, essendo quello giorno di festa nel qual doveva secondo il consueto adempiere i doveri di religione, non disperavano di condurlo in S. Reparata. In principio trovarono assai difficoltà, perchè Giuliano non aveva voglia di venirvi, e non sapeya risolversi: ma essi con le mille lusinghe tanto ben lo tirarono nei loro voleri, che finalmente il vinsero, e lo condussero in chiesa. A vero dire l'audacia in quest'uomini era grande, sommo il dispregio della religione, implacabile l'odio: ma pure è cosa propriamente da maravigliarne che, mentre gli rimordeva la coscienza dell' enormità che subito dopo volean commettere, potesser recarsi a trovare, careggiare, tener divertito con motteggi che sapevano di licenza giovanile, fintamente sollazzar quello stesso che avevano già destinato alla strage e alla morte. E di più raccontasi che il Pazzi, per accertarsi se Giuliano uscisse di casa con indosso la corazza, come talora era solito, sotto colore di carezzarlo per il gran bene che gli voleva, strettamente lo abbracciasse nella persona, parendo che appena volesse lasciarlo libero, poichè si fu assicurato che egli non era difeso. Non ignoravano punto i Medici, e specialmente Lorenzo il quale ben sapeva quante cagioni di nimistà e di rancore avessero dato ai Pazzi, che questi acerbo animo avevano contro di loro, e sotto simulate cortesie lo celavano; ma pure non sospettavan mai che i Pazzi si lasciasser tanto prendere dallo sdegno e dalla passione, sicchè pensassero a sfogare le loro nimicizie non civilmente, ma con odio

eo consilio, ut cum manare odii causam a domestica potentia, quae iis erat invisa, intelligerent: hoc tanquam lenocinio delinitos eorum animos sibi conciliare aliquando non desperarent. Quae quidem opinio longe illos fefellit. Nihil enim viro forti facilius est, cum vitam inhonoratam ducat, quam illam execrari animo, et pretium vindicandae iniuriae statuere. Itaque nemo est ita abiectus, cuius non sit offensio vitanda: cum in eam quis incurrit, illum in magnis etiam imperiis et potestate summa, horrere infamis vitae despicientem animum oportet: cum is illam morte speret a contumelia vindicare, quae sit clara inimici exitio futura.

Iam cum eo esset ventum, ut sacerdos qui rem divinam faciebat, esset signum editurus, quod erat coniuratis ad caedem constitutum: Bernardus, qui opportune Iuliano propinquus constiterat, brevi gladio, quem ad hunc usum faciendum curarat, illi pectus transfixit: cum in magna hominum turba primos urgentibus proximis, nemo qui opem imploranti auxilio esset, accurrere potuisset. Quo tanto accepto vulnere, moribundum atque in terra prolapsum Patius adortus, aliis vulneribus multis, ut non ille iam morte, sed cruore exsaturari et sanguine inimici videretur, confectum reliquit. Atque eo dicitur iracundia et furore provectus, ut cum in iacentem ferro incumberet, ac saepius novis infligendis vulneribus repeteret ictus, se ipse in crure gravissimo affecerit vulnere. Est auctor Valorius, non a Bandino primum Iulianum, sed a Patio vulneratum: ita autem ordinem rei gestae exponit. Cum ad constitutum signum Patius propius Iulianum accessisset, illum complexum sub alas explorandi causa an esset armatus, cum illud etiam adiecisset, egregie esse cum illo actum qui in morbo pinquior esset effectus, sub mammam a laeva parte pugione transfixisse: hinc eum, cum accurrisset, Bandinum una multis confossum vulneribus confecisse.

Eodem tempore quo Patius et Bandinus Iuliano interfi-

ostile, e con volere il sangue e la vita dei loro rivali. E perciò avean permesso che, come alla parentela e all'intrinsichezza in che eran vissuti i maggiori si conveniva, usassero in casa loro familiarmente, col disegno che, siccome vedevasi la causa dell'odio esser la potenza dei Medici dai Pazzi invidiata, i Pazzi finalmente da quelle carezze addolciti diventassero a loro amici. Ma questo fu grande inganno. L'uomo di vaglia, quando conduce senza onore la vita, nell'animo suo facilissimamente la esecra, e la fa prezzo di sua vendetta. Imperò bisogna guardarsi dall'offender chiunque benchè meschino; ma chi una volta offese altrui, quantunque abbia impero e potenza grande, tremi per paura di chi ha in petto anima schiva di vita infame, e ue tremi finchè l'offeso sperar possa di lavar le sue onte anche mediante la propria morte, purchè questa per l'estrema rovina del suo nemico sia chiara.

Essendo dunque la Messa al punto destinato, Bernardo il quale collocato si era a bella posta accanto a Giuliano, con un'arma corta a quell'effetto apparecchiata gli passò il petto; nè in quella gran folla di genti che per tal caso scompigliate si urtavano e riurtavano alcuno potè accorrere in soccorso del misero che invano gridava ajuto. Poichè, ricevuta cotanta piaga, Giuliano cadde, Francesco si gettò sopra lui moribondo e prostrato, e lo finì con tante altre ferite, sicchè parea non della morte, ma del sangue di lui volesse satollarsi. Anzi tanto si lasciò acciecar dal furore, che mentre era col ferro sopra il Medici disteso in terra, e più e più volte si rifaceva a piagarlo, se medesimo in una gamba gravemente offese. Il Valori racconta che Giuliano non dal Bandini, ma dal Pazzi su prima ferito; ed esponendo l'ordine del fatto, scrive che il Pazzi, poco avanti il segnale, più d'appresso accostossi a Giuliano, lo abbracciò sotto le ascelle per sentir se aveva la maglia di ferro, gli disse avergli la malattia reso buon servizio col farlo ingrassare, e poi gli dette una pugnalata sotto la mammella sinistra; dopo di che subito là accorso il Bandini con molti colpi lo trafisse e lo finì.

Nel medesimo tempo in che il Pazzi e il Bandini ammazza-

ciendo intenti rem gerebant: duo Volaterrani longe guidem vario eventu, cum leviter Laurentium se acriter defendentem in ingulo sauciassent: homines, qui neque audacia neque animi praesentia pares Bandino et Patio, in virum (quod caput est) atque cum animo paratiorem Iuliano incidissent: infecta re, in turbam se hominum et frequentia multorum et formidine trepidationeque fluctuantem, recipere coquntur, unde cum nullum effugium pateret, comprehensi facile ac paulo post sunt supplicio affecti. Laurentius interea quamquam iam illos reiecerat, veritus tamen ne maior manus coniuratorum esset, stipatus necessariorum et clientium turba se in sacrarium opportune receperat. Nanque Bandinus (tanta erat hominis confidentia et vis ) damnata cunctatione et tarditate Volaterranorum, post Iuliani caedem Francisco Norio interfecto, iam erat in Laurentium impetum facturus, sive adhuc veteris simultatis memoria manente, sive offensus quod Iuliano auxilio venisset 24: ut vix ille valvis adyti occlusis, satis se munitum ab illius subita vi existimarit. In magno tumultu cum perterritis hominibus, neque a quibus petendum sibi esset auxilium, neque adversus quos arma sumenda, neque quid sibi cavendum magnopere constaret: Cardinalis ad aram confugit, quo in loco septus sacerdotum corona, cum aliquandiu egisset: tandem postea tumultu sedato, per civitatis magistratum est domum deductus: ubi vix tectus religione sacrorum ac publica fide se continuit. Nam quoniam ad Patios diverteret, qui illum in urbem perduxissent: erant qui illum quamquam adolescentem non esse expertem consiliorum, sed suam praesentiam coniuratis accommodasse, iis de causis quas superius commemora-

<sup>24</sup> lo mi sono staccato dal senso che ci si presenterebbe naturalmente per l'ordine di questo periodo; ed ho riferito a Francesco Nori le parole sive adhuc veteris ec..... auxilio venisset, che dovrebbero secondo il testo riferirsi a Lorenzo. E ciò ho fatto, in primo luogo perchè altrimenti si avrebbe contraddizione; giacchè lo Storico ha detto sopra che Lorenzo per timore si era ricovrato in sagrestia, ed ora direbbe che voleva correre in ajuto di Giuliano: in secondo luogo perchè così mi conformo col racconto del Machiavelli che Michel Bruto ha seguitato in tutto e per tutto. — E parimente mi par da notare che l'Autore non si è espresso con chiarezza, scrivendo poco sotto in

van Giuliano, i due Volterrani uomini di assai minore ardimento e presenza d'animo degli altri due, e che l'avean da far con un prode, e (ciò che più monta) con uno il quale meglio di Giuliano avea preparato l'animo a questo avvenimento, con esito assai diverso assaliron Lorenzo; e siccome questi virilmente si difendeva, appena poteron ferirlo leggiermente nella gola. Ondechè, ito il colpo a vuoto, si sforzarono di rifuggirsi nella calca della moltitudine affollata, e per lo spavento e per la trepidazione ondeggiante; ma non trovando scampo per alcun verso, facilmente presi poco dopo furono strascinati al supplizio. Lorenzo frattanto, sebbene avesse respinto que' due, nondimeno temendo vi avesse un maggiore stuolo di congiurati, ristrettosi con quelli amici e servidori che avea d'intorno, nella sagrestia si rinchiuse. E il fece a tempo: perocchè il Bandini, tanto era il coraggio e la bravura di costui, dannata l'irresoluzione e la tardità de' Volterrani, avendo morto dopo Giuliano anco Francesco Nori, o perchè serbasse memoria di vecchia nimistà con lui, o perchè si offendesse che fosse venuto in soccorso di Giuliano; era già per iscagliarsi sovra Lorenzo, quando, chiuse in buon punto le porte, potè questi riputarsi contro quella subita violenza abbastanza riparato. In mezzo a tanto trambusto, mentre tutta spaventata la gente non sapeva nè a chi dimandare aiuto, nè contro chi impugnar l'armi, nè da che cosa guardarsi; il Cardinale si ristrinse all'altare; e quivi per alquanto difeso all'intorno da un cerchio di sacerdoti si stette, finchè poi, sedato il tumulto, potette la Signoria condurlo in Palagio, dove fatto appena sicuro per la riverenza alla sua sacra persona e per la fede pubblica dimorò. Perciocchè, siccome egli era alloggiato presso i Pazzi che lo avevano fatto venire in Firenze, vi era chi avvisava per le cause sopra rammentate che, quantunque giovinetto, fosse a parte di quel reo disegno, o almeno colla sua pre-

modo che può intendersi esser il Cardinale stato ricondotto da S. Reparata alla casa dove prima della congiura era alloggiato. No; dopo avvenuto il fatto, egli fu menato in Palagio, e fu quì tenuto quasi prigione, usandoglisi per altro tutti i debiti riguardi. E nel Palagio stette fino al 5 Giugno, nel qual giorno fu accompagnato al Convento della Nunziata, d'onde il 12 di detto mese parti per Roma ( V. Giovanni Adimari pag. 62 Note).

vimus, arbitrarentur. Facile autem erat id suspicari, facientibus coniecturam ex Pontificis et Hieronymi simultate, nemini quidem obscura: cum neuter illam dissimularet, Pontifex in primis fretus summa potestate imperii. Itaque appositis custodibus, qui quaecunque ageret attente observarent, interea se continere domo erat iussus.

In urbe tum forte Perusini aliquot exules agebant, homines egentes atque audaciae singularis. Pulsi autem per vim ab adversariis Florentiam confluxerant: quoniam studia partium vigere inter potentes cives non ignorabant, certa spe adducti quo domesticam egestatem tuerentur, paratum sibi subsidium a privatorum liberalitate non defuturum. Horum per opportunam operam Patii arbitrati ad civitatis statum constituendum: cum aliarum maximarum rerum pollicitatione, tum spe certa in patriam reditus, ubi Medices sustulissent, in sententiam adduxerant: factiosos homines et multorum caedibus et sanguine contaminatos. Ita Salviatus ad ceteram hominum manum, quos partim e suis, partim ex amicis et necessariis permultos coegerat, Perusinis exulibus adiunctis, in curiam venit: ac ceteris iussis subsistere ad fores, quo excitato tumultu, fuqientibus aditus praecluderetur: scalas conscendit, exulum praesidio munitus. Hinc cum prope atrium venisset, quo Vexillifer cum collegis prandebat ( is est Caesar Petrutius, quem in Prati defectione supplicio destinatum, fortuna magno adiumento futurum ad Medicum potentiam stabiliendam reservaverat ) a ianitore ut paucis loqui cum illo liceret, postulavit, quae ut cognosceret permagni illius interesset. Facile potestate facta, cum in cubiculum interius intromissus dicere quae vellet iuberetur, comites in scribarum proximo atrio repente foris exclusi aditu manserunt. Erat enim serra, ut plerasque videmus, eo artificio facta, ut quidem levi impulsu atque adeo sua sponte claudi, recludi eadem nisi clavi adhibita haud posset. At Salviatus seductum ab aliis Petrutium veluti aliquid a Pontifice haberet, quod illi eius nomine exponi oporteret: ita alloqui instituit, ut hinc parum verba

senza avesse dato favore ai congiurati. E questo sospetto era ben naturale per le congetture a che ne induceva la nimistà di Girolamo e del Papa a tutti nota; nimistà che niuno dei due dissimulava, il Papa specialmente nella sua sovrana potenza confidato. Fu dunque il Cardinale fatto guardare a vista, e gli fu comandato di non uscire.

Trovavansi a caso in quei tempi in Firenze alcuni Perugini, gente bisognosa e ardita a tutte prove. Costoro, cacciati di casa dalla parte nemica, eran tutti colati in Firenze, come quelli che, sapendo aversi in questa città sette e contese di cittadini potenti, vi erano stati condotti da certa speranza che per la liberalità dei particolari troverebbero chi provvedesse alla miseria che gli affliggeva. I Pazzi, argomentandosi di potersi servire opportunamente della costoro opera per riformar lo stato della città; con belle promesse di ogni maniera, e con quella specialmente di rendere ad essi la patria poichè fosser levati di mezzo i Medici, avean tirato nella loro voglia questi uomini faziosi, e delle stragi e del sangue di molti contaminati. Ondechè il Salviati, accozzati avendo altri molti suoi parenti e amici strettissimi con questi Perugini, venne in Palagio; dove arrivato, lasciò gli altri da basso alle porte, affinchè al levarsi del rumore fosse a chi volea fuggire chiusa l'uscita; e colla scorta di quelli esuli salì le scale. Essendo quindi venuto presso l'atrio che era davanti alla stanza dove il Gonfaloniere colla Signoria desinava ( e Gonfaloniere era Cesare Petrucci, che destinato al supplizio nella sommossa di Prato, la fortuna riserbato aveva ad essere di grande ajuto per fermar la potenza dei Medici), chiese al donzello gli fosse permesso di dir poche parole al Gonfaloniere per significargli cosa di gran momento. Ottenne agevolmente di entrare, e intromesso in più interna stanza fu richiesto dal Gonfaloniere di quello che avesse da dirgli. Ma intanto i compagni rimaser chiusi nella Cancelleria che era davanti a quella stanza, perchè la porta che stava in bilico a un tratto al di dentro si serrò: e la toppa, come altre ne vediamo, era fatta a serracinesca; sicchè l'uscio per qualunque leggiera spinta si chiudeva di per se, nè più potevasi, se non con l'ajuto della chiave,

cohacrentia, hine vultus et motus inconstantia, perturbatum metu atque horrore animum indicaret, nihil idem, quo mente conceptum facinus occultaret, prae se ferret. Ita Vexillifer ex illius perturbatione, collecto animo, cum id quod erat, subesse insidias suspicaretur, sublato clamore ac familia excitata, e conspectu se repente foras proripuit. Hinc cum illi forte occurrisset Iacobus Poqui filius, vi manu arreptum lictoribus vinciendum asservandumque tradidit: comitibus pariter ponere arma et se tradere summo magistratui iussis. At ceteri ad tumultum multitudinis clamore excitati, qui magistratui assistere consucverant, armis, quaecunque ad manus erant, arreptis, Salviatum ac suos omnes, cum eorum magna pars tanquam inclusi cavea laterent, aut vivos captos suspendi pro curia, aut resistentes interfici iusserunt. Inter cos, qui sunt tam foedo supplicio affecti, duo Iacobi Salviati et Pogii filius alter: atque qui eorum omnium dux erat, Franciscus Salviatus cum praeter nobilitatem familiae, Pisanorum Pontificatu insignis haberetur. Interea qui iussi erant ad fores opperiri, cum superius tumultum excitatum audissent: militibus perpaucis, qui in statione erant, oppressis, omnia inferius occupaverant: videbanturque mox, quanquam ingressus erat armatis munitus, in superiorem contignationem impetum facturi. Etsi autem ad tumultum concursu hominum facto, multi iam aderant, qui factionis Patiorum essent: neque armati tamen cum aditu prohiberentur, foribus ob eam ipsam causam occlusis, esse praesidio, neque inermes qui ipsi consilii inopes in primis hacrcrent, quicquam opis poterant aut auxilii afferre.

Interca Bernardus Bandinus, qui etiam si susceptas a se partes egregie praestisset, Laurentium esse tamen incolumem, qui totius rei caput crat, Franciscum Patium gravi vulnere affectum, in quo spem omnem bene rei gerendae collocaverat,

riaprire. Intanto il Salviati, avendo tirato in disparte il Gonfaloniere, come sotto colore di volergli parlare per commissione del Papa, gli cominciò a favellare in modo che, per un verso le parole spezzate e dubbie, per l'altro le alterazioni del viso e dei movimenti facean fede di uomo perturbato dallo smarrimento e dalla paura, che non sapeva come occultare l'enormità meditata. Ondechè da quella sua confusione indotto il Gonfaloniere a riflettere nella cosa, venne in sospetto di ciò che veramente era, esservi sotto qualche tradimento; e datosi a gridare e a chiamar la famiglia, lasciando lì l' Arcivescovo, fuori di camera si pinse. Quì avendo trovato Iacopo di Poggio, lo prese per i capegli, e lo dette ai sergenti, perchè legato lo guardassero; e parimente comandò a quelli che eran con lui di posar le armi, e di darsi nelle mani della Signoria. Al levarsi di tanto rumore tutti gli altri che assistevano al magistrato, dato di piglio alle armi che il caso offeriva loro, fecero che il Salviati e i suoi, dei quali la maggior parte erano come rinchiusi in una gabbia, fossero o trucidati se resistevano, o appiccati alle finestre del Palagio se potevano aversi vivi. E fra questi ultimi furono Jacopo Salviati, Jacopo di Messer Poggio; e quel desso che gli aveva condotti, illustre non solo perchè uomo di sangue nobilissimo, ma anche perchè Arcivescovo di Pisa, Francesco Salviati. Frattanto quelli che eran da basso rimasi ad aspettare, avendo sentito di sopra quel gran fracasso, sforzata la guardia che era assai debole, avevano occupato tutto il pian terreno, ed eran per assalire il piano superiore, quantunque da uomini armati ne fosse guardato l'ingresso. E già, corsa gran gente a questo tumulto, traevan là molti partigiani dei Pazzi; ma nè armati, perchè a porte chiuse era impossibile entrare, nè disarmati, perchè neppur essi sapevan che farsi, potevano per alcun modo soccorrere ed ajutar quei di dentro.

Bernardo Bandini frattanto, il quale, quantunque avesse fatto mirabilmente le parti sue, vedeva vivo Lorenzo a cui più che a chiunque altro importava dar morte, e Francesco Pazzi, nel quale tutta avea posta la speranza dell'impresa, gravemente pia

minus esse idoneum ad cetera obeunda intelligeret: desperato rei eventu, sibi ipse, quando minus aliis licuerat, consulere decrevit, ac fuga salutem quaesivit. At Franciscus Patius cum reversus domum, vulnere obligato equum conscendisset, ex illius iactatione sanguine uberius effluente, domum rursus redire est coactus. Vbi cum minus ipse saucius cetera posset peragere, obsecrando obtestandoque pervicit, ut Iacobus patruus equo conscenso per urbem excurrere, ac multitudinem concitatam ad libertatem vocare, tum alia quae usus postularet, quando sibi minus per vulneris cruditatem liceret, obire sedulo vellet. Ipse, cum vulnere gravius recrudescente fessum vires deficerent, collocari se in lecto iussit. Iacobus interea quanquam neque satis ipse per aetatem poterat, et suo ingenio ab armis abhorrebat: cum id tamen ab invito temporis angustiae extorquerent, assumptis secum circiter centum armatis, quos ad huiusmodi casum comparaverat, quacunque vadebat, clamore ab illis sublato, non desistebat hinc nominatim homines appellando, hinc universos hortando, ad arma, quae ipsis privatim salutaria et Reipub. essent, excitare. Pro suis civibus assertorem se omnium libertatis arma cepisse: caput, vitam, fortunas, ut improbis hominibus obviam iret, qui illi insidiarentur, in discrimen obiecisse: ut non magis cum ita de patria meritus sit, pro hoc tam insigni pietatis studio parem sibi referri gratiam speret: quam intelligat, ubi frustra patriam a se opem implorare boni et amantes Reipub. cives patiantur, perniciosum id omnibus et grave futurum. Ac si cunctentur sibi esse auxilio patriae liberatori, quam quidem minime pati potuerit per paucorum studium et gratiam magnitudinemque largitionum invadi, ac tanto suo periculo asserere in libertatem aggressus sit: quem alium postea, cui haud dubia pernicies proposita, nulla populi gratia, nulla laudis spes sit, rem tantam ausurum? At sibi quidem, quanquam desertum se et proditum ab iis intelligat, a quibus minime debeat, pietatis laudem tamen propositam, cuius fructus uberrimus sit, privatis suis fortunis, patria, propinquis, fratris liberis, quos filiorum loco semper habitos, adolescentes

gato e non più idoneo a eseguir le parti che ancora gli rimanevano; disperando del successo deliberò di provvedere a se, quando agli altri più non poteva giovare, e cercò con la fuga salvarsi. Al contrario Francesco Pazzi ritornato a casa, legata la ferita, montò a cavallo: ma siccome per lo scotimento di questo sgorgava in più copia il sangue, non vi si potendo reggere fu costretto a ritornarsene a casa. E giacchè egli ferito non valeva a far quello che a far gli restava, pregò e ripregò e finalmente persuase Jacopo suo zio che montasse a cavallo, corresse la terra, gridasse popolo e libertà, e quant' altro chiedevasi all' uopo, poichè egli Francesco per l'acerbo dolor di sua piaga più non poteva, procurasse con sollecita diligenza eseguire. Dopo dato quest' ordine, siccome spossato era, e sentiva inasprirsi sempre più la doglia, si se' mettere a letto. Jacopo frattanto, sebbene quella non sosse impresa da vecchio, e per natura dalle armi aborrisse; pure costretto dal trovarsi in quello stremo, con forse cento armati prima preparati per simile impresa, andava gridando per dovunque passavano libertà; e col chiamare a nome quelli fra i suoi conoscenti che incontrava, e coll'esortar l'universale dei cittadini, non rifiniva dall' invitar tutti a prender le armi con che a loro stessi e alla repubblica recasser salvezza. Per i suoi cittadini, diceva egli, averle prese della comune libertà sostenitore: per opporsi ai cattivi che la insidiavano aver messo a rischio e stato e fortune e vita; sicchè ben meritando di Firenze, non tanto sperava di avere degna mercede del segnalato amore il quale le aveva portato, quanto intendeva che, se i cittadini virtuosi ed amatori del ben pubblico lasciassero che il luogo nativo chiedesse senza frutto ajuto da loro, ciò riescirebbe per tutti di danno e di rovina. Se indugiassero a soccorrer lui liberator della patria, mentre egli non aveva potuto tollerare che la fosse così dalla rea industria e dalle prodigalità di pochi tiranneggiata, e avea dato mano con tanto pericolo a riporla in libertà; chi altri dopo lui, sapendo sovrastare inevitabil rovina e favor nullo per parte del popolo e nulla speranza di lode, chi avrebbe ardito di porsi a sì grande impresa? In quanto a se, quantunque si vedesse abbandonato e

clarissimos et florentissimos civitatis pro patriae salute in perniciem certam adduxerit: omnibus denique, quae sunt magis in vita expetenda, multo semper antiquiorem futuram. Haec tametsi celso erectoque animo vir summae dignitatis, septus fortissimorum iuvenum manu ad populum iactabat : nemo tamen conspiciebatur, qui aut paulo liberiore querela, aut tacita admurmuratione indicare liberi hominis sensum, atque sequi adhortantem auderet : diuturno usu ita populo delinito, ut libertatis pretium libertate charius potiusque haberet. Ita hac tanta de-, stitutione perculsum, cum iam in forum progressum et vox simul et vires, et spes maxime deficeret: delecti milites ex praetoria cohorte saxis magno pondere de loco superiore actis, pellere inde atque exturbare conabantur, ut cum in subiectos nulli temere ictus caderent, et crebra lapidatio coniectioque telorum esset, una autem vox exaudiretur, cedere foro et ponere arma iubentium, et praesenti fortunae succumbere, quam aversam a vera virtute agnoscebat, et converso equo pedem referre cogeretur. Cum autem ab aliis multis, conviciis, probris, et maledictis exagitaretur: a Ioanne Seristorio propinquo homine, quem casu obvium habuit, castigatus non gravi magis quam vera oratione fertur. Quid sibi vellet? quid spectaret? quid secutus, civis primarius, auctoritate tanta, gratia, amicitiis, clientelis, divitiis florens, omnem vitae anteactae fructum in unius horae discrimen contulisset? commune libertatis desiderium omnium esse, in quibus aliquis eius modo sensus existeret (quem autem sua sponte, cum utrumvis liceret, servire malle?) libertatis patrocinium Dei immortalis unius esse: qui ut populus eius studio aliquo teneatur, solus possit efficere: multitudinis partes, cum quidem idipsa aut negligat, aut contemnat, qui suscipiendas sibi ac praestandas putet: parum quid sui iuris atque officii sit, agnoscere videri. Cum ita illi omnis spes praecisa esset, non modo (quod sibi spoponderat) ad suum arbitratum Rempub. inimicis sublatis moderandi, sed neque statum retinendi privatum suum: quod unum illi reliquum erat, eodem praesidio armatorum tectus patria cedere inimico irato, et tan-

tradito da quelli che anzi doveano sovvenirlo; pure la lode di cittadino pietoso, ricchissimo guiderdone che si era proposto di conseguire, avrebbe egli avuta in pregio più che le sue private fortune, più che il vivere in Firenze, più che i parenti, più che i nipoti ( i quali, giovani chiarissimi e nobilissimi fra i cittadini, tenuti sempre da lui in luogo di figliuoli, avea per salvar la patria ridotti a rovina certa ) più che finalmente tutte quelle cose le quali nella vita si posson mai desiderare. Così con altera magnanimità, avendo intorno una mano di giovani gagliardissimi quel nobilissimo vecchio aringava il popolo: ma non per questo v' era persona che osasse contro i Medici levar querela, che anche sottovoce sentimenti accennasse da uomo libero, che le esortazioni di lui ardisse seguitare; perchè il lungo uso aveva ammaliata la gente, di modo che questa il prezzo della libertà più che la libertà tenea caro. Era Jacopo sbigottito da siffatto abbandonamento, e già arrivato in piazza non aveva più nè forze nè voce nè (quel che è peggio ) speranza; quando le guardie della Signoria lo salutarono dall'alto del Palagio con sassi di peso enorme, per costringerlo a uscir di lì ed a fuggire. Scagliato dall'alto su' quei che eran sotto non cadea sasso in vano, spessa era la tempesta delle pietre e de' dardi, non si ascoltava altra voce oltre quelle che gridavano allo sciaurato uscisse di piazza e posasse le armi, facevansi tutte prove perchè cedesse alla presente fortuna, la quale conoscer doveva avversa a virtù vera, e, voltato il cavallo, indietro ritornasse. E di più, mentre egli era da molti altri caricato d'insolenze di vituperii e d'imprecazioni, è fama che Giovanni Serristori suo cognato, nel quale a caso si avvenne, con rampogne non meno acerbe che giuste lo gastigasse, dimandandogli: Che pretendesse mai? che aspettasse? a che fine cittadino fra i primi, riputatissimo per tanta autorità credito amicizie clientele ricchezze, avesse avventurato nel rischio di un' ora sola tutto quanto il frutto della passata vita? chi poteva esservi che la libertà non bramasse, sapendo che cosa sia libertà? chi vorrebbe piuttosto sottoporsi al servaggio, se gli fosse dato lo scegliere? ma il patrocinio della libertà sta nelle mani d'Iddio, il quale solo può far

ta iniuria implacabili, atque alio se recipere, constituit. Ita quemadmodum sibi visus erat, pietatis in patriam egregie in praesentia officio persoluto 25, flens Deum hominesque contestans per se eo die quo minus patriae libertas restitueretur, factum non esse: ex urbe, in Flaminiam per Apennini tramites iter facturus, proficiscitur.

At Laurentius cum multi ad illum, re audita, praesidii causa subito armati coissent, domum gravi defunctus vitae periculo incolumis rediit. Ibi cognoscit iam omnibus ad unum, aut vi interfectis, aut affectis supplicio, qui forum et curiam occupaverant: cum vindicatum summi imperii ius esse a coniuratorum armis, tum Medicum nomen ingenti populi plausu efferri certatim ubique et celebrari. Nam veluti hanc unam rationem opportunam populo fors obtulisset, ab omni se suspicione liberandi, corpora coniuratorum discerpta in diversas partes, et dilaniata, per urbem unco trakebantur: atque ut foedum horrendumque spectaculum non aliis solum, sed iis etiam videretur, qui gravissima iniuria et recenti affecti, ex cruore et carnificina inimicorum solatium quaererent, mutilata eadem ac sanie et coeni illuvie foedata in Arnum proiiciebantur. Eodem impetu atque ardore, cum cupiditas et egestas esset hominum crudelitati adiuncta, magnum ad omne scelus incitamentum, Patiorum aedes ab avara plebe direptae: unde, cum edita exempla libidinis et avaritiae essent, in immensis opibus

<sup>25.</sup> La congiura de' Pazzi non fu nè sarà mai riguardata da chi pensi saviamente come un'opera di pietà verso la patria. Quanti mali piovessero sopra Firenze posciachè quella non riescì, lo narran le storie. Quanti ne sarebber venuti se l'avesse avuto il successo che i congiurati volevano, è facil cosa il congetturarlo. (V. Nota 18 a pag. 196).

che il popolo sia mosso a volerla; e quegli che pensa ad addossarsi e a far le parti della moltitudine, mentre questa non se ne cura, fa veder che non sa nè il conto suo nè il suo dovere. Jacopo dunque, vedendosi così tagliata ogni speranza non solo di riformare, levati di mezzo i nemici, il Comune a modo suo, come si era ripromesso, ma anche di ritenere il proprio stato; risolvè di valersi di quella compagnia di armati (unico scampo che gli restava) per escir dalla patria dove vedeva un nemico adirato e implacabile per tanta ingiuria, e di altrove riparare. Ondechè, parendogli avere ormai pagato alla patria nel modo che poteva migliore il debito della pietà, colle lacrime agli occhi, e chiamando in testimonio il cielo e la terra come egli aveva in quel giorno fatto tutto perchè Firenze ricovrasse la libertà, se ne partì per andarne, varcando gli Appennini, in Romagna.

In questo mezzo Lorenzo, accompagnato da molti che, udito il caso, si eran subito raunati in armi intorno a lui per difenderlo, campato da grave pericolo della vita si era ridotto sano e salvo nelle sue case. Ivi seppe come tutti gli occupatori del Palagio e della Piazza erano stati o trucidati o giustiziati, che la congiura era disfatta e lo stato in salvo, che per tutta la città con grandi viva era gridato il nome dei Medici. E di fatto, quasi che la fortuna avesse offerto al popolo quest' opportunità perche e' si liberasso da ogni sospetto in che potesse aversi la fede sua; i corpi dei congiurati, fatti in pezzi e straziati, per la città con oncini si strascinavano; e poi, quasi paresse quello spettacolo brutto e orrendo anche a coloro che poco avanti ingiuriati gravissimamente cercavano una consolazione nella carnificina e nel sangue de'nemici, quelle membra per sanie e per mota sporche si buttavan giù in Arno. Nel qual impeto e bollor degli animi, essendosi alla crudeltà aggiunta l'avidità ed il bisogno, grande incitamento ad ogni misfatto, l'avara plebe messe a sacco le Case dei Pazzi; e dopo avervi fatto ogni maggior prova di libidine e d'avarizia, come in quelle dove larga materia a infellonire e a predare era offerta nelle ricchezze immense e per lo spazio di tanti anni in quella doviziosa e opulenta magione ammassate, ne trasser fuori Francesco Pazzi

et per multorum annorum spatium in divitem atque opulentam domum congestis, ampla saeviendi praedandique materia obiecta, vivum Franciscum Patium, et (ut casu eum offenderant) nudum extractum eodem quo ceteros supplicio affecerunt. Eius porro dicitur tanta sive constantia, sive pertinacia fuisse; ut cum a multitudine irata, et quae Laurentii gratiam per cam occasionem captaret, nullo non convicii ac contumeliae genere afficeretur: elatus animo incedens, atque eandem prae se ferens ferociam et contumaciam oris, nulla ratione aut vi coqi potuerit, ut verbum efferret. Ita obstinato silentio, et defixis in eos oculis a quibus vinctus trahebatur, crebra ab imo pectore suspiria ducebat: ut hoc esset indicio altam irarum molem illius animo insidere, aut fati urgentis vim, aut populi iudicium detestantis: cuius haberi studiosus affectabat, cum eius causa teterrimum sibi ac foedissimum constitutum supplicium videret. Gulielmus Patius, cui Laurentii soror nupserat, sive ille a conscientia eius rei abesse crederetur, sive affinitas illi praesidio fuerit, vix ereptus saevienti multitudini, quae unam omnibus atque eandem causam constituebat, servatusque est.

Apparuit tum quidem, quam leve praesidium in populi studiis bene etiam de illius salute et libertate meritis positum sit, quamque temere illi faciant, qui eo innixi et magnas res suscipiant sibi agendas, et susceptas sibi successuras sperent. Nullus enim fere per id tempus dicitur Florentiae fuisse qui aliquo modo numero haberetur, quin illum inviserit, fortunas, vitam, liberos pro illius salute et incolumitate in omnem dimicationem obiicere pollicitus sit. Nam et ab iis, qui aequi erant, amici animi officium praesens hominis fortuna, et ab inimicis metus poscebat: ne cessatio, maleficii suspicionem afferret, quae in recenti populi invidia maxime esse declinanda videbantur.

Mace dum Florentiae aguntur: Renatus Palius, quem improbatis coniuratorum consiliis e medio recessisse, ac rus profectum esse diximus, cum in totius familiae invidia tanta eo-

vivo e nudo tal quale nel suo letto lo avevan trovato, e poi coll'istesso supplizio che gli altri lo ammazzarono. Maravigliosa tuttavia fu la costanza o l'ostinazione di lui; perciocchè, non essendovi insulto ed oltraggio con che non fosse ricoperto da quella moltitudine inviperita, la qual voleva in tale occasione guadagnar la grazia di Lorenzo; egli con alterezza camminando si serbò sempre fiero e protervo nel sembiante siccome prima, e non potettero per alcun' arte o violenza fargli alcuna cosa parlare. Ma in quell'ostinato silenzio guardava fiso coloro che legato lo tiravano, e spesso sospirava profondamente; significando così che pieno di bile esecrava o il violento destino ond'era oppresso o il cattivo giudizio che di lui faceva quel popolo, al quale volea parere di essere affezionato, benchè ora per causa di questo si vedesse dannato a supplizio tristissimo e vergognoso. Guglielmo Pazzi che aveva per moglie la sorella di Lorenzo, o perchè si credesse nulla saper egli della congiura, o perchè gli fosse d'ajuto a salvarsi quel parentado, campato a stento dalle mani del popolo inferocito, che sospettava tutti i Pazzi esser del pari colpevoli, su posto in salvo.

Nel qual tempo certamente si vide quanto debole appoggio si abbiano nel favor del popolo anche quelli, che per averlo voluto salvare e liberare sono di esso benemeriti; e quanto temerariamente adoperino gli uomini che in esso fidandosi si avventurano a qualche grande impresa, e ne speran prospero il successo. Non vi fu, per quanto dicesi, Fiorentino di qualche qualità che non si conducesse alle case di Lorenzo per visitarlo, e di esporre a ogni rischio per lui le sostanze la vita i figliuoli non offerisse. Perciocchè a quelli che gli eran benigni la sua presente fortuna, a quelli che l'odiavano la loro stessa paura quelle cortesie consigliava: non volendo nessuno che lo starsene a se causasse sospetti di male operato, lo che in quel recente odio del popolo parea bene schivare con tutta sollecitudine.

Mentre accadevano queste cose in Firenze, Rinato dei Pazzi, al quale, come abbiam detto, non talentavano i disegni dei congiurati, crasi ritirato nella sua villa; ma poichè ebbe avviso

dem se conflagraturum incendio non dubitaret: nuntio de his accepto, statim mutata veste, quo tutius inter notos homines fuga pateret: in itinere cognitus ac comprehensus Florentiam adducitur. Eandem fortunam Iacobus patruus subiit. Nam cum fere esset ex Apennini faucibus evasurus: a montanis hominibus, ad quos iam fama eorum pervenerat, quae Florentiae acta erant, cum ex praecipiti fuga unum esse ex coniuratis coniecissent: consistere primum ac mox arma tradere est iussus. Quo gravi adeo casu perturbatus: cum Patiorum se ac Medicum fortunam agnoscere dixisset: diu precibus defatigatis, ut aut servare se, aut vindicare honesta morte a foeditate supplicii vellent: et aversis animis ab iis auditus est, quos cupiditas et spes praemii amplioris cepisset, et Florentiam, nullum non interea genus probri et convicii passus, est ad supplicium raptus 26. Quatriduo autem postquam facta caedes fuerat, una cum patruo Renatus damnatus (ut apparet) quod suppressam coniurationem magistratui non indicasset: re vera quod vindicem tot cladium et suppliciorum superesse noluerint, quibus erat Patia familia eversa, capite plectitur. Paulus Iovius, quem auctorem sit sequutus minime tradit, eundem cum ceteris coniurationis reum facit: cum illud etiam adiiciat, delatas sibi partes homines armandi, dum ceteri in urbe, facienda caede occupati essent, impigre praestitisse. Hinc cum manus hominum cogere deprehensus, vivus in urbem esset perductus, eadem animadversione poenas Laurentio dedisse. Sed hoc ille nullo certo auctore et temere, ut alia etiam permulta. Atqui utcunque acta res administrataque est, illud video ceteros affirmare: in magna hominum strage cum forum esset stratum cadaveribus, ac viae urbis pene omnes infectae sanquine et cruore: nullius mortem aeque aversis a supplicio oculis, aut magis dignam misericordia hominum, atque huius unius visum esse: praeter hominis probitatem accedente ingenii et morum lenitate, quae,

<sup>26.</sup> L'Adimari, riportando quello che scrive un Cronista del tempo in cui avvenne il fatto, scrive = Landuccius. M. Jacopo de' Pazzi fu preso nella Falterona con nove suoi fanti da quei del Castagno, e da altri. = ( V. Adim. pag. 25 Note).

dell'avvenuto, avendo per certo che in tanto sdegno contro la sua gente anch'egli si troverebbe a mal partito, si travestì per fuggir più sicuramente: nondimeno fu per il cammino riconosciuto, preso e a Firenze condotto. Jacopo suo zio corse l'istessa sorte. Perocchè, sendo già per escir dalle gole degli Appennini, quelli alpigiani che avevano inteso il caso seguito in Firenze, veduta la fuga precipitosa di lui, apponendosi che egli fosse uno dei congiurati, fermato lo disarmarono. Dalla qual sua mala ventura sbigottito, avendo detto di ben conoscere il caso de' Pazzi e de Medici, non potè ottenere da que' montanari, per quanto pregasse e ripregasse, che o lo salvassero, o con onesta morte lo liberassero dalla vergogna del supplizio: ma da loro, inesorabili perchè bramavano e speravano larga ricompensa, ascoltato non fu, e a Firenze con ogni maniera di villanie e di oltraggi, per farlo ivi appiccare, venne strascinato. Quattro giorni dopo il fatto, Jacopo e Rinato erano giudicati a morte. Fra i quali quest' ultimo fu, come pare, condannato sotto colore di non aver rivelate alla Signoria le pratiche della congiura; ma in realtà perchè non vollero sopravvivesse un vendicatore di tante stragi e supplizii, onde la casa de' Pazzi era ormai rovinata. Paolo Giovio, senza dirci di dove si abbia tolto questa notizia, fa reo della congiura anche Rinato; aggiungendo che questi, avuto il carico di armar uomini mentre gli altri erano in città intesi ad ammazzare, aveva fatte bene le parti sae: ondechè colto mentre levava gente fu condotto vivo a Firenze, dove del suo delitto pagò anch' egli a Lorenzo la debita pena. Ma questo il Giovio scrive, come spesso suol fare, senza fondamento ed a caso. Comunque stesse la cosa, veggio tutti gli altri affermare che in siffatto scempio, per cui la Piazza era ingombrata di cadaveri, e quasi tutte le vie eran lorde di sangue, non fu la morte di alcuno riguardata con occhio avverso a que' supplizii e riputata degna di misericordia, tanto quanto quella di Rinato; perchè, oltre ad essere uomo savio e buono, era ancora per indole e per modi benigno, e non aveva punto quell'arroganza e superbia di che gli altri di sua gente erano accusati. Ma il cadavero di

ut serebant, procul abesse ab arrogantia et superbia Paliae familiae videbatur. At Iacobi cadaver cum adeo foedum supplicii genus mondum satis animos explevisset: ut neque mortuus ignominia careret, etiamsi datum a magistratibus ad sepulturam, et paulo post elatum atque in sepulchro maiorum conditum esset: inde extractum, atque in agro publico ad urbis moenia humatum est. Hinc veluti nondum satis saevitum esset, eo ipso ex loco illud plebs abduxit, atque eodem quo fuerat laqueo vivus suspensus, nudum per universam urbem, ita ut coenum et pulverem ubique everrendo, indignum sui spectaculum atque atrox praeberet, in Arnum proiecit: vix unquam populo exitum reperiente, ubi aut favere semel aut saevire instituit. In hoc homine si quis familiae dignitatem, anteactae vitae splendorem, domesticam potentiam, divitias, cum illius supremo tempore velit conferre: fateatur necesse est, raro unquam exemplum illustrius ad cohibendas moderandasque animi cupiditates propositum hominibus fuisse. Gravia in illo fuisse vitia dicuntur, quae ut etiam re foediora viderentur cum aetas, tum diquitas hominis faciebat, sed duo illa maxime insignia, et quibus nullus unquam nepos profasissimus contaminatus et perditus aeque esset, aleae lusus, et , valedicendi impunitas: atque cum haec in homines summa tum in Deum huiusmodi, ut nullam colere religionem, nullos agnoscerc Deos crederetur. Atque hac una in re Angelo Politiano cum c steris convenit, quos ipsi sumus auctores his scribendis segunti. Eidem tamen attribuunt beneficentiae in egentes homines studium si yulare, ac iustitiae atque aequitatis cultum eximium. Itaque pridi? eius diei, quo die inter coniuratos convenerat, ut caedes fieret, ne cui unquam sua adversa fortuna damno, aut detrimento esset, ubi minus ex sententia res processisset : omnibus quibus acceptas pecunias relatas habebat, ad assem solvendum curavit: negre id solum, sed quicquid mercium, aut domi positum, aut apud scripturac magistros ad alios pertineret, id in co usus summa religione et fide, dominis restitui imperavit. Ioannes Baptista Montesiccus, cum longa de co disceptatio fuisset, capite plectitur : quoniam milior ceteris et probasse

Jacopo, come se il supplizio di lui non avesse abbastanza saziati gli animi, all'effetto che anche morto non fosse senza ignominia, quantunque, concessagli dalla Signoria sepoltura, venisse nell'avello dei suoi antenati riposto; da questo dipoi fu tratto, e in un campo del Comune lungo le mura fu sotterrato. E di quì ancora, quasichè contro lui non si fosse infellonito abbastanza, fu cavato dalla plebaglia, e con il capestro col quale era stato appeso fu ignudo trascinato per tutta la città; sicchè, spazzando il fango e la polvere, dette di se indegno ed atroce spettacolo finchè fu gettato nel fiume Arno: grande argomento che il popolo non sa trovar termine sia nel favor sia nell'odio. Chiunque voglia, sopra quest' uomo riflettendo, coll' ultima fortuna di lui paragonar la dignità di sua stirpe, lo splendore dello stato in che avanti era, la domestica potenza, le ricchezze sue; dovrà necessariamente consessare che di rado ne fu proposto più illustre esempio per frenare e moderare le cupidigie umane. Narransi di lui alcuni gravi vizii che facea più sconci l'età e la condizione sua; e fra questi specialmente due, dai quali più che qualunque scapestrato uomo era perdutamente contaminato, giuocare e sparlare; e nello sparlare non pago di pigliarsela stranamente con gli uomini, se la prendeva anche con Dio, per modo che pareva non avesse religione, e Dio non conoscesse. In questa sola accusa si accordan con Agnolo Poliziano gli altri, dei quali nello scrivere ho seguitato l'autorità. Ma poi gli danno lode di esser stato singolarmente largo di elemosine verso i poveri, e della giustizia e dell'equità scrupoloso osservatore. E ne sia argomento che il giorno avanti a quello dai congiurati deputato a tanto omicidio, per non far partecipe del proprio danno alcun altro, se mai avesse la fortuna avversa, pagò fino a un picciolo i suoi debiti, e di più tutte le mercatanzie che aveva o in casa o in dogana, le quali appartenessero ad altri, con sollecitudine e fede maravigliosa ai padroni di quelle fece restituire. A Gio. Batista da Montesecco fu dopo lunga esamina tagliata la testa; e solo perchè dicevasi che più umano degli altri avea piuttosto approvati che ajutati gli altrui disegni, potè ottener dalla Signoria di non finir la vita impiccato, che era

magis quam adiuvisse coniuratorum consilia dicebatur, impetrato a magistratu, ne suspendio vitam finiret, foedo genere supplicii et in proditores ac transfugas constituto. At Neapoleoni Francesio et Bandino, cum suis rebus diffisi fugam arripuissent, ratum illis esse exilium iusserunt 27. Gulielmus Patius, et si qui reliqui ex ea familia erant, in arce Volaterrarum tetro carcere asservari iussi.

In hac indiciorum severitate tanta, quae in reos constitue-bantur, ferunt Laurentium ut lenitatis et clementiae sibi opinionem conciliaret, magistratibus sua auctoritate occurrisse: cum quidem iis diceret esse verendum, ne ulterius progrediendo humanitatis iura magna cum sua invidia violare dicerentur. Itaque multis culpa liberatis, quam in paucos reiiciebat, ut finis tandem fieret ea de re quaerendi, aegre multis precibus impetrasse. Nam per Philippum Valorium unum ex intimis amicis, et cuius maxime consilio in administranda Repub. utebatur, ad se adductum Averardum Salviatum Francisci propinquum, qui metu latere dicebatur, non conservavit modo, sed obliterandae iniuriae, atque animi illius confirmandi causa, sibi affinitate devinxit, Lucretia filia Iacobo Salviato filio fratris in matrimonium collocata.

Ergo iam de omnibus supplicio sumpto, qui aut ipsi rei erant, aut culpae affines et consiliorum conscii habebantur, iusta Iuliano mortuo placuit solvi: cum funere magnificentissimo efferretur, universa fere multitudine in pompa cum liberis et coniugibus studii causa sequente. Eum quidem honorem, non familiae magis quam memoriae hominis, cuius humanitatem summam, liberalitatem et magnificentiam laudibus efferebant, se habere vulgo homines in assentandi studium conversi iactabant. Huic non ita multo postea quam est interfectus, filius posthumus nascitur, cui nomen Iulio fuit. Is a Leone Pontifice Maximo, cuius erat patruclis, in Cardinalium collegium

<sup>27.</sup> Ma poi il Bandini non la passò così liscia. Infatti lo Strinato serive = Bernardo di Bernardo Bandini sopradetto ne venne preso da Costantinopoli a di 14 dicembre 1479; e disaminato che su al Bargello, su impiccato alle sinestre di detto Bargello allato alla Doana a di 29 dicembre 1479, che pochi di stette. = Alle quali

vergognosa maniera di supplizio ordinato contro i traditori e contro i disertori. A Napoleone Franzesi e al Bandini, i quali disperando delle cose loro erano scappati, fu confermato il bando che si eran preso da se. Guglielmo Pazzi, e quei pochi di sua gente che eran rimasi vivi, nel fondo della rocca di Volterra furono carcerati.

Mentre con tanto rigore si giudicavano i rei, è fama che Lorenzo, per conciliarsi riputazion di clemente e di mansueto, contenesse con la sua autorità i magistrati: allegando che, portandosi troppo oltre i gastighi, vi era da temere si dicesse con suo grave carico che si violavano i diritti dell'umanità. Il perchè, avendo dichiarato molti innocenti di quella colpa la quale tutta addossava a pochi, a stento potè con assai preghiere impetrare che si desse fine a quelle inquisizioni. E un dì che Filippo Valori, uno dei suoi più intrinseci, col quale intorno al reggimento delle cose pubbliche si consigliava, gli condusse un parente di Francesco Salviati, chiamato Averardo, il quale si era per paura nascosto; Lorenzo non solo salvò a questo la vita, ma per cancellar la memoria dell' ingiuria, e per riconfortarlo lo fece suo parente, dando la Lucrezia sua figliuola in isposa a Jacopo Salviati nipote di Averardo.

Puniti dunque tutti coloro che o erano rei di fatto, o si avevano come complici e consapevoli di quella trama, parve fosser da rendere gli estremi oficii a Giuliano. Fu questi onorato con esequie magnificentissime, e nella funebre pompa fu al sepolcro accompagnato dall'universale de'cittadini colle loro donne e coi loro figliuoli. I quali, tutti intesi a mostrare il proprio zelo, e sempre volti a adulare, protestavano che siffatto onore rendevasi meno all' alta condizione che alla memoria di lui, la cui bontà, liberalità, magnificenza come somma levavano al cielo. Rimase di lui un figliuolo, il quale pochi mesi dopo che Giuliano fu morto nacque, e fu chiamato Giulio. Questi da Leon X, di cui era fratel cugino,

parole del Cronista aggiunge l'Adimari (pag. 36.) = Etenim a Byzantio a Turcarum Imperatore Bajazete captivus missus est, ductore Bernardetto de Medicis. V. Chron. Caroli a Florentiola. = Dalla quale ultima allegata Cronica apparisce come il Franzesi su un poco più sortunato; perchè morì di morbo l'anno seguente nel campo del Duca di Calavria.

ascitus, post Hadriani mortem qui Leoni successerat, malo fato Florentinae Reipub. Pontifex Maximus creatus, et Clemens septimus est dictus.

Hic finis coniurationis fuit in Laurentium et Iulianum Medices: ut in quibusdam eius persimilis, quam Mediolani tres adolescentes in Galeatium fecerunt: ita caedibus hominum, multitudine suppliciorum, tum Principum conspiratione et omni belli apparatu, quod illam brevi postea consequutum est, atque, quod caput videri debet, benevolentia hominum et studio in unius hominis caede vindicanda magis aliquanto insignis. Causa praeterea haec ab altera plurimum differre est visa. In illa enim tyranni crudelissimi vita petebatur, et qui potestate imperii nullis divinis, aut humanis legibus praefinita, ad caedem et perniciem hominum abuteretur: cum ille omni genere dedecoris et flagitii contaminatus, crudelitate atque immanitate summa, et quidem parricidio infamis, execrandus merito videri posset 28. In hac ii opprimebantur, quorum merita in multos praeclara, nisi ea essent suspicione affectatae tyrannidis invisa, maiorumque extitissent: cum ad haec omnia, etiam si cupiditas imperii subesset, civilis moderatio, temperantia, atque aequabilitas quae animi studium tegeret, in iisdem animadverteretur. Illud quidem omittendum non est, quod multi constanter affirmant, Medicum potentiam cum eo esset adducta, ut per se ipsa ac nullo impellente concideret: unius hominis caede numine placato, si quod erat familiae infestum, erectam stabilitamque esse. Tantum enim fuisse aeris alieni conflatum quo tempore in illos coniuratum est, ut in praesentia nulla alia oblata facultate ejus dissolvendi, confugiendum ad publicam pecuniam Laurentio fuerit: quod invitis suis civibus, non videbatur facile facturus. Ita converso ordine, idipsum non a volentibus modo, sed ab iis etiam qui studio inter se atque alacritate in eo persolvendo officio certarent, impetrasse: cum ex illius adverso tempore, aut gratificandi occasio-

<sup>28.</sup> Vedi intorno a ciò le note fatte a suo luogo in principio di questo medesimo libro, pag. 154 e seg.

satto Cardinale, dopo la morte di Adriano successor di Leone, per disgrazia della Repubblica Fiorentina, su creato Papa, e si chiamò Clemente VII.

Così finì la congiura contro Lorenzo Medici, simile in parte a quella che i tre giovani sopra mentovati fecero in Milano contro Galeazzo; ma più insigne di quella per gli omicidii, per la moltitudine de' supplizii, per la lega dei Principi, per tutto l'apparecchio della guerra che poi in breve la seguitò, e (quel che deve sembrar cosa principalissima) per la benevolenza e per lo studio della gente nel vendicare una sola morte. Ma la cagione ne parve molto diversa. In quella si voleva spegnere un tiranno crudelissimo, e che allo scempio e alla rovina degli uomini abusava la potestà del suo imperio frenata da niuna divina o umana legge; mentre egli lordato di turpitudini e di missatti d' ogni maniera, crudele e spietato oltre misura, anzi anche infame per un parricidio potea parere a tutti uomo a buon diritto esecrabile. In questa si volevano opprimere due fratelli, che in chiaro modo avevano, come anche i loro antenati, ben meritato di molti, se i loro beneficii non fossero stati odiosi per sospetto di ambita tirannide; due fratelli inoltre che, sebben da nascosta cupidigia d'imperio fosser mossi, erano osservabili per la civil moderazione, per la temperanza e per la costante bontà onde quella cupidigia coprivano. Nè è da pretermettere ciò che molti si accordan ad affermare che, essendo la potenza dei Medici venuta a tal punto da dovere senza che alcuno le desse la spinta cascar di per se, placato per la morte di un solo ogni sdegno che avesse il cielo con quella casa, mediante la congiura si levò anzi più in alto e si rafforzò. Dicono infatti che appunto in quel tempo fossero i Medici tanto indebitati, che Lorenzo, non avendo modo di pagare, sarebbe stato nella necessità di giovarsi del danaro del Comune, la qual cosa dispiacendo ai cittadini, non avrebbe senza offender molti potuto fare. E così, voltata la faccia delle cose, ottenne che quello che bramava non solo gli fosse concesso senza che altri ripugnasse, ma anzi gli sosse offerto, giacchè tutti sacevano a gara a chi con maggior sollecitudine e zelo lo rendesse lieto di ciò che desidenem quaercrent, aut avertendi criminis. Sua sponte enim de gradu deiecto, in quem ut eum offensione hominum conscenderat, ita invidiae expositus conspiciebatur: nemo erat futurus qui misericordiam tribueret: cum gravis casus videretur e sublimi et celso loco, sed is tamen qui tanquam merenti accidisset, solatio etiam inimicis esset futurus. Ex cruore quidem et caede suorum (quod ultimum omnium malorum est) id consequebatur, non solum ut misericordia animi multorum, sed eius etiam declarandae studio tenerentur. Nullum autem satis aptum officii genus videtur iniuriae expiandae, quae sanguine et vita constat: multitudini in primis, quae non causis rerum afficitur, quibus, prudentes moventur, sed iis quae modo intuetur: sive ea minus grata sensui incidant, sive habcant quod voluptati sit: quam unam rem illa perpetuo spectat.

FINIS LIBRI SEXTI.

with it will make the state of the state of

a really and on the reason of such all mode and words.

that I be to be the state of the state of the state of

- the day - they are paletted a damight may

and the state of t

of the court attitude and a summer that a courty or long of territory of the courty of the courty of

rava, da quella disgrazia di lui cogliendo tutti occasione o di mostrargli il grato loro animo, o di purgarsi da ogni sospetto di colpa. Che se fosse caduto di per se stesso dall'alto stato dove con offesa della gente era salito, e dove stava sempre esposto all'invidia; niuno avrebbe avuto misericordia di lui, mentre i suoi nemici si sarebbero rallegrati della sua caduta, grave sì perchè da sublime ed eminente luogo, ma pur meritata. Ma il sangue sparso e la morte de' suoi, che è l'estremo delle sciagure, faceva sì che gli animi e sentissero misericordia del caso suo, e questa misericordia bramassero di significargli. Nè par che vi sia buona grazia bastevole ad espiare un'ingiuria, la quale volle nutrirsi nel sangue e nell'altrui morte: per la moltitudine specialmente, che non dalle cause onde son mossi i prudenti, ma dal sentimento delle presenti cose o doloroso o piacevole ( questo e null'altro seguitando ) si lascia governare.

FINE DEL LIBRO SESTO.

172 Table 1 1 10 1

and the same of







Tiglio di Terdinando Ri di Napoli

Ricarato dalla Biblioteca Marucettiana

PERMINAL MARCHANISM INCHES

STATES AND STREET, STATES OF THE STATES OF T

STREET STREET

## LIBRO SETTIMO

the same of the sa

and the second state and the s

The second second second second second

# IOAN. MICHAELIS BRVTI

### FLORENTINAE HISTORIAE

#### LIBER SEPTIMVS.

Bellum intestinum Florentiae multorum caede et supplicio sedatum magis in praesentia, quam sublatum in posterum videbatur: ita animis affectis, ut citius eos vires, quae nunquam erant defuturae ab externis armis, quam materies ad tumultuandum deficeret. Quod cum Pontifex et Ferdinandus non iquorarent: quod minus per occultam conspirationem licuisset: de principatu Laurentium deturbare, omnibus aliis improbatis consiliis, bello aperto, atque armis constituunt. Iam cum ea Florentiae gererentur, Laurentius Castellanus copiarum pontificiarum dux, militibus iussis ad signa convenire, in Etruriam iter habebat, iis de causis quas libro superiore commemoravimus: in primis ut copiis cum Tolentinate coniunctis, via Flaminia eodem properare audiebat, Florentiam quam proxime accederet. Erat autem in magna spe, quoniam firmissima esse coniuratorum manus, ac cum iis populus sentire ferebatur: omnino aliquid opportunitatis datum iri, si quam ipse spem certam auxiliorum ostentasset, ad civitatis statum commutandum. Verum cum paulum viae processisset: primum rumore et fama, temere orta et nullis certis auctoribus, deinde suorum litteris et nuntiis cognoscit: cum omnium opinione celerius coniurati rem aggredi maturassent: alium exitum illos, quam eum quem speraverant, sortitos esse. Non esse ulterius rem

### ISTORIE FIORENTINE

DI

# GIO. MICHELE BRUTO

LIBRO SETTIMO.

da guerra civile in Firenze, mediante la morte e il supplizio di molti, era sedata per allora piuttostochè spenta per l'avvenire: perchè gli animi erano disposti di modo che prima sarebber mancate loro le forze, le quali rinvigorite dalle straniere armi non potevan mai venir meno, che la materia delle sedizioni e dei tumulti. Ciò sapevano e il Papa e il Re: e poichè non avevan potuto fare che per una congiura fosse tolto Lorenzo di stato, deliberarono, riprovando ogni altro consiglio, di rovinarlo con la guerra aperta e con le armi. Fin da quando le cose già esposte si operavano in Firenze, Lorenzo da Castello, Capitano del Papa, chiamate le sue genti sotto le bandiere, si era mosso verso la Toscana per le cagioni nel passato libro mentovate; col disegno di annodar le sue schiere con quelle del Tolentino, le quali sapeva venir pur esse frettolose dalla parte di Romagna in Toscana, e di accostarsi più che poteva a Firenze. Nutriva egli gran fiducia (poichè dicevasi esser lo stuolo dei congiurati fortissimo ed il popolo tener da loro) che, mostrandosi ajuti certi all' impresa, si presentasse qualche occasione di mutar lo stato della città. Ma poca via avea fatto, quando prima per fama e per voci vaghe ed incerte, e poi per lettere e per messaggi a lui spediti da' suoi, seppe come più presto che chiunque avrebbe creduto i congiurati avean tentato di fare il colpo: ma che contro ogni loro speranza non era questo ad essi riuscito. Il Re

differendam Pontifex et Rex arbitrati: nihilo minus exercitus duces promovere copias, atque in Florentinum agrum excurrere iusserunt. Iam enim illi prae se fercbant, unam sibi esse causam armorum, ut Rempub. a Medicum dominatione liberarent: quae nisi Laurentii caede, aut exilio, nimis gravi unius familiae potentia levaretur, aegre aut posse quiescere unquam domi ab intestinis seditionibus, aut foris ab externis bellis diceretur. At qui pontificiis copiis praeerant, ad Perusium substiterant. Eum in locum ubi Ferdinandi exercitus advenisset, quem iam Truentum amnem traductum esse fama erat, totis viribus peti Florentinos placebat. Quoniam autem nondum satis se civitas collegisse ex trepidatione et tumultu ferebatur, sperabant (id quod probabile crat) eos se opprimere imparatos: quod si accidisset, tum fore omnino ut cetera sibi, quemadmodum constituerant, laeta et secunda evenirent. Interea quo facilius multitudinem Pontifex a Laurentio alienaret: igni atque aqua civitati interdixit, quo genere animadversionis Pontifices uti raro adversus liberas civitates et Reges consueverunt, nisi gravissimorum scelerum et maxime insignium expiandorum causa. Ita cum vulgo haec opinio percrebresceret, unius Laurentii causa, Rempub. in tot mala incurrisse: religiosam civitatem, cui sanctum semper Pontificis nomen, in maximis etiam dissidiis, maiorum memoria fuisset: facile apparebat, ab eo qui auctor tantarum cladium suis civibus haberetur, abductum aversumque iri. Verum omnia secus acciderunt, ac Pontifex sibi et Ferdinandus pollicitus erat. Omnes enim sive gratia, sive metu in unum Laurentium conversis animis, Reipub. salutem illius fidei diligentiaeque permiserant: cum videri vellent ita illum posse civitatis diquitatem atque incolumitatem tueri: si animadverteret sibi populi studia non defore in retinenda privata sua. Hanc ille suorum civium de sua virtute opinionem, ne quando fefelisse videretur: ex omnibus ordinibus CCC. delectos, qui prudentia et fide plurimum praestare credebantur, curavit in curiam per magistratum advocandos: qui ubi frequentes convenerunt ad hunc modum ad illos dicitur verba fecisse.

ed il Papa avvisarono allora far di bisogno non differire più oltre; e, nonostante il caso avvenuto, comandarono ai loro Condottieri di avanzarsi con l'esercito, e di correre il territorio Fiorentino. Protestavano non per altro muover essi quelle armi, che per liberare dalla tirannide dei Medici la Repubblica; la quale, se mediante la morte o l'esilio di Lorenzo non si levava di sotto a quella Casa prepotente, era sentenza comune non potesse mai quietare dentro dalle discordie, fuori dalle guerre con gli stranieri. I capitani delle armi del Papa si eran fermati nel Perugino. Quando là fosser pervenute le genti di Ferrando, le quali correa voce già avessero passato il Tronto, volevano assalirsi i Fiorentini con tutte le forze. E poichè dicevasi che la città non si era per anche ben riavuta da quello smarrimento e scompiglio in che l'aveva posta la congiura, speravano di poter forse coglierla alla sprovvista; lo che avvenendo, ogni altro loro divisamento avrebbe avuto prospero e lieto successo. In questo mezzo il Papa per istranar più agevolmente il popolo da Lorenzo, scomunicò e maledisse la città; qual genere di punizione i Papi furon soliti ad adoperar di rado contro le città libere e contro i Re, e sol per gastigo di enormi e scandalosissimi eccessi. Pareva infatti che, così prendendo piede l'opinione che la Repubblica fosse incorsa in tante sciagure per causa di Lorenzo; una città religiosa qual era Firenze, e nella quale non vi avea memoria che il nome del Papa non fosse stato anche in mezzo alle più furiose discordie riverito, avrebbe voltate le spalle e preso avversione a colui che di tante sciagure era ai suoi cittadini cagione. Ma la cosa non avvenne punto come il Papa ed il Re si figuravano. Perciocchè tutti, o per benevolenza o per paura fattisi amici a Lorenzo, solo alla fede e alla diligenza di lui avean raccomandata la cosa pubblica, volendo fergli intendere poter ben egli difender la dignità e la salvezza della patria, quando considerasse che il popolo si sarebbe studiato sempre di adoperarsi per la dignità e per la salvezza di lui. Ed egli, all'effetto che i suoi cittadini non avessero mai a credere di essersi ingannati in questo giudizio, fece per comando della Signoria convocare in Palagio tutti i qualificati cittadini di ciascun ordine, i quali erano inmaggior riputazione di prudenza e di fede; e a quelli insieme raunati in numero di CCC parlò, per quanto dicesi, in questi termini.

" Ita mihi semper vestra in me studia maioresque meos " perspecta fuerunt: ut nostri inimici nulla tempore acerbiora » familiae nostrae optare debuerint, quo illa nobis cognita ma-» gis perspectave essent. Sed nulli unquam nostrum per ini-" micorum crudelitatem atque audaciam, diu hoc tanto bono " licuit frui. Nangue, ut de me loquar, cum id mihi contigis-" set quod maxime omnibus optandum est, ut meis civibus vi-» derer, pietate magis quam patriae debeo, et animi indu-» ctione quadam mei, quam ullis eorum meritis in me alque » officiis devinctus: ea nunc mihi acciderunt, ut propter ma-" gnitudinem beneficiorum, quae in me et multa et illustria » contulerunt, referendae gratiae facultatem desiderari a me " facilius, quam sperari ullo modo posse intelligam- Ergo cum » ita semper a mea prima aetate in meos cives animatus es-» sem, ut si quando a me patria vitam reposceret, quam me " illius beneficio intelligerem retinere, eam illi reddere tanquam » depositum paratus essem: ita hoc tempore nunc mihi illi vi-» deor vitam debere, ut non magis pietatis laudem mihi speran-» dam putem, si patriae meae causa illa possim aequo animo » carere, sed sceleris atque impietatis gravem ac turpem no-" tam subeundam, si ut meae saluti et dignitati prospiciat, in » gravi illam rerum omnium discrimine versari animadvertam.

Atque antea quidem non ignorabam vitam me, liberos, fortunas, principem hanc in Repub. dignitatem, vestro beneficio
retinere: sed mihi erat hoc commune cum multis. Nunc si pro
vobis mihi mors oppetenda sit: ut hoc pietatis munus mihi liceret patriae praestare, vita mea servanda tanto vestro studio
ipsi antea praestistis: si rursus cadem retinenda, quod illa
vobis aliquando esse usui possit: ut ea quoque voluptate fruar,
factum id a vobis esse vestro in me immortali beneficio intelligo.
Atque haud equidem optabam, ut quemadmodum meo ad-

" Il vostro buon animo verso di me e verso i miei ante-» nati fu sempre talmente palese, che i nostri nemici non ebber » mai da desiderare alla mia gente tempi più tristi di quelli in " che la si trovò, all'effetto che il vostro amore meglio ne fosse " noto e manifesto. Ma niuno di noi potè ancora, a causa della " crudeltà e dell' audacia di chi ci volle male, lungamente di que-» sto tanto bene godere. E per parlar di me, essendomi fino ad " ora successo quello che tutti debbono desiderare vivissimamente, » di parer cioè obbligato ai miei cittadini più per la pietà che debbo " alla patria e per l'inclinazione spontanea dell'animo mio, che per » alcun loro merito e buon oficio verso la mia persona; ora tale » accidente mi è sopravvenuto che per la grandezza de'beneficii, i " quali eglino a me hanno fatto molti e segnalati, io debba avve-" dermi di esser costretto a desiderare più presto che a sperare di " poter per qualche modo rimeritarli. Perciò, benchè mi abbia » avuto sempre fino dai primi anni quest'animo, che se mai la » patria volesse da me la vita la quale io ben capiva ritenere per » benefizio di lei, dovessi esser pronto a renderla a lei come " un deposito: ora mi accorgo che le son della vita debitore per 27 modo da non dover più sperar lode di pietoso, anche essendo ap-" parecchiato a morir volentieri per il suo meglio; ma che me-27 riterei grave e vergognosa taccia di scellerato e di empio, quan-" do, per provvedere alla mia salute e al mio stato, sapessi e " permettessi che a grande universale pericolo la fosse esposta. 27 Anche prima non ignorava che per vostro favore io aveva vita, " figliuoli, fortune, alto stato nella repubblica: nondimeno io " mi aveva tutto ciò comune con molti. Ma ora, se per vostro » bene dovrò andare incontro alla morte, voi stessi col salvar " con tanta sollecitudine i giorni miei, mi avete dato modo di " prestar questo servizio alla patria; e se dovrò seguitare a vi-" vere per poterle essere in qualche tempo utile, intendo che per » vostro immortal favore mi sia concesso di poter anche goder " di questa sodisfazione. Nè dico già aver io bramato giammai che, » in quel modo con che voi nella mia fortuna avversa col ven-20 dicare la morte del fratel mio e col salvar la mia vita mi vi

verso tempore me vobis devinxistis, et fratris morte vindin canda, et vita servanda mea: ita ea se mihi occasio per n adversam fortunam daret: ut cum vestrae salutis causa, meum » caput in vitae discrimen obiecissem, parem tanto vestro beneficio vobis gratiam referrem. Sed neque mihi tamen in " hac tanta Reipub. tempestate, qua illa iactatur, excipienda » in me unum hac adeo saeva procella, relatio ulla gratiae » par proposita est. Ita enim illa est mei unius causa excitata: n ut mei capitis iactura, tanquam levatam gravi onere, speranndum modo sit fore, ut ex tot fluctibus, quibus pene obruitur, n erepta servelur: rursus si ego pergam cum ea ipsa saevienti » fortunae obsistere, cum in me unum modo saeviat, vereor ne patria invidiae meae quasi gravi pressa mole, mea culpa naufragium faciat. Hoc unum inimici mei atque adeo aperte " illi iam non per insidias atque consilia occulta petunt: ut " sacpius ego meis civibus vitam hanc debeam, cum certam " mihi perniciem et mortem nefarie illi et scelerate moliantur.

any and that the effect one of advantages to the toning of

age of the analysis produced for the property of a real party of the same of the party of the pa

mem hunc spiritum ducere e caelo, patriae illam retuli acmem hunc spiritum ducere e caelo, patriae illam retuli acceptam. Ladem rursus cum patre adhue vivente, crudelissime
petita insidiis inimicorum esset: a vobis veluti excepta in simum, et servata est. Postremo non illam templi religione
augustissimi, cum ad salutem sicariis et parricidis pateat, non
cultu sacrorum, quibus praesens adesse creditur humana vis ad
seclera hominum vindicanda, non coniunctione, propinquitatisque iure satis adversus improborum consensum munitam: vos
uni proditae fidei, religionis, sacrorum acerrimi vindices, quae
nostro cruore et sanguine nefarii homines et teterrimi violaverant, vestra auctoritate defendistis, texistis, servastis. Itaque
si ego vobis hanc vitam offero, et vestra illa, et vestra adeo
saepe est: si liberos, fortunas, cum quae habeo cuncta vestro

" rendeste obbligato; così nella vostra avversa fortuna, col-" l'espor la mia testa ad ogni rischio per il vostro bene, mi fosse " data occasione di rendervi contraccambio pari a tanto vostro benefizio. Ma, anche quando nella grave tempesta dalla quale ora na Repubblica è shattuta io potessi far piombare sul capo mio " tutte queste così furiose procelle, pari non sarebbe mai al vostro " merito il guiderdone. E la ragione è che siffatta tempesta » si svegliò a causa di me solo; cosicchè si può bene sperare » che con la perdita di me solo la patria, come alleggerita di " grave peso, esca salva da quei tanti fiotti dai quali ora è " quasi affondata: ma seguitando io ad oppormi con essa alla » fortuna la quale infuria sol contro me; temo che la patria " oppressa, per dir così, dal grave peso dell'odio che a me si " porta, la non faccia per colpa mia naufragio. La mia rovina, " null'altro cercano i miei nemici; e apertamente, non più per in-» sidie o per occulte mene la cercano; sicchè io, mentre costoro con » nefando e scellerato modo mi voglion proprio perduto e morto, » le mille volte debba riconoscer questi miei giorni dai miei cit-" tadini. Fin da quando mi fu dato veder la luce, e quest'aria a " tutti comune respirare, fin d'allora per la prima volta io fui de-" bitore alla patria della mia novella vita. Questa di nuovo, men-" tre era ancor vivo Piero mio padre, su in modo crudelissimo nsidiata dai nemici, e fu da voi come raccolta nel vostro seno " e salvata. Ed ultimamente essa non era stata difesa abbastanza 27 contro la conspirazione dei tristi nè dalla riverenza di un tem-» pio augustissimo che pure è aperto a salvezza anche dei sicarii » e dei parricidi; nè dalla venerazione di que'sacri misteri, pei " quali crediamo che sia presente un Dio fatt'uomo punitore delle " umane scelleratezze; nè dai vincoli nè dai diritti del sangue: " quando voi vendicatori acerrimi della fede tradita, della religione " e dei sacrifizii profanati, col vostro sangue contro uomini infami » e perfidissimi questa stessa vita mia difendeste, proteggeste. » salvaste. Se dunque io ve la offro, vi offro cosa vostra, e » vostra più volte divenuta: e se vi esibisco i figliuoli le for-27 tune e quante altre cose per benefizio de' miei cittadini ritengo,

" beneficio retineam, eadem denique est ratio. Atque ulinam notation to the same mini, quicquid illud est, liceat praestare: 27 in hac enim functione officii, cum debitam vobis vitam ob-" tulissem, eam me laudem referre sperarem, quae reddenti " cum fide quae accepit, expectanda est. Nunc cum mea sit vo-» bis vita exitii causa: cum quidem quod spiritum hunc duco, " quod patria fruor, quod domesticum otium, quod maiorum digni-" tatem in Repub. et locum tueor, vestrae saluti et libertati ma-" xime inimicis meis adversantibus, bellum vobis, exilium, diren ptio bonorum, caedes, patriae denique exitium, ingentia mala, " ut iam antea a sceleratis civibus, ita ab apertis hostibus in prae-» sentia sint timenda: quomodo ego sine summo scelere, vitam » hanc expetere diuturniorem in hac urbe possum, cuius causa vo-» bis haec subeunda propediem, timenda certe semper cavendaque » sint? Nam et illud mihi accidit, quod mihi inter tot vitae incomnoda quibus circumveniebar, acerbissimum fuit. Cum enim " fore aliquando sperarem, ut mea vita meis civibus, si qua » illis tempora inciderent, usui esset: idem cum eam ipsam » illis esse exitio, tum vero mortem, si eam oppetere necesse n est, cum semper pro salute suorum vitam effusam honesta mors et viro forti expetenda consequatur, haud magnae mihi " laudi fore intelligo. Cui enim modo ut vita illi expetenda " sit, multa contigerunt, quibus cum voluptate perfruatur (quod » tamen raro, quae rerum humanarum ratio est, homini usu " venit ) ei cum magna spe laudis, quae maximarum virtulum n parens est atque altrix, gloriosa mors semper ad posteritatem " proposita est. At quanti eqo vitam mihi esse faciendam putem? n quae invisa hostibus, meis civibus perniciosa, mihi si liceat " incolumi in patria manere, inhonesta semper, molesta certe n in magna meorum sit: invidia futura? Nunguam sane ego " ita vivam, ut quavis morte illa mihi execrabilior detesta-" biliorque sit. Deus immortalis, qui hoc unus modo potest, n hoc omen prohibeat! Non ego obsessam patriam ab hoste in-- n festissimo, non flagrantem incendio, non cives necatos, non matres familias, parvos liberos in captivilatem abductos, non

" per l' istessa ragione vi esibisco quel che è già vostro. E pia-» cesse a Dio che io potessi dar tutto questo, checchè siasi, per " voi! conciossiachè col compiere questo mio dovere di offerirvi " una vita a voi debita, spererei almeno quella lode che può » aspettarsi chi le cose ricevute restituisce con fedeltà. Ma in-" vece ora io son per voi causa di estremo danno. Guerre, esilii, " saccheggiamenti, stragi insomma e total rovina del luogo nativo, » questi enormi mali, come prima da cittadini persidi, così ora da » nemici palesi dovete temere, solamente perchè io respiro, per-" chè mi godo la patria, perchè me ne sto nella pace di mia " famiglia, perchè serbo lo stato e la condizione che si ebbero " nella Repubblica i miei antenati; essendochè per questo i ne-27 mici miei siano avversi alla vostra libertà e al vostro bene. E » così stando le cose, come dunque, senza essere sommamente scel-" lerato, potrei bramar di vivere più lungamente in questa città, n io per il quale voi siete costretti a trovarvi quasi ogni di a » questi pericoli, o almen certamente sempre dovete temerne, e " guardarvene? E aggiungete essere a me accaduta tal cosa, " che fra tanti guai, onde io era circonvenuto, fu certanente acerbissima. Sperai verrebbe un tempo quando la vita » mia potesse esser utile ai miei cittadini, qualora essi fossero » stretti da qualche necessità: ed al contrario veggio io mede-» simo e che la reca loro estremo danno; e che, quantunv que morte onesta e desiderabile dal forte sempre seguiti quella " vita di che è largo qualunque magnanimo per la salute de' suoi; » anche dalla morte, se io dovrò espormici, non raccoglierò poi " gran lode. Perciocchè se a qualcuno accaddero molte liete ven-" ture, sicchè beato di esse possa bramar di vivere (lo che tut-" tavia per la condizione delle umane cose suol di rado avvenire » agli uomini ) egli con grande speranza di quella lode la qual di natri virtuosissimi è madre e nutrice, può aspettarsi che la sua 27 morte gli frutti gloria presso gli uomini avvenire. Ma io qual 27 conto far debbo della mia vita, mentre odiata dai nemici, ai » miei cittadini perniciosa, per me (se mai potrò senza mio danno n patria rimanermi ) disonorata ognora e molesta, cagione d'in" quorum sanguine domus nostrae incendium restinctum est,

" eadem ego illos videbo flamma invidiae flagrare. Et patriam

" meam equidem honesto exilio, et civium meorum libertatem

" (quando iam hoc unum se inimici mei petere dicunt) meo ca
" pite servabo. Ac non desunt qui mihi indulgentiores, quam

" aut officii mei ratio, aut Reipub. tempora requirant, me hac

" adeo gravi cura levatum velint. Ita enim contendunt per spe
" ciem opprimendi mei (id quod tamen posse accidere haud

" negaverim) uno codemque ictu Rempub. per meum latus peti.

" Quod ut maxime sit, danda est tamen a me opera, ut scru-" pulus, qui iniectus hominibus est, animis evellatur: Laurentio " Medice enim e civitate profecto, cuius unius calamitate et " ruina expiari modo inimicorum odium posse videtur, Reipub. » hostes impia se gerere arma, si ea ita infesta civitati reti-" nere pergant, convincentur. Quae autem alia causa suberit " praeter cam unam, cui iustum odium in Medices Pontifex " obducit libertatis suorum oppressores : quae alia, inquam, prae-" ter infinitam cupiditatem ampliandi imperii, ac suos per n aliorum eversionem augendi? quorum maior ambitio in praesenn tia est, quam indignitas antea fuit, atque egestas 1. Video niam vos, quae est omnium vestrum in me benevolentia, his n ita a me commemorandis et affici magnopere et commoveri. " Quod quidem si accidere magis ullo orationis artificio ( quod n in me nullum est, perexiquum certe esse potest) quam causa n animadverterem: latius mihi ea de re esse agendum putarem. 27 At iam pridem hoc vos in me animo meosque omnes esse n testimonio illustri, hoc ipso tempore in primis comprobastis: 27 cum enim nobis ab iis ipsis, a quibus auxilium esset adversus

<sup>1</sup> Ho provato altrove che il Pontefice aveva cagioni giustissime di sdegno contro i Ficrentini e contro i Medici, anche senza supporre essere stata in lui la volontà di crescere gli stati della Chiesa e i dominii di suo nipote (V. L. V. nota 10. pag. 79.).

» vidia sempre maggior contro i miei, dovrò quivi condurla? " No, che io non la viverò questa vita, che per me sarebbe più » odiosa e più abominevole di ogni morte. No, che io non vedrò " la patria assediata da nemico implacabile ( lo che Dio faccia non avvenga, ei sol che può farlo), non vedrò messo in fiamme » il luogo natio, scannati i cittadini, le donne e i bambini trasci-» nati al servaggio, fatti vittime dell'odio che a me si porta " quelli col cui sangue l'incendio di nostra casa fu spento. Io la » patria mia col prenderne onesto esilio e la libertà dei miei col " mio spianto, giacchè i nemici dicono di bramar questo e non altro, » io voglio conservare. Vi è bene chi indulgente verso di me più » che non si addice o al mio dovere o ai tempi della repubbli-» ca, mi vorrebbe levar di sì noioso pensiero; e sostien che » costoro, sotto colore di opprimer me, coi colpi diretti contro " il petto mio intendono a ferire il Comune. Sia pur così: ma » io debbo operar di modo che resti tolto dall'animo della gente » un dubbio che gli avversi a me le hanno messo; essendochè, » gito in bando di quì Lorenzo Medici, colla cui calamità e ro-» vina pare che possa ora placarsi l'odio dei nemici, se costoro » seguiteranno a dare addosso alla città, saranno almeno convinti " che empie ed ingiuste sono le loro armi. E poi qual'altra or na-» scosa cagione potrebbe avere il Pontefice di adoperar così, quando " gli mancasse il pretesto di un odio giusto contro i Medici op-» pressori della libertà di loro patria; qual altra cagione, dico, » se quella non vi fosse di una cupidigia sterminata di dilatar " l'imperio, e di crescere i suoi col rovinare altrui, i suoi tanto » più ora ambiziosi, quanto più prima furon vili e pezzenti? Io » ben veggio che voi, a causa del bene che tutti mi volete, per » queste cose che io vo dicendo siete tocchi e commossi. Lo che » se mi avvisassi essere effetto non della cosa per se stessa, ma » di qualche artificio di questo mio ragionamento (artificio che in " me è nullo, e non potrebbe essere che meschinissimo); mi par-" rebbe di dover subito per non strignervi punto, mutare stile. " Io per altro di questa vostra pietà non mi meraviglio; percioc-» chè voi assai prima ci deste dell'animo vostro amorevole

" aliorum iniuriam petendum, mors et ruina certa impenderet: ad-" versus illos nobis vim et necem intentantes, et amicorum partes " et affinium et coniunctissimorum hominum, pari pietate atque » alacritate animorum praestitistis. Quo vestro studio in nos de-" clarando, illud etiam videmini effecisse, quod erit nobis sem-» per ad posteritatem pulcherrimum atque honestissimum: ut non stra privata iniuria vindicanda, cum Medicum incolumitate n coniunctam Reipub. salutem vos tueri ostenderetis, communes » inimicos ulti acerrime: quo quidem ex vestro iudicio de no-» bis tanto, magnum mihi in malis solatium propositum, ut " quamvis acerbam fortunam aequo animo feram, praestare ma-" xime potest. Nam tum quidem facile est eam ferre adversam, " cum illa non flagitii et sceleris poena, sed virtutis, constantiae, » fortitudinis esse testimonium existimatur. Ergo si patria ca-" rere oportet, si cedere inimicis, si exilium subire, si diu " minus vestro hoc conspectu frui, qua in re ego maximum meae » anteactae vitae fructum percipio: hoc uno tamen in reliqua " vita utar perfugio longe maximo: meos cives cum meam in " patriam pietatem et fidem, tum inimicorum scelus atque » impietatem perspectam habere: quos aequius erat dirarum obnunciatione, et interdictione sacrorum, quam oppressam pene patriam corum nefaria vi per privatorum caedem, notari.

Vos quidem quando hodierno die de summa Repub. quid censeatis potissimum esse agendum, statuere oportet: maiorem in modum obsecro atque obtestor, ut propositam vobis Reipub. salutem, cum vos iam quo ego animo sim minime fugiat, privatis meis commodis omnibus, quae nulla unquam mihi coniuncta crunt cum vestra pernicie, potiorem gravioremque habeatis.

» verso me e verso tutti i miei argomento solenne; ma più che in " ogni altro in quest'ultimo tempo cel deste: poichè quando per " parte di quelli stessi, dai quali anzi dovevamo ripetere ajuto » contro le altrui ingiurie, ci sovrastava scempio e rovina cer-" ta; voi, dando addosso a loro che ci volevano morti e per-" duti, voi con animo egualmente pietoso che pronto faceste a prò » nostro tutto ciò che gli amici e i parenti i più stretti potevan " fare. E in significar questa benevolenza verso di noi, opera-» ste cosa che nell'età avvenire sarà sempre per noi quanto altra » mai bella e onorata: mostraste cioè che, col gastigare rigorosis-» simamente i nemici comuni, in vendicando la nostra privata " ingiuria difendevate la salvezza pubblica, come a quella dei Medici " congiunta. Il qual bel giudizio da voi fatto di nostra gente " mi offre nei miei mali un gran conforto, onde io tolleri di » buon animo la mia sebbene acerba fortuna; chè, quantunque avversa, la si tollera agevolmente quando la non è pena di misfatti " e di scelleratezze, ma anzi di virtù di costanza di fortezza la si " stima agli altri argomento. Il perchè, se fa di bisogno che io " mi privi della patria, ceda ai nemici, vada in bando, non possa " per lungo tempo bearmi in vedervi, e così più non mi abbia " quello che reputo frutto larghissimo della vita fin quì condotta; » avrò almeno nei giorni che mi rimangon da vivere quest'unica » ma pur grandissima consolazione, che i miei cittadini come la " mia pietà e fede verso il Comune, così la scelleraggine e " l'empietà abbiano conosciuta de' miei nemici; i quali merin tavano di essere scomunicati e interdetti ben più di questa po-" vera nostra patria innocente, che, a cagione della loro violenza nefanda, per la strage dei privati fu quasi oppressa. Or dunque, " poichè voi dovete oggi determinar quello che secondo il vostro » avviso è da fare; quanto so e posso vi prego e vi scongiuro " che vi proponiate il meglio della Repubblica; e poichè vi ho " fatto intendere come io la pensi, ad ogni mio privato comodo, 27 che nullo sarebbe se fosse congiunto al vostro danno, il ben " del Comune, come cosa di assai maggior peso e momento, » sempre anteponiate.

Hic ille cum perorasset: placuit de Magistratus et Consilié sententia illi ad hunc modum responderi. Cum ille semper maiorum vestigiis insistendo, non parem modo in patriam pietatem, sed cumulatam etiam meritis maximis atque amplissimis omni suo tempore retulisset: quae debita praemia erant summae virtuti, omnes eos honores, qui maximi in Repub. habentur, consecutum: et quando omni bene merendi ratione de privatis longe etiam semper antecelluisset, studia quoque suorum civium singularia in sua adversa fortuna esse expertum. Ac tametsi quae mala essent Medicum familiae importata omnes aeque moleste ferrent, in quibus vestigium modo aliquod humanitatis esset reliquum: at illud in tot incommodis opportune accidisse, quod cupidissime semper omnes expetiissent, ut tandem omnes intelligerent, non minorem voluntatem se in referenda gratia, quam illum in promerenda, gerere, et, quando adeo res tulerit, praestare. Vitam illius, et quoniam ila semper meritus esset, et quoniam ea non posset patria sine certa suorum ruina et pernicie carere, nisi immemores non illius magis quam sui esse vellent, et armis se et suae vitae praesidio defensuros. Verissimam enim hostes belli causam prae se ferre, Laurentii Medicis salutem atque incolumitatem, quam impie et nefarie prac se ferrent. Tanquam enim e corpore capite abscisso, eo uno e civitate sublato, intelligere illos Rempub. praedae sibi ac direptioni relictam, ac simul cum eadem et legum et magistratuum auctoritatem necesse esse interire. Quae cum ita se haberent, iam illum et bono animo esse, et meliores de sua ac Reipub. salute cogitationes suscipere debere. Nam brevi perfecluros se, ut quod hostes importunissimi ad hominum studia concilianda prae se ferrent non solum intelligerent Laurentio nunquam fraudi fuisse, sed honori et commodo magis in dies etiam fore.

Mac hominum responsione Laurentius confirmatus, gratias omnibus egit verbis amplissimis: ac ne qua in re semel animis

Così ragionò Lorenzo, e alla Signoria e al Consiglio parve avergli a replicare: Che egli, calcando sempre le orme dei suoi antenati, avea corrisposto alla patria con pietà non solo pari ai benefizii di lei, ma anche soprabbondante per meriti amplissimi; il perchè tutti i premii dovuti a virtù e tutti gli onori i più risguardevoli che potea dare il Comune a lui si dovevano: e siccome avea meritato in egregio modo de' privati, così anche avea nella sua fortuna avversa sperimentato singolare l'amore de' cittadini. Tutti coloro nei quali rimaneva qualche avanzo di umanità, tutti del pari si addoloravano per i mali fatti ai Medici: ma nondimeno in tante disgrazie di quella famiglia era opportunamente avvenuta cosa che sempre l'universale dei Fiorentini avea desiderata ardentissimamente, cioè che una volta fosse noto a tutto il mondo non avere i suoi cittadini volontà di contraccambiare i beneficii di Lorenzo minor di quella che Lorenzo avesse di beneficare i suoi cittadini: e quando l'occasione si presentava, saper fare anch' essi le parti loro. La vita sua, e perchè egli avea sempre così meritato, e perchè la patria senza rovina certa e danno estremo non poteva perderlo, e coll' opera dell'armi e col fargli scudo del loro petto, avrebber difeso finchè non volessero porre in non cale non tanto lui quanto se stessi. Verissima aggiungevano esser la ragione con che i nemici aonestavan la guerra, quella cioè di voler giù Lorenzo, ma questa ragione esser empia e nefanda. Bene intender costoro che, come avviene nel corpo umano quando se ne è spiccato il capo, così, levato lui solo di Firenze, la Repubblica che que' tristi avrebber tutto l'agio di spogliare e di guastare, e insieme con la Repubblica l'autorità delle leggi e dei magistrati necessariamente sarebbe caduta. Laonde stesse pur di buon animo, pensasse a provveder nel miglior modo alla salvezza sua, alla salvezza del Comune: ed essi sollecitamente avrebber fatto che quei nemici importunissimi capissero come i loro pretesti non solo non avean nociuto a Lorenzo, ma anzi ogni di più gli arrecavano onore e vantaggio.

Il Medici per questa risposta confortato rese a tutti grazie colle parole che potea più eloquenti, e perchè nulla gli restasse

in adulationem effusis, suorum studia desideraret, ab illis primum mentione facta, ut sibi liceret praesidii causa certum numerum militum apud se habere, impetravit. Ita magistratum edicto praefatum esse aiunt: non videri ea esse Reipub. tempora, ut Laurentius Medices, in cuius salute omnium posita salus esset, vitam et incolumitatem, et insidiis simul et bello atque armis petitam, suis inimicis committeret: quorum non minus, quam qui se apertos hostes profiterentur, qui metu delitescerent, illi essent timendi. His rebus ita administratis, omnium animi ad belli curam et cogitationem conversi, et qui pecuniae cogerent qua ad bellum, quod futurum erat, uterentur, et qui commeatus expedirent, et qui militum delectum haberent, quique alia munia belli ex sua fide et Reipub. tempore exequerentur impigri homines atque harum rerum periti, summa cura et studio delecti: simul ad Venetos decreta lagatione ac Mediolanum ad Ioannis Galeatii tutores, postulabant, ut ex foedere sibi adversus communes hostes auxilio essent. Ac ne qui Pontificis auctoritate, quo minus sibi adessent deterrerentur: quibus ille artibus, et alias semper, et eo ipso tempore Reipub. insidiatus esset, palam magis suae libertatis quam Pontificis dignitatis memores docebant. Quod indignum maxime tanto Pontifice esset, et qui Christi in terris personam gereret: cuius pacis conciliandae suadendaeque hominibus, quandiu inter homines egisset, studium unum fuisset: fovisse in libera civitate, quae nullius in illum iniuriae sibi conscia semper sacrosanctum Pontificis nomen potestatemque habuisset, civiles dissensiones, discordias, bella intestina quae exorta civium ambitione et partium studio, aut tollere sua auctoritate, aut sedare debuisset. Nam quod vix credibile videri deberet, etiam si de latrone ac perdito egestate homine referretur: certos homines, quorum opera uteretur ad civium principum caedem, praemiis excitatos, per aliarum rerum gerendarum occasionem (quod iidem in quaestionibus expressissent) Florentiam praemisisse: quo facilius sibi bellum, sublatis iis quorum auctoritas illius cupiditati ambitionique obsisteret, futurum esset. Itaque quod iam fama omnes cognitum haberent: violata innocen-

a bramar dal favore dei suoi ormai abbandonati a compiacerlo ia tutto, fattasi menzione da quelli del Consiglio che gli si desse per la custodia del corpo suo un certo numero di armati, subito gli ebbe. E la Signoria fece preambolo a siffatto decreto con dire: Parerle tanto tristi i tempi della Repubblica, che Lorenzo Medici, nella cui salvezza era riposta la salvezza del Comune, non dovesse lasciar la vita in balìa dei suoi nemici, fra i quali coloro che stavan per paura nascosi non eran da temersi meno di coloro che lo assalivano apertamente; quella vita, che non solo con la guerra e con la violenza palese, ma anche con le insidie voleasi spenta. Così praticate le cose, tutti gli animi furon volti alle cure ed ai pensieri dell'armi; e con lo studio e colla sollecitudine che si poteva maggiore a chi di raunar danaro, a chi di apparecchiar vettovaglie, a chi di far leve di soldati; a diversi cittadini, tutta gente prontissima, bene sperta di queste cose, e tale da servir fedelmente all'uopo della Repubblica, furono i diversi officii di guerra spartiti. Si mandaron nel tempo stesso a Venezia e ai tutori di Giovanni Galeazzo oratori a chiedere che, in virtù della lega, spedissero ajuti contro i nemici comuni. E perchè alcuno sconfortato non sosse per l'autorità del Pontefice dal soccorrerli, più la libertà propria che l'autorità Pontificia rispettando, significavano a tutti con quali arti in ogni tempo, e singolarmente in quello, avesse Sisto insidiato al Comune. Dicevano che con operare non degno di Sommo Pontefice e di Vicario di Cristo, mentre null' altro dovea premergli più del riconciliare gli uomini e del persuaderli a stare in pace fra loro; egli in città libera, che, non sapendo di averlo con ingiuria offeso, riverente era stata quanto altra mai al nome e alla potestà pontificia, avea fomentate le dissensioni civili le sette le guerre intrinseche; le quali, nate per le ambizioni dei cittadini e per lo studio di parti, avrebbe anzi egli dovuto con l'autorità sua o levar via o sedare. Inoltre tal cosa avea fatta, che appena la si sarebbe creduta di un masnadiero e di un furfante; aveva cioè sotto colore di trattare tutt'altre bisogne, mandato a bella posta in Firenze certuni da lui messi su con promessa di larga ricom-

tium civium sanguine urbis templa religiosissima, polluta sacra, caeremonias: atque in iis qui principes partes in tanto admittendo scelere praestarent, ex amplissimo ordine delectos Pontifices, sacerdotes, divinae rei administros. Quae omnia quidem, quia ut esset aequum, acerrima sibi animadversione vindicanda duxissent, tantasque Deo immortali illatas iniurias, pro sua religione et pietate essent ulti: tanquam hoc unum esset Pontificis munus hominum nefariorum malefacta et scelera tueri: corum vindices gravi nota ignominiae afficere, bello atque armis persequi, libertate, patria, vita, si liceret, privare conatum esse. Ex eodem fonte cetera manasse, quae nulla iam eb eo ratione tegi et consilio possent: quorum unum illud gravissimum, quo omnes ab sua societate absterrerentur, diploma excogitatum quo in impios homines modo et maiestatis convictos uti superiores Pontifices consuevissent. Eo populum Florentinum, omnium aditu, congressu, sacris, spiritu communi, hac luce, si id fieri aeque facile atque posset, expeti prohibitum esse 2. Ac non male in eo

2 Che Sisto IV fosse mosso a mandar l'interdetto dal fine di rendere odioso Lorenzo, di crescer la potenza de'suoi, di stranar gli alleati dalla Repubblica e di apparecchiarsi prospero il successo delle armi, piuttostochè da quello di vendicar la maestà della Chiesa oltraggiata, può dai meno benevoli a quel Pontesice asserirsi, ma non se ne potrebbe recar prova certa. I torti che Firenze aveva fatti a Roma avanti la congiura eran tali da dare al Papa fin d'allora più che sufficiente ragione di procedere canonicamente contro il Comune. Circa poi a quello che avvenne dopo la congiura, concederò, ripetendo ciò che scrissi in altro tempo, che, se i Fiorentini avessero adoperato in punire sì fatta scelleratezza la debita moderazione, non avrebber potuto per questo riprendersi da chicchessia. Ma nelle guerre e negli odii civili quasi mai la moderazione va compagna della vittoria. Io non parlo di coloro che dopo quell'attentato cadder vittima del primo furor del popolo. Vi saranno forse stati degl'innocenti; ma della loro sventura non deve darsi carico ad altri fuorchè agli scellerati che mossero quel miserando tumulto. Quelli poi che eran rei pagaron la pena che sempre aspettarsi dovrebbero i traditori. Ma i Fiorentini si messero dalla parte del torto, quando i loro magistrati, preso l'Arcivescovo e carceratolo, poco dopo senza rispetto alle forme da tenersi con una persona di quel grado, di loro sola autorità, senza dargli neppur tempo di penitenza, lo dannarono a morte ignominiosissima; quando secero il medesimo a non pochi preti implicati nella congiura; quando finalmente tennero per molti giorni il Cardinale per vani titoli prigione in Palagio. Questa maniera di operare, del tutto contraria alle leggi canoniche, era già fulminata dai Pontefici passati e dai Concilii. Dovevano al certo punirsi quelli che erano rei, e punirsi con tutto il rigore: ma bisognava anche giudicarli e condannarli nelle debite forme. Non è dunque da meravigliare se Sisto IV, che

pensa (come questi avevano confessato nelle esamine) perchè ammazzassero i principali fra i cittadini; all'effetto che, levati di mezzo coloro la cui autorità alle cupidigie e alle ambizioni sue resisteva, più agevole poi gli riescisse il condurre, nel modo che bramava, la guerra. Ondechè, come già a tutti avea narrato la fama, col sangue di cittadini innocenti si era contaminato il più augusto tempio della città, profanato si era il Sacrifizio santo e i divini Ufizii; ed a far le prime parti in tanto scellerato tradimento si eran scelti dal più reverendo ordine Vescovi, Sacerdoti, Ministri d'Iddio. E perchè a'Fiorentini era parso bene punire con gastigo rigorosissimo tante empietà e offese sì gravi fatte al Signore, e prenderne vendetta come alla loro religione e pietà conveniva; quasichè ora fosse diventato oficio del Papa mettersi a difendere i malefizii e le scelleratezze degli empii, aveva egli fatto ogni prova per coprir di disonore i punitori di eccessi sì abominevoli, per perseguitarli con la guerra e con le armi, per privarli, potendo, della libertà della patria della vita. Aggiungevano da questa medesima cagione esser derivate tutte le altre male cose, che egli non poteva con argomento e consiglio alcuno ricoprire; fra le quali la più grave si era l'interdetto, che i Pontesici già stati contro gli uomini empii e alla Chiesa ribelli eran soliti a fulminare, ma che egli aveva imaginato per isconfortar chiunque dal collegarsi con Firenze. Con quello pubblicava i Fiorentini scomunicati vitandi, proibiva ad essi i sacri Ufizii, avrebbe voluto toglier loro fin l'aria e la luce a tutti comune, se fosse stato agevole tutto ciò eseguire come era il desiderarlo. Pur nondimeno di questo suo procedere eran lieti. Perciocchè, se alcuno avesse per l'avanti potuto dubitare (tanta essendo stata l'audacia e la sfrenatezza dei perfidi i quali avevano osato commettere quel grave misfatto

giammai mancava a se stesso, quantunque vedesse i pericoli ai quali andava incontro, quantunque dovesse tremare per la vita del Cardinal suo nipote che era nelle mani dei Fiorentini; pure pubblicò contro questi una Bolla terribile, colla quale scomunicò Lorenzo come primo autore di tutte le offese fatte alla Chiesa; scomunicò del pari, e condannò rigorosamente tutti i Magistrati che avevano preso parte all'indegno trattamento fatto ad uomini difesi dalle leggi ecclesiastiche; e finalmente interdisse Firenze e i luoghi a Firenze circonvicini. Io non dico già tutte le frasi di quella Bolla siano lodevolissime;

tamen cum Pontifice agi. Si quibus enim antea dubium fuisset, cum corum audacia et libido tanta extitisset, qui hacc essent ausi, a tam gravi scelerc Pontificem, aut hominum existimationem veritum, aut Dei immortalis iram, et vim scelerum ultricem, non abfuisse: nunc bello persequendis iis, qui debitum illi munus impleverint, quo ille animo esset declarare. Se quidem, qui constantes fuissent in suo iure tuendo, atque imminentem Reipub. ruinam a suis capitibus sceleratorum hominum supplicio depulissent: nihil indignum maiorum gloria, quibus semper gravissima Pontificum auctoritas fuisset, cuiusque rei causa tantum in se illius odium excitare debuerint, admisisse. At si Deo immortali modo curae esset, qua de re dubitare nemo deberet, quam recte Pontifices divina in homines potestate uterentur: et externa arma pariter et dirarum obnunciationem, qua civitati a sacris interdictum esset, tristem illam quidem et timendam modo qui digni essent, ut illa peterentur: iis qui tantorum malorum auctores cladiumque essent, quas illa portenderet, ruinae, exitio, calamitati, ignominiae futuram 3.

chè forse in più d'una si desidererebbe la mansuetudine conveniente al Sovrano Pastor della Chiesa. Dico bensì che chiunque la legga spassionatamente la troverà fondata sopra ragioni validissime, e tutta piena di quella fermezza che tanto conviene al Successor di S. Pietro. Vano pertanto è l'argomento di coloro i quali dal modo con che il Pontefice si condusse dopo la congiura deducon che egli si fosse accordato a quel reo misfatto. Se è vero che il Papa non poteva lasciarsi muovere da ragioni temporali ad adoperare le' armi spirituali; è vero del pari che egli per ragioni temporali non dovea risparmiar lo spirituale gastigo, dove gli fosse stato avviso che di questo vi avesse bisogno. Aveano i Fiorentini operato per modo da meritare le ecclesiastiche censure? niuno potrebbe negarlo. Avrebbe dunque il Papa mancato al suo oficio, se per un riguardo a quel che era avvenuto mediante le discordie de'cittadini, e per il timore di essere tenuto complice di una congiura, in cui qual parte avesse avuto il mostrai alla nota 18 lib: VI pag. 188, avesse trasandato il dovere di Papa. Che se egli mosse nel tempo stesso anche le armi temporali, questo avvenne per l'esecuzione dei già fatti divisamenti da me esposti nel lib. V nota 12, pag. 84, i quali un Sisto IV, tanto più fermo quanto più poteva essergli avversa fortuna, non era per abbandonare, finchè non avesse costretto a far senno e Lorenzo Medici e i Fiorentini.

3 Quest'invettiva dei Fiorentini, essendo pressochè tutta fondata sulla supposizione che il Papa fosse stato o autore o complice della congiura de'Pazzi, diventa una declamazione vana posciachè abbiamo mostrato che quella supposizione non regge. E volendosi ribattere più partitamente le varie accuse, potrebbe rispondersi: Nou essere stata punto intenzione del Papa di fomentar le intrinseche dissensioni di Firenze, ma piuttosto

della congiura) che il Pontefice, temendo il giudicio degli uomini e lo sdegno e la giustizia d'Iddio vendicatrice delle scelleratezze umane, fosse stato partecipe della sacrilega trama: egli medesimo, col muover guerra a quelli che gli avean reso sempre il debito osseguio, ben dichiarava qual fosse l'animo suo. In quanto a loro, avendo con costanza difeso le proprie ragioni, e distornato dal proprio capo col supplizio di uomini scellerati la rovina soprastante alla repubblica, non avevano commesso nulla che indegno fosse della gloria dei passati, dai quali si era sempre avuta in reverenza somma l'autorità dei Papi; non avean commesso nulla perchè contro di se tanto furioso odio per parte del Pontefice concitassero. Che se Dio, cosa della quale non poteasi aver dubbio, se Dio guarda al come rettamente i Pontefici adoperino nel reggimento degli uomini la divina lor potestà; quelle straniere armi e quella scomunica ond' era stata la città interdetta (pena trista e tremenda per chi l'avesse meritata) agli autori delle tante sciagure e malanni per quella minacciati sarebbero state di rovina di scempio di calamità d'ignominia.

di riformarne lo stato, e renderlo più benevolo alla Chiesa, con abbassar coloro che di questa insidiavano le possessioni, e si erano fatti rei in faccia a Roma per molti titoli: non essersi mandati da Sisto IV assassini a far tradimenti, ad ammazzar gente, a profanar tempii e sacrifizii, ma a questa empia opera essersi messi di per se uomini disumani che aveano nondimeno abusata l'autorità del Pontefice: con tutta giustizia avere il Papa interdetta la città, non perchè volesse difendere e onorare gli assassini e i traditori, ma perchè così chiedeva la maestà offesa della Chiesa, giacchè ai passati trascorsi avevano i Fiorentini congiunto quello di violare ogni ecclesiastica immunità: potersi credere che il Pontefice intendesse a stranar con l'interdetto dai Fiorentini i loro alleati, ma suo primo intendimento essere stato quello di far le parti di Pontefice col sostenere l'ecclesiastica libertà: questo procedere di Sisto IV non dimostrar punto che egli fosse stato a parte dell'empia trama dei Medici, ma parer tale qual si addiceva a Pontefice forte e di grand'animo, che non guardava punto a qualunque pericolo suo o dei suoi quando così voleva il suo uficio: quel Dio medesimo che guarda come adoperi il Pontefice verso le nazioni guardare anche come le nazioni adoperino verso il Pontefice, e farsi sovente vendicatore dei diritti della Chiesa oltraggiati. Con queste e con più forti ragioni avrebbe potuto il Pontefice confutare la filippica dei Fiorentini: ma lo Storico si avvisò sosse meglio senza avvilire la dignità di lui col fargli fare la propria difesa, riportar le querele che il Pontefice medesimo faceva contro Firenze, le quali, fondate essendo sopra fatti, e non sopra uno solo ma sopra molti contestati per la maggior parte, come ho mostrato altrove, dai monumenti di quel tempo, costituivano la più conveniente risposta che far si potesse all' invettiva de' suoi nemici.

Adversus horum querelas tantas minime sibi Pontifex deerat, hominum ferociam, spiritus, contumaciam, qui Principi Christianae Reipub. totius orbis terrarum moderatori, cui maximi Reges atque Imperatores Augustissimi imperanti parerent, monenti et castiganti se resistere superbissime essent ausi, vi atque armis, ut ferae bestiae et indomitae solerent, fuisse domandam. Victa patientia, scelere atque importunitate praefracti et contumacis populi: id unum scilicet reliquum fuisse, ut arrogantes et superbi homines per hanc rationem ad officium et sanitatem revocarentur. Neminem sane ita male de Christiana Repub. sentire, quin ita censeat: ubi cetera, quae mitiora sint, minus procedant, non armis persequendos, profligandos, a communione bonorum arcendos, qui iam pridem nefarium atque impium bellum Pontifici Maximo indixerint, ac divinam personam inter homines gerenti. Quot corum iniurias, quam insignes ac graves fuisse? Deterritos metu, qui sua sponsione, propinqui hominis fidem et existimationem tueri parati essent, quo id minus pro sua in Pontificem observantia praestare auderent. In civitatum defectione, quae imperio Pontificum parerent, susceptam defensamque pertinacissime eorum causam, qui principes defectionis atque auctores extitissent: negatam possessionem, quibus pro sacrosancti Imperii potestate sacerdotia amplissima detulisset, hominibus illis quidem summae dignitatis, et qui iis honoribus gerendis pares (quicunque postea illi evaserint) ab eo iudicati essent, ad quem eius rei cognitio et ius pertineret. Neque in co tamen vestigio impietatem constitisse, sed progressam esse ulterius ac vagatam latius. Gravissimi quidem criminis convictos sacerdotes (quem enim hoc inficiari posse?) se inconsulto, ut divina omnia atque humana iura confunderentur, affectos supplicio, corum dilaniata membra et distracta, atque id quidem nullo humano more et instituto. Nam (quod resipiscentibus, tametsi illis gravissimorum scelerum in Deum atque homines damnatis, nunquam negatum esset) neque iis factam potestatem, ut venia a Deo immortali et pace impetrata discedere e vita, ubi tanto supplicio scelus expiassent nu-

A tanto gravi querele dei Fiorentini non si smarriva punto il Pontefice; allegando bisognava fosse domata con la violenza e con l'armi, come siamo soliti a praticare con le bestie feroci e indomite, la fierezza l'alterigia la contumacia di gente superbissima che aveva osato resistere agli avvertimenti e alle correzioni del Capo del Cristianesimo, al quale come a reggitore di tutto il mondo la Maestà dei Re e degl' Imperatori i più potenti obbediva. Stancata la pazienza sua dall' importuna scelleraggine di un popolo ostinato e protervo, null'altro rimedio rimaneva, fuorchè per questo modo richiamare a dovere, e costringere a far senno quelli uomini arroganti e superbi. Non poteva esservi nessuno così poco affezionato alla Chiesa che, quando non giovavano a nulla i più placidi medicamenti, pensasse non doversi perseguitar con l'armi, combattere, scomunicare coloro che già da gran tempo avean dichiarata guerra nefanda ed empia al Sommo Pontefice, a lui che in terra è Vicario di Cristo. Quante e quanto enormi non erano state le ingiurie dei Fiorentini? Avean pur essi minacciato coloro che volean dar mallevadoria per il Riario, all'effetto che questi sgomentati non prestassero tal servigio al Conte, come volevan fare per riverenza al Pontefice. Nella ribellione delle città soggette alla Chiesa avean prese con ostinazione maravigliosa le parti dei capi ribelli. Aveano negata l'investitura di dignità ecclesiastiche risguardevolissime a quelli, ai quali per la potestà del suo sacrosanto imperio esso le avea conferite; e sì che costoro erano uomini di grandissima qualità, e da lui, al quale spettava la cognizion della cosa e il diritto di conferire ( qualunque fossero poi addivenuti ) giudicati degni di quelli onori. Nè in questi termini si era contenuta l'empietà de' Fiorentini, ma ben più oltre la si era spinta. A sacerdoti, convinti sì di delitto gravissimo ( e chi avrebbe potuto negarlo? ) ma pure a sacerdoti, senza farne parola a lui, avean dato contro ogni legge e contro ogni civil costume supplizio orribile, aveano straziate e fatte in pezzi le loro membra, ogni divino ed ogni umano diritto avean violato. E a quei meschini non era stato concesso neppur ciò che mai non debbe negarsi ai ravveduti, quantunque rei di scelleraggini gravissime

mineque placatoliceret. Ac ne qua in re sibi impii homines reliqui facerent: amplissimi ordinis adolescentem lectissimum, et dignitatem gerentem Regiae parem, vel voluntate, vel ingenio, vel aetate a cogitatione nefarii atque abominandi facinoris abhorrentem, cuius insimulatus sit, vix supplicio ereptum, cum de eo saepe esset actum in publico civitatis consilio, domique privato carcere asservatum, datis custodibus, qui aditum atque egressum familiarium observarent: cum in crimine nulla esset, causa saeviendi aut a sui contemptione atque odio, aut ab ingenio saevientium quaesita. Ad haec spreta audacissime Pontificis Maximi auctoritate, cum iis a sacris interdixisset (id quod terrori esse omnibus gentibus consueverit) sacerdotes reclusis templorum valvis, quas divina clausisset auctoritas et vis, ab iisdem rem divinam facere ac sacra administrare metu supplicii coactos. Postremo cum nondum sibi satis esse factum arbitrarentur, nisi in divinam et sacrosantam potestatem saevirent: eorum imperio per Etruriae Pontifices concilio indicto 4, adversus ma-

4 Il nostro Storico, seguita in questo luogo l'autorità del Machiavelli, il quale scrisse = Fecero un Concilio in Firenze di tutti i Prelati Toscani, che all'imperio loro ubbidivano, nel quale appellarono dalle ingiurie del Pontefice al futuro Concilio. = Perciò Michel Bruto fra le altre querele del Papa pone quella di quest' operato, che veramente sarebbe da riguardare come non conveniente a un popolo cattolico. E pare confermarsi a prima vista l'asserzione del Machiavelli per un documento che il Fabroni trasse dall'archivio Mediceo (V. Vita Laurentii Medic: P. II. pag. 136); qual documento conterrebbe gli atti e le determinazioni prese in questo conciliabolo. Ma savii e giudiziosi scrittori, usando quella critica che è da portare in cose di tal mauiera, hanno riguardato come apocrifi quelli atti, e come falso il racconto del Machiavelli e di chi lo ha seguitato. Il perchè nè il P. Ildefonso nella sua Hetruria sacra nè il Becchetti nella Storia Ecclesiastica ammeltono questo Sinodo, che pur sarebbe stata cosa da far grande strepito in tutto il Cristianesimo, e da non potersi tacere. Che anzi il Becchetti dice che i Fiorentini lo finsero per far paura a Sisto IV ( Lib. XI. 61.); e l'istesso Fabroni non dubitò di scrivere, benchè avesse ritrovato il documento suddetto = Convocatum revera hoc concilium fuisse in majori Florentinorum templo plerique affirmarunt; sed ego multis coniecturis ducor ut credam minime convenisse Patres; et quae circum feruntur hujus Synodi acta seu decreta, turbulenta illa quidem, et Romano Pontifici injuriosa, Gentili uni , cujus profecto manu scripta sunt, tribuenda. = Contro il qual giudizio del Fabroni se l'è presa irragionevolmente Guglielmo Roscoe, allegando che il Fabroni non produce alcuna prova di questa sua opinione, e che altri Storici hanno asserito il contrario, come un futto conosciuto da tutti. - Dico irragionevolmente, perchè doveva il dotto Inglese riflettere che uno

contro il cielo e contro la terra, cioè di chieder mercè e perdono al Signore, e poi morirsene in pace con Dio, dopo di aver per le mani del giustiziere espiata la loro scelleratezza. E di più, perchè quell'empia gente le facesse tutte, a mala pena si avea liberato dal supplizio (ma bensì erasi trattato in Consiglio di mandarvelo) e sostenevasi in Palagio, come in privato carcere, con guardie a vista che osservassero chiunque della famiglia entrava ed usciva, un distintissimo giovinetto di eminentissimo ordine, pari in dignità ai Re, il quale o per volontà o per genio o per età aborriva anche dal pensare al misfatto nefando ed abominevole di che si calunniava: sicchè, non essendo egli reo di colpa veruna, non v'era altra ragione di così mal trattarlo fuorchè o il dispregio e l'odio in che egli si aveva, o la malignità di loro che angariavano quell'innocente. Oltre a ciò, sprezzata audacissimamente l'autorità del Sommo Pontefice, avendo egli interdetto questi sacrileghi (gastigo che soleva incutere spavento salutare in tutte le genti ) aveano aperte a forza le porte delle Chiese da potestà divina serrate, e avean costretti col timor del supplizio i Sacerdoti a celebrare e ad amministrare i Sacramenti. E finalmente, quasi riputassero aver fatto poco, se non insultavano al primato di che Dio fe' grande la Sede di Pietro, raunato un Sinodo di Prelati Toscani, contro ogni costumanza e ordinamento de' passati, che in ogni tempo ricono-

scrittore esatto e diligente come il Fabroni, il quale sempre si appoggiava a documenti, non si sarebbe senza grandi ragioni opposto ad un'opinione sostenuta dall'autorità di antichi Storici. Probabilmente quell' Erudito consultando gli archivii, dopo essersi avvenuto in quegli atti non trovò il più piccolo documento (e dovea trovarne) che la sua scoperta convalidasse, seppur non ne trovò qualcuno in contrario. E di fatto anch'io, essendomi dato la pena di visitare i registri dell'archivio Arcivescovile, non ho potuto rinvenir sillaba che parli di siffatto Concilio. E non contento di questo, rimanendomi il dubbio che i monumenti dell' Arcivescovado potessero essersi perduti mediante un incendio che arse parte di quell' Archivio verso il cinquecento, feci pratiche per conoscere se restasse memoria alcuna in proposito nell'Archivio del Capitolo della Cattedrale: e sono assicurato che in tutte le filze delle scritture varie, e nei libri dei partiti capitolari, benchè sia quasi impossibil cosa, anche quando si fosser voluti distruggere i documenti di quell'adunanza, non ne fosse restato un qualche vestigio, non venne fatto di trovare il più piccolo cenno, onde si possa dedurre che nel 1478 fosse tenuto il Sinodo in questione: il che non avviene degli altri Sinodi, dei quali fra quelle scritture si serbano preziose memorie. Ciò che apparisce da questi libri si è che, come narrano anche le storie, si sece poco conto dell'interdetto, e la Chiesa di S.

torum mores atque instituta, qui unum tantae rei in terris auctorem Romanum Pontificem perpetuo agnoverint: impium factum decretum, ut damnatis ab eo atque aeternis suppliciis vivis aeque et mortuis devotis, scilicet quo impietas et scelus impunitate gravius inter homines alatur, provocare ad gentium omnium futurum conventum liceret. Nam quod etiam se ausi sint incusare (quid autem adeo celsum inter homines et sublime haberi, quo non illi superbia atque audacia efferantur?) quod dignum summo Pontifice statuerit, liberas civitates ex servitute gravissima sua auctoritate vindicare: ad quem magis, quam ad se unum pertinere, tollere tyrannos 5, praemiis honestos homines, supplicio improbos afficere, leges, iura, instituta maiorum tueri?

## Quanquam tantae erant Pontificis et Florentinorum quere-

Reparata si ufiziò sempre secondo il consueto.— Per quello poi che spetta al documento pubblicato dal Fabroni, la sua natura del tutto informe ne convince non esser punto quella la deliberazione di un'assemblea di Vescovi. E di fatto dove sono le firme che lo convalidino? sotto qual capo quell'adunanza tenevasi? a chi quell'atto è indirazzato? come mai potrebbero esservi in margine postille e varianti? come mai, aggiungo, uomini di qualche saviezza, e di qualche pietà, quali certamente dovevano essere i Prelati della Toscana, potevano ridursi] a vomitare ingiurie quasi indegne del più vile uomo del mondo? è possibile si dimenticassero del tutto e chi era colui contro il quale scrivevano, e chi erano eglino medesimi che scrivevano? Se la Bolla di Sisto IV non è qual converrebbe alla mansuetudine del Vicario di Cristo, la risposta del Sinodo sarebbe da pazzi e da furiosi, per non dire da empii e da scellerati. Sì, mi gode il cuore perchè posso dire a difesa e ad onore del clero Toscano che non è sua opera il documento riportato dal Fabroni, ed è piuttosto opera di uomo acciecato dall'amor per i Medici, qual ben poteva essere Gentil di Urbino, creatura di quella Casa. Che se potesse mai provarsi, lo che reputo impossibile, essere emanato dal Clero toscano tanto vituperevole scrittura, basterebbe questa sola per mettere dalla parte del torto i Fiorentini; perciocchè, oltre al rompersi per essa tutti i limiti della convenienza, è poi così debole nella maggior parte delle risposte all'accuse del Pontefice, che diresti non aver saputo l'autore spesso trovare argomento più convincente di quello che ė sempre a danno di chi lo usa, voglio dire degl'improperii e degl'insulti. -- Per la quali ragioni mi par da concludere questi pretesi atti del Sinodo doversi riguardar come falsi, esservi stata, forse per il consiglio di qualche uomo men prudente, l'intenzione di convocare i Vescovi di Toscana, Gentil d'Urbino aver preparato l'atto da sottoporsi ai Padri, essersene divulgati esemplari per la città, rimanerne uno, anzi l'originale di Gentile medesimo, nell'archivio Mediceo. Ma del resto il non trovarsi oltre questo nessun altro monumento di un fatto di tanto rilievo, e la natura medesima di questo documento ne persuade che il conciliabolo non su tenuto giammai. - Ma come

bero nel solo Pontefice Romano l' autorità di far tanto, avevano steso un empio decreto, col quale dopo aver condannati e dati al diavolo vivi e morti, perchè tanta ribalderia mediante l'impunità meglio si nutrisse fra gli uomini, osavano appellarsi al futuro Concilio Universale. Ma avesser pure avuto ardimento di accusarlo (perciocchè qual cosa poteva esservi tanto eccelsa e sublime in terra con che sfrontatamente superbi non osassero prendersela?) avesser pure avuto ardimento di accusarlo perchè teneva per massima convenire al sommo Pontefice le città da servaggio gravissimo oppresse con l'autorità sua vendicare: a chi meglio competeva che a lui levar di mezzo i tiranni, premiare gli onesti uomini, punire i tristi, le leggi i diritti gli ordinamenti dei passati mantenere?

Per tal guisa i Fiorentini e Sisto reciprocamente si laceravano.

dunque avvenne che antichi storici scrivessero il contrario? Prima di rispondere osservo che non mi è avvenuto di riscontrar nulla di questo nei ricordi di quel tempo che mi son caduti sotto gli occhi: e mi par che neppur Niccolò Valori, scrittore contemporaneo della vita di Lorenzo Medici, faccia di ciò parola. Il Machiavelli, storico quanto elegante, altrettanto poco diligente e spesso colto in errore, fu per avventura il primo a scrivere essersi avuto questo Concilio; e forse o egli o alcun altro avanti a lui fu indotto a crederlo da qualche esemplare degli atti del Sinodo sopraddetto, che per caso gli capitò nelle mani: e l'autorità sua o di alcun altro traviò gli storici che venner dopo.-Che se alcuno volesse opporci non trovarsi traccia del detto Sinodo forse perchè quando si venne agli accordi fu ordinato si distruggessero i monumenti che lo risguardavano: rispondo che non resta memoria alcuna neppur di questa comandata distruzione; che sarebbe stato quasi impossibile in cosa di simil fatta cancellare ogni vestigio del passato; che se tal distruzione avesse avuto luogo non si sarebbe trovato negli archivii il supposto originale degli atti, documento il più criminoso di ogni altro; che quest'istessa distruzione non poteva andare a grado nè dei Fiorentini, i quali non avrebbero più potuto avvalorare presso l'età avvenire il loro operato con l'autorità di un'adunanza di Vescovi che è sempre di gran momento, nè del Pontefice, al quale sarebbe mancato presso i posteri un documento della insubordinazione dei Fiorentini, e quindi una giustificazione del modo con che egli aveva proceduto verso di loro. Sicchè, per qualunque verso si riguardi la cosa, mi par che consenta con la verità la congettura del Fabroni, che non si tenesse punto nel 1478 un Sinodo in Firenze per protestar contro l'interdetto fulminato da Sisto IV, e per appellare al futuro Concilio universale.

5 Credo che non per usare di questo qualunque siasi diritto, il Papa se la fosse presa contro Firenze e contro Lorenzo Medici; ma bensì per tutelar le possessioni e le ragioni della Chiesa coll'abbassar quell'uomo, che riverito come principe dove altro non era che cittadino, abusava l'autorità propria a danno del governo di Roma. ( V. L. V. nota 10. pag. 79.).

lae, quae pessimo exemplo apud omnes Italiae Principes tactabantur: Raphael Riarius Cardinalis, quod vere magis Xystus quam iure querebatur, e custodia dimissus, atque ubi vellet, redire Romam est iussus. Grave autem ille periculum evasisse fertur: cum eum multitudo concitata tanquam consiliorum participem ad supplicium postularet, vix illa Laurentii auctoritate et magistratus deterrita, quo in illum minus pro suo ingenio saeviret. Satis quidem in eo causae creditur fuisse, id quod postea res declaravit, ut ea cura Pontifex liberatus, maioribus etiam quam constituerat viribus, bellum, quod adolescentis causa trahendo distulerat 6, maturaret Reipub. inferre. Imparatis

6 Quantunque il nostro Storico traduca in questo luogo quasi alla lettera il Machiavelli; pur nondimeno con pace di ambedue a me non pare che Sisto IV fosse uomo di tal natura da esser trattenuto dal muover l'armi per il timore che ne venisse male al Cardinal Raffaello. E che egli non avesse a ciò alcun rispetto lo mostra il fatto; perciocchè quantunque quel suo nipote fosse prigione, e non si lasciasse in libertà fino al dì 5 di giugno, il Pontefice iuterdiceva Firenze nel 23 di maggio; lo che in quei tempi voleva dire assai più che muover l'armi. Che se non parve si accendesse la guerra con gran calore se non che dopo la liberazione del Cardinale; ciò avvenne perche vi ebbero alcune pratiche per l'accordo le quali riesciron vane. E di fatto il Becchetti scrive=L'impegno di varii principi a favore della repubblica Fiorentina aveva frattanto piegato il S. Padre a sospender l'effetto della già fulminata Bolla, e ad assumere per mediatori della pace i due re di Francia e d' Inghilterra; e qualora non convenissero nelle medesime condizioni, ad aggiungere loro l'Augusto e l'Arciduca Massimiliano. Aveva esso accordata ai Fiorentini una tregua di otto giorni: ma poichè essi ricusarono di accettare alcun temperamento, e passati gli otto giorni, spinsero le loro truppe nel distretto di Perugia e di Siena, e spacciarono che i Sovrani avrebbero richiamato tutti i loro sudditi che si ritrovavano a Roma; replicò le censure contro di essi fulminate, e di più a'dieci del mese di agosto pubblicò una nuova Bolla, nella quale minacciò la scomunica a chiunque avesse obbligato alcuno ad abbandonare la Curia. = Fu per avventura nel tempo delle pratiche già dette che il Pontefice scrisse ai Fiorentini gli avrebbe ribenedetti purchè fosse punito coll'esilio Lorenzo Medici; alla qual proposta i Fiorentini rispondevano probabilmente con quella lettera che Mr. Egerton ritrovò nell'archivio delle Riformagioni nella filza dal 1475 al 1490 a carle 50 tergo. Per la quale scoperta si menò in Francia gran chiasso: nè si risparmiarono ingiurie al Fabroni, quasichè questi avesse a bella posta pretermesso quel documento; dalla quale invereconda censura lo vendicò Roscoe nelle sue Illustrazioni alla vita del Magnifico. Questa lettera dei Fiorentini è calda eccessivamente ed offensiva; sicchè il Papa ne su punto oltremodo, e ne scrisse a Federigo Duca d'Urbino in questi termini = . . . La lettera dei Fiorentini fatta con tanto dispregio di Cristo et suo indegno Vicario non terruit nos, sed fecit nos cogitare che Dio gli ha tolto l'intelletto, et lo sentimento per punirli dei suoi peccati. Speramo in Dio, de cujus ho-

Nondimeno fra tante loro querele, le quali con pessimo esempio correvano per tutte le Corti d'Italia, il Cardinale Raffaello Riario, perciocchè Sisto si lagnava se non con diritto almeno con verità che e' fosse ritenuto, fu lasciato uscir di Palagio con licenza di tornare a Roma quando volesse. E grave dicesi fosse il pericolo dal quale ei campò; conciossiachè il popolo concitato lo voleva al supplizio, partecipe reputandolo della congiura; e a grande stento per l'autorità di Lorenzo e della Signoria fu impedito alla moltitudine che, siccome era suo talento, nol malmenasse. Questo, per quanto si crede, fece sì, come poi il fatto dichiarò, che il Pontefice levato di pensiero si affrettasse a muover con maggior violenza che prima alla Repubblica la guerra, la qual per rispetto di quel giovine tirando in lungo avea differita. I Fiorentini non erano ancora bene in assetto, quando all'improvviso veniva loro annunziato che le genti del Papa e di Ferrando, condotte da Alfonso primogenito del Re e da Federigo Conte di Urbino, erano entrate

nore et gloria agitur, che vi darà in ogni cosa vittoria, potissimum quia nostra intentio recta est et justa. Non enim agimus quidquam contra alios nisi contra illum ingratum excommunicatum et haereticum filium iniquitatis Laurentium de Medicis: petimus a justo Deo justitiam de ipsius iniquitatibus, et vobis tamquam a Dei ministris ut debentibus ulcisci mala, quae fecit contra Deum et Ecclesiam suam injuste et sine causa et cum magna ingratitudine, quae exiccat fontem infinitae pietatis.

Ad Venetos abbiamo justificatamente risposto, se faranno cose injuste, Deus est desuper, qui retribuit unicuique juxta opera sua.

Al re di Francia abbiamo mandato multi nuntii con nostre justificationi, similiter alli altri Principi, come lo è l'Imperatore, Re d'Ungheria, di Spagna et tutti li altri.

Praeterea la Bolla nostra, quale è stata posta in stampa a tutto il mondo, dimostrerà nostra justificazione: ma ponamus che omne cosa venisse in male, gaudebimus mori martyr, et omnes persecutiones pati pro Ecclesia Dei, cui indigni praesumus tamquam caput. Siamo certi, che tutti voi considererete el merito che consequitarete apud Deum per defensare la Ecclesia sua; farreti como veri principi Cristiani, e lo Duca mio figliolo di Calabria in questo tempo con voi insieme obtinebitis gloriam apud Deum et homines: foveat Ecclesia vos, qui fovetis justissimam causam ec. Me dice che qualcuno per ignorantia o malitia me pingi lo inferno; a questo rispondo non negare, tamen eorum verba contemnimus, tantum confidimus in fide tua, qui non relinquis Deum et me sperantem in te, et io lasserò parlare chi vole.

Questi oratori Franciosi, ut dicitur, sunt ad nos venturi: speramus che Dio

Medhuc Florentinis ab armis subito nuntiatur, Pontificis et Ferdinandi exercitum ductu Alphonsi Ferdinandi filii, et Federici Vrbinatium Ducis, in Reipub. fines ingressum, multis ignobilibus castellis, quae in Senensium agro Florentinae ditionis erant, occupatis, ad oppidum Castellinam castra posuisse. His nuntiis territi, cum lentiora sua spe sociorum auxilia essent, ipsi nondum satis virium haberent, ut apti ad belli vim arcendam viderentur: pariter et qua ratione obsessis opem ferrent, et quod caput est, si propius ad urbem hostes copias admovissent, quibus viribus positam civitatem in tanto rerum discrimine tuerentur, ignorabant. Ac quanquam missa ab Insubribus auxilia adventare dicebantur: magna tamen spe a Venetis destituti, impendentis mali metu trepidabant. Nam illi quoniam se ita foedere teneri contendebant, ut bello privatorum causa ab illis suscepto (Laurentius Medices ea exceptione minime obscure notabatur) haud interesse deberent: aperte iam se illis auxilia missuros negabant. Cum in hisce angustiis res esset, Thomam Soderinum Venetias legaverunt, qui Senatum belli causis diligentius expositis, ad foederis religionem et fidem sociis praestandam, quoad posset, inducere omni studio conaretur. Interim ne infami cunctatione redderent hostem alacriorem ad faciendam iniuriam, Herculem Atestinum, qui Ferrariensium Dux Borsio successerat, qui copiarum Reipub. dux rem gereret, delectum, occurrere primo quoque tempore hostibus iusserunt.

Quae dum ab illis (ut in subita re et prudenter et accurate administrantur) hostes XL. die postquam ad oppidum castra posuerant, omni alia spe propinqui auxilii destitutos oppidanos, qui egregie ad eum diem illis restitissent, in deditionem

ne spirerà le risposte convenienti, quale tutte ve saranno notificate. Salutate cordialiter el mio illustre figliolo Duca di Calabria, per lo quale insieme con voi porrigemus apud Deum continuas preces. Bene valete, dulcissime affinis. 25 Julii 1478.

Questi non minacciano se non de scisma et de inobedientia: sarà quello Iddio vorrà: non esset tamen inutile, che voi scrivessi Regi Angliae, et Rex Ferdinandus scriberet suis colligatis, ac Regi Franciae, prout sua prudentia in bona forma sciet facere.

Da questa lettera confidenziale di Sisto IV ben si comprende quanto fosse l'animo

nel territorio della Repubblica, e occupate nel Senese molte castella di poco conto che obbedivano a Firenze, avean posto il campo alla Castellina. I cittadini a queste novelle sbigottiti, perchè vedevan gli aiuti dei federati più lenti di quel che aveano sperato, e non erano ancora in forze che paressero sufficienti a stornar la furia di quella guerra, non sapevano nè come soccorrere agli assediati, nè con quali armi (lo che era cosa di maggior rilievo) difendere la città, la qual si sarebbe trovata in sommo rischio, postochè i nemici fosser venuti a oste contro di essa. E, quantunque corresse voce che si avvicinava il soccorso mandato dal Ducato, nondimeno per il sospetto della sciagura che sovrastava gravissima tremavano, frodati dei grandi aiuti che aveano sperato da Venezia. Perciocchè i Veneziani, sostenendo non esser per i patti della lega in obbligo di aiutarli in guerre nate per causa di privati (e con questa eccezione volevan dir di Lorenzo Medici ) apertamente rifiutavano di mandar soccorsi. In sissatte angustie del Comune i Fiorentini spedirono Oratore a Venezia Messer Francesco Soderini, il quale, esposte più distintamente le cause della guerra, si sforzasse con lo studio che poteva maggiore di condurre il Senato a mantenere ai suoi alleati religiosamente e fedelmente gli antichi patti. E in quel mezzo, per non crescere con vergognoso indugio al nemico baldanza nell'ingiuriarli, comandarono ad Ercole d' Este successor di Borso nel Ducato di Ferrara, e da loro preso per Capitano, di muovere quanto prima contro il nemico.

Mentre queste preparazioni si facevano con tutta la prudenza e cura che un avvenimento tanto subito potea permettere, dopo quaranta giorni di assedio, quelli della Castellina che avevano fino a quel di resistito da bravi, disperando di ogni vicino aiuto, si arresero. Preso quel castello e afforzatolo con guarnigione, Alfonso ed il Conte, meditando impresa maggiore, stabilirono di voltarsi verso Arezzo, pieni di fiducia che, qualora si usas-

di lui, quali cagioni lo movessero contro Firenze, come intendesse di governarsi: e dalla fermezza con che è scritta si può anche dedurre che se, mentre il Cardinal Riario era prigione non furono mosse le armi risolutamente come dopo, questo avvenue per qualche speranza di accomodamento, e non già per rispetto o timore, cose non conosciute da Sisto IV.

accipiunt. Oppido recepto ac praesidio firmato, maiora iam animo agitantes Aretium copias ducere instituunt, magna spe posila in celeritate, qua maximae saepe res confici consuevissent, aliquid sibi opportunitatis ad rem bene gerendam datum iri. Eo animo cum essent, ad Sansevinum Montem, quem appellant, castra ponunt: non ignari ubi illud oppidum celeritate adhibita expugnassent, subito suo adventu oppressos Aretinos deditionem facturos. At iam Hercules omnibus rebus necessariis ad profectionem comparatis, quadrato agmine incedens, copias instructas adversus hostem ducebat, ita animo paratus, ut si quam pugnandi facultatem occasio daret, non esset recusaturus. Cum propius iam castris castra contulisset, quotidie levioribus proeliis periculum virium faciendo, quibus fere hostes inferiores habebantur, iam in magna spe erat, fore ubi totis viribus dimicatum esset, ut victoriam minime dubiam referret. Cuius fiduciam cum minime esse vanam hostes ignorarent, qui iniquo loco castris positis, ac commeatu exclusi iam retro signa referre cogitarent, inducias aliquot dierum petere coguntur: confessione etiam sua visi de proelii eventu, ubi manus consererent, dubitare. Quae cum ita essent, admirantibus iis tantam occasionem Herculem belli administrandi omisisse, cum eius esset summa virtutis opinio, ac magnus in rebus bellicis usus, induciae fiunt. Itaque re praeter suam expectationem impetrata, per induciarum tempus, omnia quae ad oppidi expugnationem necessaria essent comparare instituunt: atque ubi dies induciarum exiit, Reip. exercitu pene inspectante, captum oppidum suac ditionis fecerunt. Iam hieme appropinquante, cum hostes in hiberna concessissent, querente maxime civitate Rempub. a molli atque inerti milite prodi, exercitus in hiberna est deductus. Hercules, cum deserta ac prodita vera virtus nequicquam cum ignavia armis et consensu multorum munita videretur pugnatura, Apennino digressus Ferrariam rediit.

Quae dum in Etruria geruntur: Mediolani inter Sfortiae pueri tutores gravi orta controversia, cum ambitiose omnes ad Principatus administrationem aspirarent, magni futuri tumultus

se lestezza, giacchè mediante la lestezza spesso furon compiuti grandissimi fatti, si sarebbe ad essi offerto modo opportuno per riuscire nel loro intento. Con quest' intenzione campeggiarono il Monte S. Savino, avvisandosi, che, se si fosse potuto presto espugnar quel castello, gli Aretini oppressi dall' improvviso loro arrivo si sarebbero arresi. Ma Ercole, già in assetto di quanto gli bisognava per mettersi in campo, avanzandosi in ordinanza quadrata, conduceva contro il nemico le genti sue, con animo di combattere, quando potesse. Pose dunque il suo campo in faccia ai nemici; e ogni dì, facendosi prova delle forze in leggiere zuffe, nelle quali quasi sempre i nemici avevan la peggio, era egli salito in grande speranza di riportare, venendosi a giornata, certissimamente vittoria. I nemici, che sapevano non esser vana la fiducia di lui, come quelli i quali erano alloggiati in cattivo sito e si trovavan tagliate le vettovaglie, sicchè già pensavano alla ritirata, si vider costretti a dimandar alcuni giorni di tregua; così confessando anch' eglino che, qualora si fosse combattuto, temevano d'esser vinti. La tregua fu accordata, maravigliandosi quei medesimi che l'impetravano come Ercole, il quale era in somma riputazione di virtù e di sperienza in fatto di guerra, si fosse lasciata fuggire opportunità tanto bella di vincere. Il perchè i nemici, ottenuto quello che non si aspettavano punto di ottenere, determinavano di profittar di quel tempo per ordinar tutto ciò che necessario era all'espugnazion del castello; e allo spirar della tregua, quasi in faccia dell' esercito della Repubblica, se ne insignorivano. Già veniva il verno; ondechè, essendosi i nemici ridotti ai quartieri, anche l'esercito fiorentino fu condotto ne'suoi, menando i cittadini gran lamento che i soldati per mollezza e vigliaccheria rompesser fede al Comune. Ma intanto Ercole, il qual sapeva che la virtù abbandonata e tradita griderebbe invano contro la poltroneria difesa dalle armi e dal consentimento di molti, ritornò per l'Appennino a Ferrara.

Mentre queste cose avvenivano in Toscana, nata grave dissensione fra i tutori del giovinetto Sforza, perchè ciascuno di essi aspirava per ambizione alla reggenza, di turbamenti che doveano semina iaciebantur. Erat summa rerum penes Bonam Ioannis Galeatii matrem, non illam quidem satis per se aptam imperio administrando, sed quae proxima summae virtuti est laus, nitentem unius hominis consilio, qui magnam apud omnes prudentiae et probitatis opinionem partam habebat. Erat is Franciscus Simoneta Calaber, callidus homo, atque ex Galeatii mortui indulgentia, qua is nunquam immoderate usus apud populum maxime praestare gratia ferebatur 7, summam fere omnium rerum gerendarum unus adeptus. Huic cum simultates gravissimae post Galeatii mortem cum Ludovico Sfortia intercessissent, qui propterea quod pueri patruus erat, et fratrum maximus natu, rerum administrationem ad se deferri postulabat: ne quid illi locus ad nova ineunda consilia relinqueretur, magnae cupiditatis homini, et quae in primis videretur pueri rationibus incommoda futura, Bonae matri persuasit, ut Senatus decreto interposito, illum extra urbem ablegandum atque imperii fines curaret. Ita illa probata re, cum (ut ferunt) in eo usa esset Thomae Soderini consilio, qui tum Mediolani legatus Reip. agebat, Ludovicum tanquam is novas res adversus Ioannis Galeatii salutem moliretur, ac simul Octavianum fratrem et Ascanium, tum Rubertum Sanseverinatem, quod is maxime eorum esse studiosus dicebatur, in exilium eiecit. Ex his cum praecipiti fuga elati Abduam transirent, Octavianus vado destitutus, temere equo in vorticem demisso, interiit. At exules, qui iam gravi coorto in Etruria bello in nonnullam spem venissent, per cam occasionem res in Insubribus novandi, in primis in suscepta spe Ferdinandus Rex confirmavit: quo illi magis animos ad nova consilia adiicerent, maqua illis occasione ad rem ex sententia gerendam ostentata. Quoniam vero iniquo animo ferebat, Florentinos, quibus cum bellum gerebat, a Sfortiae pueri tuloribus auxiliis iuvari: ita illos cura domesticarum rerum implicare constituit: ut femina praesertim, atque in novo posita princi-

<sup>7</sup> L'elogio che il nostro Storico fa qui di Francesco Simonetta mal consuona con quel che si trova scritto nel Lib. VI, pag. 167. La testimonianza della maggior parte degli altri storici si accorda a lodare quel valente ma infelice Consigliero.

esser gravissimi, si spargevano i semi. Era il governo nelle mani di Bona madre di Giovanni Galeazzo, la qual non capace di regolar quell'imperio da se aveva il pregio che alla capacità è il più vicino, sapeva cioè afforzarsi col consiglio di un tale che aveasi presso tutti acquistata grande opinione di probità e di prudenza. Messer Cecco Simonetta era costui, nativo di Calabria, uomo scaltro, che per l'indulgenza del morto Duca ( della quale per altro non aveva abusato giammai, il perchè viveva accettissimo al popolo) era diventato pressochè Duca egli stesso. Venne egli dopo l'uccisione di quel Signore in grave nimistà con Lodovico Sforza. Questi, essendo zio del bambino e il maggior fra gli altri fratelli del morto Galeazzo, pretendeva la reggenza: ma Cecco che lo avea conosciuto uomo ingordissimo, perchè non gli restasse campo a tramar cose nuove, che potevano essere agl' interessi del fanciullo oltremodo nocevoli, persuase Bona a far sì che mediante un decreto del Senato fosse bandito da Milano e dal regno. Piacque a Bona il consiglio, e dopo aver consultato come è fama anche Tommaso Soderini, allora oratore per i Fiorentini in quello Stato, cacciò in esilio Lodovico, qual macchinator di novità a danno di Giovanni Galeazzo; e insieme Ottaviano e Ascanio fratelli di lui, e Roberto da S. Severino riputato loro caldissimo partigiano. Fuggiron costoro precipitosamente, e mentre passavan l'Adda, Ottaviano, smarrito il guado, spinse sconsigliatamente il cavallo in un mulinello, e affogò. Ma gli altri esuli che per la grave guerra scoppiata in Toscana eran venuti in qualche siducia di svegliare in sissatta occasione cose nuove nel Milanese, furono in questa loro speranza molto dal Re Ferrando confortati, affinchè, offerta ad essi bella opportunità di adoperare a seconda dei loro desiderii, sempre più voltasser l'animo a far nascer turbamenti nel Ducato. E siccome era sdegnato che i Fiorentini, coi quali avea guerra, fossero aiutati dalla tutrice del giovinetto Sforza, ordinò le cose per modo da dare alla Duchessa tanto da pensar nei suoi proprii Stati; che essa, donna com' era e nuova nel principato, riputasse di aver provveduto sufficientemente alle ragioni del figliuolo, se avesse potuto aver agio di pensare a salvargli il suo.

patu, satis consultum filii rationibus censeret, si quid illi spatii relinqueretur de illius salute cogitandi. Itaque per Prosperi Adornii et fratrum exulum operam perfecit, ut Genua, et si qua illius ditionis oppida Sfortiae imperio parebant. ab eo praeter urbis arcem deficerent. Quae cum illius praesidiis teneretur, saepe eo missis qui tentarent, an ulla spes esset illam recipiendi, et victi semper facile et redire aeque re infecta erant coacti. His rebus femina (ut par erat) perturbata, cum in Florentinis gravi tum implicitis bello, haud satis aptis qui sese adversus tantum hostem tuerentur, parum sibi esse praesidii constitutum animadverteret, consilium quidem inivit, ut in adversis et fluxis rebus haud improbandum, sed quod magis esset opportunum inimicorum vindicandis iniuriis, quam videretur filii rebus in posterum expedire. Genua enim accito Baptistae Fregosio Prosperi inimico, atque adversariarum partium principi, cum illi facilitatem agendae rei demonstrasset, magnam spem fecit, civitatis Principatum per Adornii eiectionem occupandi. Ac quo maiore alacritate et studio rem sibi esse suscipiendam putaret: praeter civium studia, qui permulti illius nomini favebant, ubi rem aggrederetur, se illi arcem tradituram pollicebatur. Cum re intellecta Fregosius se nunquam immemorem fore illius beneficii, ac tantae oblatae occasioni minime defuturum respondisset: his conditionibus est res inter illos transacta: ut recepto Principatu cum Ioanne Galeatio Sfortia filio, quem, ut par erat, suae dignitatis auctorem et familiae agnosceret, foedus sancte atque amicitiam coleret: in primis autem, quod utriusque rationibus expediret, neque exules unquam per ullam obiectam causam reciperet, neque ad bellum aut sibi, aut Galcatio filio ullive inferendum, pecunia, milite, ullave re alia iuvaret. Ita ille confirmatus, atque ad agendam rem Genuam dimissus, facile recepta arce, cum suorum fideli ac forti opera usus esset, Principatum oceupavit: atque inde Prosperum, Sfortianosque fratres ex urbe eiecit: summa fide (id quod se receperat facturum ) in co, foedere servato. At illi exulibus Genuensibus adiunctis, una cum Ondechè il Re, per mezzo di Prospero Adorni e dei fratelli Sforza forusciti, fece ribellare al Duca Genova e le terre che nel dominio di Genova obbedivano a lui, solo restando in potestà sua il Castelletto. E siccome questo era presidiato da' Milanesi, sovente Bona colà mandò genti, che tentassero se in qualche modo era possibile ricuperar Genova; e sempre furono agevolmente vinte e costrette a ritirarsi senza profitto. Per i quali avvenimenti sgomentata la Duchessa, come in femmina era natural cosa, avvisandosi di aver poco a sperare da' Fiorentini, i quali impicciati erano in grave guerra, e non bastavano a difender se stessi da tanto nemico che gli stringeva: prese una risoluzione non riprovevole, per vero dire, in avverse e disperate condizioni, ma che era più atta a vendicarla delle ingiurie dei nemici che spediente a mantener lo stato al figliuolo. Chiamò ella a se Battistino Fregoso nemico di Prospero e capo della parte contraria, e gli dette grande speranza di farlo signor di Genova, qualora egli ne cacciasse l'Adorni. E perchè con coraggio e studio maggiore prendesse l'impresa che gli mostrava facile a effettuare, oltre al favore dei cittadini, che molti tenevan da lui, gli prometteva, qualora si mettesse al cimento, di dargli il Castelletto. Il Fregosi, intesa la cosa, rispose che eterna serberebbe di quel benefizio la memoria, e non si lascerebbe fuggire sì bella occasione. Il perchè tra Battistino e Bona fu accordata la cosa con queste condizioni, che egli addivenuto Principe serberebbe alleanza ed amicizia inviolabile con Giovanni Galeazzo, e lui come conveniva, rispetterebbe, quale autore della sua dignità e benefattor de' Fregosi; ma che poi singolarmente farebbe una cosa utilissima e a se stesso ed al Duca, non raccoglierebbe cioè mai gli esuli per qualunque motivo gli si presentasse, nè aiuterebbe con denari con soldati o con alcun altro soccorso chi a Bona o a Galeazzo figliuolo di lei in qualunque modo movesse guerra. Per tal conclusione fatto il Fregosi più ardito, e rimandato a Genova ad effettuare la cosa, divenuto agevolmente padrone del Castelletto, e aiutato dalla fedeltà e bravura della parte sua, si se' Doge; e quindi serbando con tutta fedeltà la sua promessa, cacciò dalla città Prospero e i fratelli Sforzeschi.

Ruberto Sanseverinate, cuius eadem erat cum ceteris causa, se in Apuanos Ligures receperunt: ita parati animo, ut ubicunque spem reditus occasio ostentaret, insigni clade inimicorum suis ne deessent.

Quod quidem cum Pontifici et Ferdinando nuntiatum esset, omni iam in Insubribus sedato tumultu, unde spes illis primum erat obiecta, Florentinos ab ea parte Sfortiae praesidio nudandi: exulum operam peropportunam ad vires corum distrahendas arbitrati, quae haud satis per se esse firmae eodem etiam contractae videbantur, curaverunt ab illis copias in Pisanum agrum inducendas: magna illis spe reditus facta, ubi audacter incepta exequi atque impigre maturassent. Quod autem ver appropinguabat, neque satis adhuc Florentini esse parati ad bellum ferebantur, plurimum fore commoditatis in eo existimabant, si exules usi celeritate, ac rem illis nec opinantibus aggressi, ab ea parte belli initium facerent. Cum exules de eorum voluntate certiores facti, rem minime esse contemnendam putarent: optimae spei et fiduciae pleni tantam repente oblatam occasionem laeti arripiunt. Itaque ex Liquribus qui Adornii partibus favebant, magna hominum collecta manu: cum iis praesse Sanseverinatem placuisset, brevi quaccunque agri Pisani erant, ut in subita atque improvisa re nemine iis resistere audente, aut vi, aut metu, aut deditione recipiunt. Tanta autem erat eorum fiducia ex superioris temporis proventu: ut iam spectantibus militibus, qui in statione erant, excurrere ad portas urbis provecti gloriae studio auderent.

Hoc in statu cum res in Etruria essent, legati a Cacsare, Ludovico Galliarum, et Pannoniae Regibus Florentiam venerunt. Hi cum se missos ob eam causam dicerent, ut si qua ratio iniri posset, sublatis inter Pontificem atque illam RemMa costoro, seguitati dai forusciti di Genova, con Roberto da Sanseverino, il quale avea causa comune con gli altri, ripararono in Lunigiana, risoluti di rifarsi con segnalato scempio de'nemici, se mai qualche propizia occasione offerisse speranza di ricovrar la patria.

Sepper dunque il Papa e Ferrando che eran posati nel Ducato quei travagli, per i quali si eran già ripromessi di toglier da quella parte ai Fiorentini l'appoggio dello Sforza: ma avvisando che avrebber potuto opportunissimamente valersi dell'opera dei cacciati da Genova per divider le forze della Repubblica, le quali anche tutte insieme riunite non eran per avventura abbastanza di per se poderose: fecer pratiche perchè, raunate genti, quelli assaltassero il Pisano, mettendo in essi grande speranza di ripatriare, ove con pronto ardimento si fossero affrettati ad eseguir quell'impresa. E siccome era vicina la primavera, e correa voce che Firenze bene ancora non si fosse apparecchiata alla guerra, argomentavansi che si vantaggerebbero d'assai, se con l'operare sollecitamente e con l'assalire dalla parte già detta i Fiorentini prima che questi punto se lo pensassero, aprissero la campagna. I forusciti, saputa la volontà del Re e del Papa, pensando questo non fosse partito da dispregiare, pieni di ogni migliore speranza e fiducia, lieti afferrarono opportunità sì bella, che inaspettatamente a loro si offeriva. Perciò, raccolta una rispettabile truppa fra quei del Genovesato che davan favore agli Adorni, e datone il governo a Roberto, in poco tempo, niuno osando a loro resistere, come suole accadere in un avvenimento subito ed improvviso, o con la violenza o col terrore o coi trattati s'insignoriscono di tutto il territorio Pisano. E in tanta baldanza eran saliti per que'prosperi successi, che, sotto gli occhi stessi dei soldati i quali aveano colà stanza, osavano spinti da bramosia di gloria correre fino alle porte di Pisa.

In questo stato eran le cose di Toscana quando vennero a Firenze oratori dell'Imperatore, di Lodovico Re di Francia, e del Re di Ungheria. Protestavano questi di esser mandati per levar di mezzo le controversie, e per raffermare, se in qualche modo

pub. controversiis, pacem et concordiam firmarent: plane se perfecturos pollicebantur, ubi civitas a sanioribus consiliis non abhorreret, ut Pontifex pariter hoc sibi persuaderi adductus Regum precibus atque auctoritate pateretur 8. Cum his actae gratiae, Regesque tanti, quod sui commodi atque honoris causa, hanc sibi molestiam subeundam statuissent, omni verborum honore collaudati essent: ne quando unquam per Florentinos factum esse videretur, quo minus armis positis paci atque otio Italiae consuleretur: praeterea eorum Principum honoris causa, a quibus legati essent, missuros se legatos Romam de compositione dixerunt. Neque ulterius dilata re cum illis hoc maxime curae esset, ut aequi atque iniqui intelligerent, pacis se et concordiae auctores, invitos et maximis ac gravissimis coactos iniuriis cum Pontifice Maximo gerere bellum, legatos decernunt, viros amplissimos civitatis, qui inita extemplo legatione, cum nulla in re illum nacti suis rebus aequiorem essent, brevi quidem Florentiam reverterunt. Cum Florentini ut quam integerrima omnia ad pacem haberent, nihil sibi reliqui fecissent 9: dandam sibi esse operam censuerunt, ut legitima

<sup>8</sup> I Fiorentini, e per essi Lorenzo Medici avean fatto pratiche presso tutti questi Re, dopo scoppiata la congiura de' Pazzi, ponendo a profitto l'enormità di quel fatto per mettere il Pontefice presso gli stranieri nella peggior veduta che fosse possibile, e per aver da loro ajuto nella guerra imminente ( V. nel Fabroni le lettere scritte a quest'effetto P. II. pag. 131). Ma Sisto sempre imperterrito ed eguale a se stesso avea fatto intendere anch'egli ai Principi le sue ragioni. Ondechè questi conobbero che loro non conveniva riprenderla palesemente pei Fiorentini; e conclusero di non potere ad essi giovar meglio che col farsi mediatori della pace. Solo il re di Francia, lo scaltro e terribile Lodovico XI, credè di avere una bella opportunità di far le sue vendette contro Sisto IV, del quale avea già sperimentato la fermezza, e prese a petto con gran calore la causa del Medici; dal quale appoggio fiancheggiati supponevano i Fiorentini di metter paura al Papa, e di costringerlo a far pace senza esigere dalla Repubblica la debita soddisfazione. Il perchè mandarono a Roma ambasciatori, con ordine di non cedere in nulla per ciò che spettava alla dignità del Comune, e di trattar la cosa come da pari a pari. Ma Sisto IV seppe ben sostenere le parti sue; è parlò in pieno Concistoro ai legati del Re di Francia di modo da fare escir la voglia a quel Signore di impacciarsi nelle cose della Chiesa e nelle faccende d'Italia (V. Becchetti L. XI. §. 65); sicchè i Fiorentini doveron tornarsene senza aver concluso nulla. Invece dunque di riprendere l'ostinazione del Papa, è da ammirarsi la costanza sua, per la quale ridusse finalmente la Repubblica a riconoscere il proprio errore; ed è anche agevole il comprendere

potevasi, la pace e la concordia fra la Repubblica e il Papa: e promettevano, ove la città non avesse aborrito da più sani consigli, di far sì che anche il Pontefice si lasciasse parsuadere, a ciò indotto dalle preghiere e dall'autorità dei Principi dei quali venivano ambasciatori. I Fiorentini ringraziarono, e lodarono con le parole che potevano più onorevoli quei Re sì potenti, i quali per il bene e per il decoro della Repubblica si eran voluti prendere tanta pena; e perchè non si accagionasse il Comune di non volere, posate le armi, provvedere alla pace e alla tranquillità dell' Italia; ed anche per onorar quei Signori dai quali veniva quest'ambasciata, promessero di mandare a Roma oratori all'effetto di compor le cose. E niuna dilazione frapposta, assai premendo loro di esser escusati presso qualunque o avverso o favorevole, come quelli che per parte loro amavan la pace e la concordia, ma eran costretti per somme ingiurie e gravissime a far la guerra al Sommo Pontefice; spedirono oratori al Papa cittadini rispettabilissimi, i quali partiti subito per Roma, avendolo trovato in tutto men benigno verso la Repubblica, presto senza alcuna conclusione se ne tornarono. I Fiorentini, dopo aver fatto tutto quel che potevano per aver la pace, si avvisarono di

che grandi ragioni stavano a favore di Sisto IV, perciocchè Lodovico XI non sarebbe stato uomo da piegarsi così facilmente, ove avesse creduto di poter con suo onore seguitare quella questione.

9 Che i Fiorentini non avessero fatto quello che dovean fare per riconciliarsi col Papa, mi par di averlo mostrato nella nota antecedente. In quanto poi alla loro protesta con che si scusavano presso i Principi e presso le Nazioni della guerra che avevano col Pontefice, se il nostro Autore intende parlare dello scritto di Bartolommeo Scala (V. Fabroni P. II. pag. 167); questa guerra sarebbe forse stata giusta per parte della Repubblica, supposto vero che il Pontefice si fosse messo alla testa della congiura dei Pazzi. Ma risultando da quel che già abbiamo detto che Sisto altro non aveva voluto suorchè l'abbassamento di Lorenzo Medici (e par che questo avesse voluto con intera giustizia); sembra che la suddetta protesta dello Scala non debba aver gran valore. Per rispetto poi al ricorrere al Re di Francia e all'Imperatore e al pregarli di ajuto, questo non fu di certo la più lodevol cosa che facessero i Fiorentini. Quanto meglio avrebbero adoperato implorando, con render le debite sodisfazioni, la pace da un Pontefice, che quantunque per colpa dei tempi potesse parere perturbatore della quiete d'Italia, difendeva finalmente (talora forse, a vero dire, con soverchio calore) i diritti della santa Sede; da un Pontefice che avea petto da resistere non ai Fiorentini solamente, ma a tutti i Principi d'Europa che avessero osato violare le ragioni della Chiesa?

gerere arma, cum ea non inferendae sed propulsandae iniuriae causa sumpsissent, et non magis cum Pontifice Maximo quam cum pacis atque otii perturbatore, pugnare viderentur. Ac quoniam plurimum sibi momenti accessurum ad totius belli administrationem credebant ex nobilissimi Regis et potentissimi coniunctione: qui cum Ludovico foedus et societatem firmaret, Donatum Acciaiolum legatum in Galliam mittunt. Is est Donatus Acciaiolus, a quo homine (id quod per ea tempora fuit perrarum) Latinis et Graecis litteris erudito, conversa multa e Graeca lingua in Latinam et docte et luculenter leguntur: vir praeterea et nobilitate et probitate vitae pariter domi forisque habitus clarus. Itaque cum in ea legatione nondum ex Italia profectus decessisset: virtutis ergo est publico sumptu a civitate elatus, atque adeo ut posteris mortui memoria prodesset, cum liberi publici muneris ac rerum omnium vacatione et immunitate donati, tum ad filiarum collocationem pecunia a magistratibus decreta. In huius locum Guidantonius Vesputius suffectus, ita ut se statim in viam daret, mandatis a magistratu acceptis cam postea legationem obiit. Interea cum gravi bello affecta civitas eodem tempore, sed diversis locis atque inter se disiunctis premeretur: quo maiore animo et studio et exulibus in Pisano agro, et in Senensi Ferdinando et Pontifici occurrerent: ex delectibus urbanis, milite imperato, quo praesidio Respub. adversus hominum temere collectam manum uteretur: Petrum Caponium Ghini filium, magnae virtutis et consilii hominem, Lucam legatum miserunt: quod vererentur ne inde exulibus commeatus atque auxilia subministrarentur: in primis soliciti ut civitas opulenta et maxime opportuna propter propinquitatem gerendo bello, si aequam suis rebus et faventem nacti essent, in amicitia contineretur. Atqui suspecta legatio civitati cum animos simultatum memoria et discordiarum subirct, quae nondum plane resederat: ita multitudinem et plebem infirmam commovit, nihil ut propius factum sit, quam ut concitato tumultu, populariter Legatus vir honestissimus suae civitatis, cum illi parum praesidii in magistratu esset, interfidover prender ogni cura all'effetto di far vedere come erano in armi legittimamente, prese avendole non per assaltare, ma per difendersi; e come piuttostochè col Sommo Pontefice combattevano col perturbatore della tranquillità e della pace. E poichè si argomentavano che ajuto di grandissimo momento recherebbe loro in quella guerra esser collegati con un Re potente e illustre quanto altri mai, spedirono oratore a Lodovico Re di Francia Donato Acciaioli, affinchè con esso strignesse società ed alleanza. Questi è quel Donato Acciaioli, sperto delle latine e delle greche lettere (lo che in quel tempo fu pregio assai raro) per il quale molte cose dal greco si leggono con maestria ed in bel modo voltate in latino; ed era inoltre per nobiltà di sangue e per innocenti costumi in patria e fuori riputatissimo. Il perchè, essendo morto in quell'ufizio prima di uscir d'Italia, per riconoscer la sua virtù fu a pubbliche spese seppellito onoratissimamente; e ai figliuoli esenzione dai pubblici gravami, e alle figliuole dote conveniente a maritarle dal magistrato fu concessa, affinchè tornasse in bene dei posteri la sua memoria. Fu mandato in suo luogo Messer Guidantonio Vespucci, con ordine di partir subito ricevute che avesse le istruzioni dalla Signoria, come di fatto partì. Frattanto, travagliata essendo la città da grave guerra, che nel medesimo tempo da più e diverse disparate parti la premeva; all'effetto di far fronte con animo e con sollecitudine maggiore agli esuli nel Pisano, e a Ferrando e al Papa nel Sancse, con comandati alla città di Pisa soccorsero, per afforzarla contro quella truppa di nemici raccolti alla rinfusa: e spediron Piero di Gino Capponi, uomo di virtù e senno grande, oratore a Lucca, perchè avean sospetto che Lucca giovasse di vettovaglie e di altri ajuti i forusciti: premendo assai a' Fiorentini, qualora loro succedesse di trovarla benigna e favorevole al Comune, di conservarsi amica quella città che ricca era, e parea fatta apposta, a cagione della sua vicinanza, per ajutarli a ben governar quella guerra. Ma quest' ambasciata, mettendo sospetto nei cittadini che si sovvenivano delle vecchie nimistà e discordie, delle quali la memoria non erasi ancora spenta, commosse la moltitudine e la plebaglia di modo che

ceretur. Ita ille functus legatione, quae minime salutaris futura civitati, pene sibi exitio fuerat, ut nova consilia a Lucensibus inirentur, id quod tamen facile suspicari licebat, perfecit. Temporis enim vetustate sedatum pene compressumque odium, tanquam vulnus obducta cicatrice, novo ictu recruduisse videbatur. Nunquam porro est satis firma amicitia inter vicinas civitates futura. Sive enim viribus et potentia sunt pares, aemulatio imperii, sive altera infirmior, est alteri contemptioni: idipsum et parit odium et simultates alit: ut cum illa securitatem quaerat eius ruina, qua cum habet institutam contentionem de principe loco: haec, si qua se occasio det, se ab indignitate vindicare et contemptione omni cura et studio conetur.

At Florentini, ne iam vere ineunte improviso bello opprimerentur, neu hostes capto ex suo tempore consilio, viarum angustias praeoccuparent, ac commeatu civitatem intercluderent: Herculem Ferrariensium et Federicum Mantuanorum Principem, quo bellum maiore fama apparatus per nobilissimos Duces atque in primis rei militaris peritos administraretur, Florentiam evocarunt. Quibus Carolum Bratii, ac Deiphoebum Iacobi filium, Venetis permittentibus, quod co tempore cun Turca pacti inducias quiescebant, cum delectis militibus qui aliquot annos sub corum signis militabant, socios atque adiutores ad bellum gerendum esse placuit. Cum magno equitam et peditum numero comparato, vires cum Ferrariensi ct Mantuano coniunxissent: ad eas copias, quas secum ipsi addaxerant, aliis insuper acceptis, se ad Pisas exulibus opponere, atque ibi facere belli initium constituunt. Erat autem summa corum consilii, ubi ( quod sibi spondebant ) exulum vires disiecissent, tumultuariam manum, et temere collectam: Senam, quo tota belli moles inclinaret, exercitum adducerent, poco vi corse non fosse morto a furia di popolo in un tumulto l'ambasciatore, il quale, benchè gentiluomo onoratissimo di sua città, potè appena esser difeso abbastanza dal carattere di che era rivestito. Ondechè il fine di quell' ambasciata, la qual non poteva portar bene alcuno alla città, e al Capponi quasi costò la vita, si fu che i Lucchesi si volsero a nuovi consigli, cosa che era dato agevolmente indovinare. E di fatto l'odio quasi sedato e compresso dal tempo che era corso di mezzo, come piaga cicatrizzata parca si fosse per questa nuova scalfitura un'alra volta inasprito. Nè mai è per essere amicizia bastantemente ferma tra città vicine. Perciocchè o sono pari in forze e in potenza, e si invidian l'imperio; o l'una è dell'altra più debole, ed è spregiata: e invidia e spregio fomentano odio e rancori; sicchè mentre l'una di quelle città cerca sicurezza con la rovina dell'altra con la quale ha preso a contendere della signoria; questa, se mai le si presenta il destro, si sforza con ogni cura e studio di levarsi dal suo basso stato e di farsi rispettare.

Ma i Fiorentini, ormai entrando la primavera, per non essere oppressi improvvisamente, e perchè i nemici, preso consiglio dalla condizion delle cose non occupassero i passi, e non tagliassero alla citta le vettovaglie, ricercarono Ercole Marchese di Ferrara, e soldarono Federigo Marchese di Mantova, affinchè la guerra con più solenne apparecchio e da Capitani d'alto grido e spertissimi della milizia fosse governata. Vollero di più che in loro compagnia ed ajuto venissero Carlo di Braccio, e Deifebo di Iacopo, con le genti scelte che da molti anni aveano sotto le loro bandiere; lo che i Veneziani permessero perchè in quel tempo, fatta tregua col Turco, godevan pace. Ondechè, messo assieme gran numero di cavalli e di fanti, Carlo e Deisebo annodaron le loro schiere con quelle dei Marchesi di Ferrara e di Mantova, ed essendo venuti loro altri rinforzi, determinarono di tener fronte ai forusciti presso Pisa, e di quì cominciar la guerra. Era loro disegno prima disfar le genti degli esuli, lo che si ripromettevano essere agevole ad eseguire, perchè quella era truppa raccolta senza scelta e alla rinfusa; poscia condur l'esercito nel Sanese

ac cum Regiis, universis viribus de summa belli decertarent. At exules eorum cognito adventu, qui ad Auserem amnem stativa habebant, quoniam multo se esse inferiores militum numero intelligebant, veriti ne pauci a multis circumvenirentur: aliquandiu ad timoris tollendam opinionem iisdem in castris commorati, cum ab exploratoribus propius hostes adventare cognovissent, unde discesserant, se in Ligures Apuanos receperunt. Ita illis profectis, atque ad ea oppida, quae amissa erant, exercitu adducto: omnia, ut nihil hostile in Pisano agro relinqueretur, quod bellum in diversa parte gerentes solicitos haberet, recepta praesidiis firmarunt.

Eo metu Florentini liberati copias omnes inter Collem oppidum et Fanum Geminiani, quo commodius faciliusque exercitu lustrato, de omni belli ratione ineunda statuerent, nullo dato spatio hosti ad loca aequiora occupanda, adduci imperant. Cum eo Duces summa usi celeritate exercitum duxissent: animadversum est, ex Bratianis militibus et ex Sfortianis aeque multos, qui ex Insubribus missi erant ex foedere Florentinis auxilio, sub iisdem signis militare. Ea ex re verendum erat, ne vigentibus adhuc partium studiis, et nondum plane odiis restinctis, cum levissimis quibusque de causis quotidie venturi ad arma magna cum exercitus clade viderentur, ne quid detrimenti Respub. atque incommodi acciperet: vix autem ne id accideret ulla ratione et consilio a Ducibus poterat obviam iri, ni dividi copias ac vires distrahi paterentur: quod iis tamen videbatur necessario esse agendum, ne si diutius iisdem in castris manerent, ex privatis simultatibus odium conceptum in minime dubiam multorum perniciem erumperet. Itaque cum hoc tutius visum consilium esset: Carolum cum ea militum parte, quibus ipse imperabat, in Perusinum agrum mittunt, qua in re minime dubium erat, ob eas causas, quas superius commemoravimus, non esse plurimum illius rebus prospectum: ceteros quo transitu hostes prohiberent ubi vim facere conarentur, Pogibondove pareva dovesse essere il forte della guerra, i Regii con tutte le forze affrontare, venire a giornata decisiva. Ma i forusciti che stavano a campo presso al Serchio, sapendo l'avvicinarsi de'nemici, siccome conoscevano di essere assai inferiori nel numero, venuti in sospetto di trovarsi presi in mezzo, come quelli che erano troppo pochi, dopo essersi per qualche tempo trattenuti in questi alloggiamenti all'effetto di far credere che non temevano, quando seppero dalle spie che i nemici eran per giungere a loro addosso, si ridussero nella Lunigiana, di dove eran venuti. Ritirati che si furono i forusciti, i Fiorentini campeggiarono le castella prima perdute, tutte le ricuperarono; e per non lasciar nel Pisano modo ai nemici di tener Firenze in sospetto quando lontano di là si facesse la guerra, le fortificarono con presidii.

Liberati i Fiorentini dagli assalti di verso Pisa, senza dar tempo al nemico di occupare i siti più vantaggiosi, fecero tutte le genti fra Colle e S. Giminiano ridurre, affinchè con più agio e facilità, fatta la rassegna dell' esercito, si potesse deliberare intorno al modo migliore della guerra da quella parte. Ma condotte colà da' capitani prestissimo le genti, si osservò che molti Bracceschi con molti Sforzeschi mandati per i patti della lega in ajuto de' Fiorentini dal Ducato, nell'esercito medesimo militavano. Era perciò da temere, che, vivi essendo tuttora gli studii di parte, e non per anche spenti gli antichi odii, potesser le due fazioni per qualunque leggiera cagione venire un giorno o l'altro alle mani, e con grande scempio dell'esercito ne derivasse qualche grave danno al Comune. E mal potevano i capitani per alcun argomento e consiglio impedire che ciò avvenisse, se non dividevan le genti: il qual rimedio sembrava necessario, affinchè rimanendo l'una e l'altra parte più lungo tempo nel medesimo campo, l'odio concepito per nimistà private, scoppiando apertamente, non arrecasse a molti certissima rovina. Parve dunque il consiglio migliore partir l'esercito in due; e Carlo con le sue genti fu mandato nel Perugino, provvedimento, senza dubbio, ottimo rispetto a lui per i motivi sopra rammentati; e l'altra parte nel tempo medesimo ebbe ordine di fermarsi a Poggibonzi tios, qua erat aditus in Florentinum agrum, eodem tempore ire iubent. Bonitium a veteribus oppidum appellatum est, ut quibusdam videtur. Hoc consilio necessitas hostibus imponebatur, nisi negligere Perusium mallent Pontificis perstudiosam urbem, quae in magnum adducta discrimen, ubi pergerent cunctari, ventura propediem in Caroli potestatem videbatur, copias quod ipsi coacti egissent, distrahendi. Praeterea quo ancipiti cura distractum Pontificis animum a belli consiliis avocarent, operam dederunt, ut Nicolaus Vitellius, quem antea illi cessisse Tifernatium Principatu demonstravimus, suarum partium hominibus collectis, eam urbem Laurentio Vitellio eiecto, quod non illi erat admodum difficile futurum, a suis quotidie ad reditus spem incitatus occuparet. Porro Laurentius quod maxime valere gratia apud Pontificem ferebatur, ac plurimum illius partibus favebat, auctoritate princeps in civitate habebatur.

Quae omnia optimo consilio et ratione administrata, cum viderentur propediem eum exitum habitura, quem maxime sibi animis spondebant: Carolus, qui iam Perusinis omni belli clade affectis magnam in spem potiundae urbis venisset, non suorum magis quam Reipub. adverso tempore moritur. Eodem vero tempore Vitellius, quanquam nondum urbem occuparat, late agrum populatus, eo Tifernates adduxerat, ut omni spe propinqui auxilii adempta, suis rebus consulere atque inire consilia de tradenda urbe cogerentur. Pari usi felicitate qui Pogibontios ad transitum hosti claudendum missi erant: non solum, quod iis datum negotium erat, hostes aditu in Florentinum agrum prohibebant, sed iis etiam invitis, cum minime auderent se corum conatibus opponere, impune ad urbis muros nullo cos prohibente excursiones faciebant.

At quanquam Caroli immatura atque inexpectata mors Florentinis, quibus in illius virtute et consilio plurimum ad om-

(castello, come alcuni credono, dagli antichi appellato Poggibonizzi) per dove si entrava nel territorio fiorentino, affinchè impedisse ai nemici l'ingresso, qualora avessero voluto sforzare quel passo. Per questa deliberazione i nemici, se non volevano abbandonare alla discrezion di Carlo Parugia, città devotissima al Papa, la quale veniva ridotta a gran rischio se seguitavano ad indugiare, erano obbligati a dividere le loro genti, che essi avevano tutte insieme raunate. Ordinarono inoltre, per far uscire al Papa costretto a guardarsi da due lati la voglia di far loro la guerra, che Niccolò Vitelli, il quale, come sopra esponemmo, gli avea reso Città di Castello di che prima si era fatto Signore, raccogliesse i suoi partigiani; quella città rioccupasse, lo che non doveva riescir difficile a lui ogni di confortato dai suoi a sperar ritorno; e ne cacciasse Lorenzo Vitelli, che era colà riverito come Principe perchè avea voce di poter moltissimo per la grazia del Papa, e che alla parte di questo prestava ogni maggior favore.

Così con ottimo consiglio e in bel modo erano ordinate le cose, sicchè pareva che di giorno in giorno dovessero aver quell'esito che i Fiorentini si ripromettevan certissimo; quando Carlo che, già afflitti con tutti i danni della guerra i Perugini, era venuto in grande speranza d'impadronirsi della città morì, allorchè voleva tutt' altro la condizione dei suoi e della Repubblica. In quel medesimo tempo il Vitelli, sebbene non per anche gli fosse successo di entrare in Città di Castello, avendo predato la campagna all' intorno, avea ridotto quei della terra a tale, che, perduta ogni speranza di vicino ajuto, vedevansi costretti a provvedere alle cose loro, e a venire a trattato di dargli la città nelle mani. Con pari fortuna quelli che erano stati mandati a Poggibonzi per chiudere il passo al nemico, non solo gli vietavano secondo l'ordine avuto d'entrare nel Fiorentino; ma anche a suo dispetto, mentre non osava opporsi al loro ardimento, impunemente, senza che niuno il proibisse, sino ai muri di Siena correvano.

La morte di Carlo immatura e inaspettata per i Fiorentini, i quali per ogni loro disegno tenevano in gran conto la virtù e

nia momenti constitutum erat, perincommode videbatur accidisse: ea tamen post illius mortem evenerunt, ut certa illos victoria, nisi ultro offerenti se fortunae defuissent, explorataque maneret. Pontificii enim exercitus Duces, cum certis nuntiis de Caroli morte acceptis, Florentinos, quos iam factos rebus secundis negligentiores rebantur, ac se illis praeterea in maquam contemptionem venisse non ignorabant, se posse de improviso opprimere sperarent: castra inde movere atque illos adoriri constituunt. Itaque magna trepidatione et tumultu quo timoris opinio ... m hostibus augerent, militibus iussis vasa colligere, recta ad Thrasymenum lacum, nobilem Annibalis de Romanis victoria, contendunt. Quod hostium consilium cum Iacobus Guiciardinus exercitus legatus cognovisset : re antea cum Ruberto Malatesta communicata, cuius erat in exercitu ob singularem virtutis opinionem et rei militaris scientiam magna auctoritas et existimatio: propius ad hostes castra movere, ac cum iis duplici errore captis decernere totis viribus constituit.

Cum autem ab iis se peti viderent, quos adoriri ipsi constituissent, non, ut existimabant, palatis, ac nullo certo imperio atque ordine dispersis et dissipatis, sed animis ac viribus ad pugnandum paratis, falsos illos sua opinione nullo negotio se oppressurum, cum praesertim nihil hostilis atque infesti a tergo relinqueret, arbitrabatur. Neque illum frustrata sua spes atque opinio est. Nam simulatque signum militibus pugnae dedit: Pontificii, quibus aliquanto maiorem spem in hostium contemptione, quam in vera virtute atque animi magnitudine posuissent: cum militum vim atque impetum, qui ut in imparatos et perterritos, sua etiam opinione vehementius atque acrius invehebantur, sustinere háud facile possent: perturbatis ordinibus primum loco

il senno di lui, era avvenuta con rilevantissimo loro sconcerto; ma nondimeno anche dopo quella le cose andarono per mode, che Firenze avrebbe avuto senza dubbio vittoria, se dalla fortuna che vittoria le offeriva non avesse rivoltato il viso. Difatto i capitani del Papa, appena ebbero intesa con certezza la morte di Carlo, presa speranza di potere opprimere i Fiorentini col coglierli all' improvviso; molto più che credevano starsene questi alla spensierata fatti negligenti da' loro prosperi successi, e non ignoravano di esser da loro tenuti in nullo conto; deliberarono di muovere il campo e di assaltarli. Perciò, avendo ordinato ai soldati di levar le tende con gran fretta e tumulto all'effetto di crescer nei nemici l'opinione questo facessero per paura, si condussero dirittamente al lago Trasimeno, celebre per la rotta che ivi Annibale dette ai Romani. Ma Jacopo Guicciardini Commissario dell' esercito, avendo indovinato i disegni de' nemici, col consiglio di Roberto Malatesta, il quale per singolare opinione di virtù e per iscienza nelle cose di guerra godeva somma autorità e riputazione, deliberò di avvicinarsi col campo ai Pontificii, e di combatter con tutte le forze sue loro da doppio errore delusi. Perciocchè gli era avviso che, quando i Pontificii vedessero di essere assaliti da quelle genti che aveano eglino medesimi deliberato di assalire, e che se ne stavano non già, come si erano essi argomentati, vagabonde e senza ordine e senza disciplina dissipate e sparse quà e là, ma anzi avean animo e forze apparecchiate a combattere: poco o nulla gli sarebbe costato l'opprimere quelli delusi nella loro opinione, tanto più che egli non lasciava nemico il quale potesse inquietarlo alle spalle. Nè gli tornò vana la sua speranza e il suo divisamento. Dette infatti appena il segnale della battaglia, che le schiere del Papa, le quali aveano posta maggior fidanza nel dispregio in che tenevano il nemico che nella propria virtù e nel proprio coraggio, non potendo reggere alla violenza e all'impeto dei soldati, i quali attaccando gente non apparecchiata e atterrita si scagliavano sopra di essa con veemenza e serocia maggior di quella che mai gli assaliti si sarebber pensata: scompigliati gli ordini, prima a cedere e a dare addictro, e moveri ac pedem referre, hinc terga vertere, ac postremo graviore urgente metu, praecipiti se fugae mandare coeperunt. Quae res Florentinis minime dubiam victoriam fecit.

Huius rei nuntio Florentiam perlato, laetam civitatem, quae iam a gravi metu respirare, ac tanquam emergere ex adversa tempestate videretur: Pogibontiis tristiores nuntii subsequuti, gravius aliquanto eam et vehementius affecerunt. Nam cum praeda ingenti parta ex hostium agro, inter milites (ut fit) in praedae divisione magna esset exorta contentio: Ducibus ambitiosius, quam aut temporis ratio aut Reipub. dignitas postulabat, causam suorum defendentibus, ventum erat pari animorum ardore utrinque ad arma. Cum ut hinc magna esset clades expectanda, nihil ad speciem iusti proelii deesset: aegre quidem legatorum auctoritate interposita, qui Reipub. nomine exercitui praecrant, sedata in praesentia tanta seditio est.

Postremo cum avaritia inter milites, studio inter Duces, quo elati aliorum causam suam fecerant, pessimo exemplo certaretur: nulla iam reliqua spe alia ratione animos conciliandi, alterum esse mittendum censuerunt: nihil illum arbitrati, ex usu Reipub. facturum in magno militum odio et dissensione etiam si honoris existimationisque causa, uno animo cum collega bellum, ut instituerat, administraret. Ita Mantuano copiis praeesse iusso: Hercules, quem minus fore acquum suis rebus censebant, insigni Reipub. illato detrimento, cum magna exercitus parte, qua ex re eius in primis vires extenuabantur, ex Etruria abiit. Verisimile est quod superiore bello Venetis exulum causam defendentibus, in corum exercitu militaverat, cum antea in civium dissensione minime obscure Neronii et Soderini partibus adversus Medices favisset, Laurentio uno id procurante, aut missum esse factum, aut, quod probabilius est, sua

poi a voltar le spalle, e finalmente, poichè sempre più il terrore stringevagli, a darsi a precipitosa fuga cominciarono. Così ebbero i Fiorentini vittoria.

Venuta questa novella a Firenze, la città tripudiava, parendole di respirare e di emergere da rea fortuna; ma poco dopo tristi annunzii recati da Poggibonzi alquanto più gravemente e vivamente l'afflissero. Perciocchè, fatta ricchissima preda nelle campagne nemiche, alla spartizione di questa erasi levata gran contesa fra i soldati: e siccome i condottieri più caldamente di quel convenisse alla condizion del tempo e alla dignità del Comune difendevano ciascuno la causa dei suoi, con pari ardore d'animo dall'una e dall'altra parte avean dato di piglio alle armi. Nulla mancava perchè propriamente venisser fra lorò a battaglia ordinata, per la quale era da aspettarsi enorme sciagura; quando intromettendo l'autorità loro i Commissarii che a nome della Repubblica all' esercito presiedevano, a grande stento in que' primi bollori tanta sedizion fu compressa. Ma finalmente, siccome i soldati per avidità, i condottieri per puntiglio, giacchè per questo avean fatta propria la causa altrui, con pessimo esempio fra loro si nimicavano, non vi essendo speranza di riconciliare per altra maniera gli animi, i Fiorentini risolvettero di licenziare uno dei due Capitani: avvisandosi che, siccome le loro genti erano in discordia e si portavano acerbo odio; nè l'uno nè l'altro, stando insieme, avrebbe più fatto nulla che fosse per essere vantaggioso al Comune, anche quando per punto di onore governasser d'accordo la guerra come già fra loro avevano stabilito. Fu dato dunque il comando delle truppe al Marchese di Mantova: ed Ercole, il quale si argomentavano sarebbe stato meno propenso per loro, toltasi una gran parte dell'esercito, sicchè le forze di questo restarono indebolite assai, con solenne detrimento della Repubblica, se ne tornò a casa. E siccome nell'antecedente guerra, quando i Veneziani reggevano i cacciati da Firenze, aveva egli militato nell'esercito de'forusciti, e in quella dissensione dei cittadini era stato palesemente dalla parte del Neroni e del Soderini contro i Medici; è verisimile che, o fosse licenziato per le pratiche di Lorenzo, o più probabilsponte ipsum nobilissimum Ducem et qui parem eundem atque aemulum, haud satis aequo animo videretur in belli administratione laturus, discessisse.

His rebus cognitis, Alphonsus Calabrorum Dux qui Regiis copiis praeerat, Sena, ubi substiterat, motis repente castris, ne magnam oblatam occasionem belli administrandi praetermitteret: adversus hostes ire incredibili usus militum studio properavit. Sperabat enim, quoniam quicquid roboris in exercitu habebatur, Herculis discessu erat detractum, quicquid ille studii et celeritatis adiecisset, fore ut id magnum momentum ad totius belli summam afferret. Quae illum spes minime fefellit. Simulatque enim adventare illum Florentini cognoverunt adeo universi perterriti dicantar, ut cam in omnium trepidatione causam omnino cur trepidandum esset ignorarent: vix certiore de eius adventu nuntio accepto: quanquam illi et loci aequitate, cum egregie munitus natura atque opere haberetur, et tormentis atque omni alio belli apparatu multo hostibus superiores essent: non sine magna eorum admiratione, qui tam praecipitis ac turpis fugae causam quaererent, terga verterunt. Quod autem fama nunquam antea cognitum erat (tam imbellem militiam tum Principes Italiae alebant) neque hostium conspectum sustinere ausi, tormentis, tabernaculis, impedimentisque omnibus praedae relictis, unius cura salutis anxii, nominis, famae existimationis obliti, sese fugae dederunt. Hac parta victoria Alphonsus non tam suorum virtute, cuius nullum adhuc erat periculum factum, quam hostium summa ignavia et timiditate: tanquam belli finis, ac fructus victoriae in praedae divisione constitisset, partienda ea cum avaro milite occupatus, hosti, quem adhibita celeritate delere potuisset, spatium ad se recipiendum reliquit.

Celeriter fama tantae cladis Florentiam perlata, magno terrore et tumultu civitatem complevit, pari illam et suorum ignavia perditam, et hostium servatam. Ac quanquam is erat mente di sua volontà egli, che era nobilissimo capitano, e che non potea di buon animo tollerare di avere un altro eguale ed emulo nel governo della guerra, se ne partisse.

Sapute queste cose, Alfonso Duca di Calabria, che comandava i Regii, mosse a un tratto il campo da Siena dove si era fermato; e per non lasciar fuggire la bella opportunità che gli si offeriva, profittando dell'ardore maraviglioso dei soldati, si affrettò ad andare incontro al nemico. Perciocchè sperava che, siccome l'esercito fiorentino erasi del tutto snervato per la partenza di Ercole, la sollecitudine e la prestezza con che egli avrebbe assaltate le genti che rimanevano gli sarebbe di gran momento alla somma della guerra. Nè in quella speranza restò deluso. Di fatto appena i Fiorentini sentirono che e'veniva a trovargli, rimaser tutti, come è fama, sbigottiti per modo che, neppur essi sapendo in quel comune spavento qual fosse dello spavento la cagione, poichè ebbero avviso certo dell' appressarsi del Duca, benchè fossero di molto superiori e nel sito del luogo per natura e per arte fortissimo, e nelle artiglierie e in ogni altro apparecchio di guerra; non senza gran maraviglia dei nemici che cercavano il perchè di quella fuga tanto precipitosa e turpe, voltaron le spalle. Così con infamia non mai più per l'avanti udita ( tanto vigliacchi e poltroni erano in quel tempo gli eserciti mantenuti dai Principi ) senza neppure aspettar di vedere il nemico in faccia, lasciate in sua preda artiglierie, tende, bagaglie, solo di salvarsi solleciti ansiosamente, dimentichi del nome della fama della riputazione loro, si fuggirono. Conseguita Alfonso questa vittoria per la codardia e per la paura dei nemici più che per la virtù de'suoi, della quale non si era fatto sperimento; quasichè il termine della guerra e il frutto della vittoria stesse nella division delle spoglie, occupato in partirle con l'avaro soldato, lasciò al nemico il tempo di riaversi, mentre adoperando con lestezza avrebbe potuto distruggerlo.

La fama di sì grave rotta pervenuta a Firenze empiè di spavento e di tumulto la città, come ridotta a mal partito dalla viltà de' suoi, così da quella dei nemici salvata. Ed oltre all' esReipub. casus, ut quovis etiam tempore magnopere esset civitati extimescendus: tamen quo minus parata adversus illum in ulla re subsidia haberent, gravis exorta simul pestilentia efficiebat. In magno enim omnium metu, cum permulti relicta urbe, tanquam in multitudine perniciosior contagio ac praesentior mali vis non aeque facile caveri posset, villarum amoenitates et recessus quaesissent: repente male gestae rei fama eodem pervagata, cum coniugibus et liberis, quos magna sequebatur agrestium turba, desertam paulo antea patriam proditamque repetebant: inter duo gravia vitae discrimina satius esse ducentes animam agere in complexu suorum, quam hostibus immanissimis et non ita cupiditate gloriae, atque odio sui gerentibus bellum praedae relinqui.

Cum tot malis circumventa civitas, in primis corum quae impenderent debilitata metu, fere de salute desperaret: vetere instituto maiorum iam antea magistratu creato, cui belli cura atque administratio mandabatur: factum ab eo decretum ad exercitum mittitur, qui ad Perusium a Carolo adductus, adhuc ibi eo mortuo constiterat: ut omissa in praesentia eiusce belli cura, ac collectis ex fuga, qui reliqui erant ex superiore exercitu, quique palati et vaqi nulloque certo Duce ferebantur, omnibus viribus adversus Alphonsum rem gererent. Eum enim recenti victoria elatum iam quicquid intra amnem Elsam alque Vrbem erat, incendiis et populationibus infesta omnia faciendo, occupasse fama erat. Et si iqitur obsessa arctissime urbe, haud dubium erat, quin brevi Perusini, cum ultima omnia essent passi, deditionem facerent: accepto tamen magistratus decreto, cui plane esse parendum censebant, cum tutius praesertim consilium videretur, tueri sua quam aliena ire oppuqnatum: ad Fanum Cassiani, quod oppidum Florentia abest VIII. mill. passuum, copias duxerunt. Ita autem consilium explicaverant, ut cum victi exercitus reliquiae eo convenissent: tum plane viribus superiores, aut cum hostibus confligerent, si, quod futurum credebant, potestatem puquandi facerent, aut conantibus ulterius progredi obser la Repubblica in tali distrette da dover temere a ogni momento grave sciagura; perchè anche meno avesse contro di essa un riparo, era afflitta da gravissima pestilenza. Questa avea messo in tutti paura grande, sicchè moltissimi, lasciata la città perchè si avvisavano di non potere in mezzo alla moltitudine guardarsi agevolmente dalla violenza del malore più nocivo e più pericoloso mediante il contagio, aveano riparato in amene ville e in luoghi solitarii: ma ora, divulgatasi a un tratto la fama di quella rotta, coi figliuoli e colle mogli da gran turba di lavoratori seguitati nella città pocofà deserta ed abbandonata venivano a rifugiarsi; tra due gravi rischii della vita meglio stimando spirar l'anima negli amplessi dei suoi, che esser lasciati in preda di nemici ferocissimi, i quali non tanto per brama di gloria che per odio facevano quella guerra.

Mentre la città involta in tanti mali, e più che altro dal timore di quelli che sovrastavano sbigottita, quasi della propria salute disperava; essendo già prima stati scelti i Dieci della guerra, fu per loro comando ordinato alle genti, che condotte da Carlo sopra Perugia anche dopo la morte di lui colà stanziavano, lasciasser da quella parte per allora la guerra, raccogliesser dalla fuga quelli che eran rimasi dell'altro esercito e che dispersi e vagabondi senza capitano intorno scorrevano, con tutte le forze venissero a combattere contro Alfonso: perciocchè già divulgavasi la fama che questi insuperbito per la recente vittoria avea occupato quant'era tra l'Elsa e la città, tutto con incendii e depredazioni guastando. Ondechè, quantunque i condottieri delle genti lasciate da Carlo stretta tenessero Perugia per modo che quanto prima si aspettavano ridotta agli estremi la si arrendesse; pure ricevuto l'ordine dei Dieci ai quali pensavano far bisogno obbedire, singolarmente allora che più assennato consiglio riputavasi difendere il proprio che cercar di occupare l'altrui; condussero le truppe a S. Casciano, che è castello da Firenze lontano otto miglia. E compieron sì bene quanto si era divisato, che essendosi raunate colà anche le reliquie dell'esercito vinto, divenuti superiori in forze al nemico, o avessero a combattersi

viam irent, ad omnem subitum casum urbi semper praesidio futuri. At exercitus discessione Perusio soluta obsidione, cuius incommoda haud diutius sustinere posse videbatur: Pontificis milites gravi cura ac metu levati, impune Cortonensem agrum atque Arctinum populabantur: facileque apparebat, nisi qui eorum ferociam atque impetum retardarent, iis obviam mitte. rentur, insignem cladem Rempub. atque ignominiam ab ea parte accepturam. Nam et Regii iam Pogibontios et Vicum oppidum in deditionem acceperant, et Certaldo capto et direpto, Colli imminebant. Quod oppidum et sui natura munitum, et in primis eius regionis omnis Reipub. fidele, cum desperarent oppidanorum voluntate posse recipere, adhibitis tormentis oppugnare summa vi ac militum studio instituunt. Qua re Florentini cognita, qui iam copiis ad Cassiani Fanum contractis minime videbantur inferiores futuri, si iis dimicandi opportunitas aliqua daretur: ne oppidani, qui propter exiquum propugnatorum numerum haud satis pares habebantur ad hostium vim atque impetum ferendum, longiorem autem obsidionem ferre non poterant, sibi consulere ac se Alphonso dedere cogerentur: simul et ad suorum animos confirmandos et ad terrorem hostibus inferendum propius ad illos castra movere constituunt. Ita profectionis siquo dato, ad Fanum Geminiani quinque millia passuum ab hoste consederunt. Hinc cum per varias occasiones quotidie fere levioribus proelis, quibus virium periculum fiebat, decertaretur: quanquam Regiis quo minus libere oppidanos vexarent (ut superioribus diebus consueverant) nonnihil afferre morae atque impedimenti Florentini videbantur: tamen cum in dies obsessis essent omnia arctiora, ac nihil illis fore praesidii in suorum adventu ad se tuendos appareret, illis astantibus atque inspicientibus (magno id quidem Reipub. dedecore, quae adeo ignavum militem atque infamem alebat) deditionem fecerunt.

con quello, se mai, come essi credevano sarebbe avvenuto, offerisse loro la battaglia, o gli avessero a far testa nel caso che sforzato si fosse di più inoltrarsi, potevan per ogni subita ventura esser sempre alla città di difesa. Ma sciolta per la partenza dell' esercito Perugia dall' assedio, al quale parea non potesse lungamente reggere; i soldati del Papa levati di grave affanno e timore correvano predando impunemente l'Aretino e il Cortonese: e ben si vedeva che, se non si fosser mandate truppe ad attutire la loro impetuosa ferocia, la Repubblica avrebbe avuto da quel lato guasto e scorno più che grande. E oltre a ciò i Regii insignoritisi di Poggibonzi e di Vico per dedizione, ed espugnato e posto a sacco Certaldo, Colle minacciavano. Era questo un castello fortissimo per sito e devoto quanto altro mai a Firenze: il perchè, disperando di poterlo aver colle buone da quei della terra, deliberarono di farne con l'artiglierie a viva forza l'espugnazione. Quando ciò intesero i Fiorentini, a cui per le genti che avevano accozzate a S. Casciano non parea di dover aspettarsi la peggio, se si presentasse qualche opportunità di combattere; volendo che i Collegiani, i quali perchè scarso numero avean di difensori non eran creduti sufficienti a resistere alla furia e all'impeto de'nemici, e sostener non potevano un troppo lungo assedio, non fosser costretti a pensare ai casi loro e a rendersi ad Alfonso; i Fiorentini dico, coll'intendimento di confortar l'animo degli assediati e di metter terrore nei nemici, determinarono di avvicinarsi a questi col campo. Ondechè dato il segnale di levar gli alloggiamenti, a S. Giminiano propinquo a cinque miglia dal nemico si postarono. Quindi nascevano ogni di per varie occasioni leggiere zusse, nelle quali facevasi delle forze vicendevole sperimento; ma quantunque per avventura i Fiorentini ritardassero ed impacciassero per qualche modo i Regii, sicchè meno liberi che nei precedenti giorni fossero nel travagliare i Collegiani: nondimeno crescendo le strettezze degli assediati, e non parendo che potesse bastare a liberarli la venuta degli amici; alla presenza e sotto gli occhi di questi, con grave scorno del Comune che provvisionava tanto codarda e svergognata milizia, si arresero.

Iam hiems cum exactis Cal. Novemb. milites tecta atque his berna spectarent, Duces a cura rerum gerendarum avocare videbatur. Itaque ne magis militum mollitia, quam eorum flagitium infame esset, quorum imperio parebant; mentione primum a Regiis facta, trium mensium induciae fiunt, cum decem dierum spatium Florentinis datum ad consultandum esset. Turpe quidem et flagitiosum consilium multis est visum, qui durissimo etiam anni tempore minime negligendam tantam oblatam occasionem, tamque ad res gerendas idoneam alque opportunam censebant. Quid autem minus agendum erat properantibus ad belli finem, quam in medio cursu victoriae consistere, perterritis hostibus quibus adversa omnia ita accidissent, ut de summa rerum desperarent? Nam afferre inducias victis, cum mora interposita et reparare vires et instaurare bellum per otium possint, aut eorum est, qui nimium molliter cum hostibus bella gerunt, aut cum hoc perraro accidat, ut quis inimico velit consultum, cum data facultas sit illius perdendi: esse indicio videtur, magis ipsos ignavia, quam vera virtute victos hostes esse: certe quaecunque illa est causa, quae illos moveat qui ad huiusmodi consilium descendant, ignorantium id uti victoria videtur.

At civitas, quae tot iam bellis gerendis affecta, otii atque pacis esset fere oblita, ubi per induciarum tempus longo intervallo spes illius recuperandae affulsit: recenti malorum memoria, quae passa erat, quae mox impenderent, coniiciendo, cum eo esset eorum sensus acerbior, quo magis ex pacis bono quam essent belli incommoda detestanda intelligebat, palam iam pacis auctores quaerebat, et si qui belli mentionem facerent, de quo instaurando iam a principibus agebatur, eos oderat atque aversabatur. Querebantur enim cum exhausti privati tributis conferendis, atque exinanitum Reipub. aerarium sumptibus faciundis

Già il verno richiamava i capitani dalle faccende di guerro; e i soldati, passati ormai i primi di novembre, volgevano il guardo ai quartieri d'inverno. Perciò, non volendo esser da meno nel brutto procedere i condottieri che i soldati nella mollezza; i Regii furono i primi che ai Fiorentini proposero una tregua di tre mesi, dando loro dieci giorni di tempo per risolversi. Questo parve vergognoso e indegno partito a molti, i quali avvisavano non dovessero punto i Regii anche nel sitto verno lasciarsi scappar l'occasione che si era presentata tanto bella, idonea e opportuna di condurre a buon termine le cose. E qual altra mai da chi era sul punto di finir la guerra, qual mai potea prendersi risoluzione peggior di quella di fermarsi nel mezzo della vittoria, mentre sbigottiti si stavano i nemici, ai quali tutto era andato a rovescio, sicchè si vedevan costretti a disperar della somma delle cose? Offrir tregua a un nemico già vinto, mentre questi per l'indugio che passerà di mezzo potrà ricupurare le forze sue, e rimettere in buon piede la guerra bene usando il riposo che gli è concesso; o è opera di chi guerreggia quasi per burla, ovvero (giacchè di rado avviene che alcuno voglia provvedere al meglio del nemico suo allorchè potrebbe perderlo) è per avventura argomento che più i vincitori dalla propria codardia che i nemici dalla virtù dei vincitori furono superati. È poi certo che, qualunque sia la ragione ond' è mosso chi scende a una risoluzione di tal maniera; questo è un fare proprio di chi non sa usar la vittoria.

Ma la città, la quale occupata dal pensiero di tanta guerra erasi quasi dimenticata della quiete e della pace, poichè nel tempo di questa tregua le lampeggiò per lungo intervallo la speranza di ricovrare siffatti beni; rammentando i recenti mali che avea sofferto, congetturando quelli che quindi le sovrastavano, e sentendone tanto più acerba la pena quanto più per il dolce della pace intendeva esser detestabili i disagii della guerra; a quelli che la pace consigliavano volgevasi palesemente; e se qualcuno della guerra faceva menzione (e i principi della città già trattavano del come ben rinnovarla) lo prendeva a noja, e lo guardava di mal occhio. Peroc-

esset, nullum tamen operae pretium civitati extare: contra, adversa illi semper omnia et tristia accidisse. Sive autem inertia et metu, quod mitius malum minus videretur iniquo animo ferendum: sive scelere corum atque avaritia, qui rebus gerendis eo bello praefuissent, cum illis extraordinarii imperii vis utilitati et compendio esset, militiam habentibus pretio addictam praeter tot oppidorum amissionem, quorum iacturam permaquo redimendam censebant, aversos atque alienatos optimos fidelissimosque socios. Quibus rebus ita foede ac flagitiose administratis, vix posset diiudicari, utrum detrimento maiore civitas an ignominia et dedecore esset affecta. In castris ferocem militem, in acie imbellem: et cum maiore eundem cupiditate atque avaritia ad praedandum, quam ad vincendum studio gloriae: tum magis in eadem ipsa partienda praeda contumacem, quam in defendenda adversus hostem constantem. Duces quidem factos ad eorum ingenium, molles atque indulgentes, minus certe quam acquum esset, suum agnoscentes in protervos atque audaces imperium. Itaque inane esse nobilitatis nomen quod iactent: ut cum illiberales ipsi et sordidi sint, facile ostendant, nulla se alia re a gregariis militibus quam maiorum imaginibus differre. Cuiusmodi autem eorum virtus sit atque in re militari scientia et usus, exitum tandem belli declarasse. Praedae aviditate incensos milites, prope iusto proelio atque infestis utrinque signis concurrere passos esse. Mox cum pugnare cum veris hostibus oporteret, ubi animi vis praesens et robur praestandum esset, abiectis turpiter armis, neque eorum expectato adventu, aeque male partam defensamque praedam, simul cuncta quae sua essent, terroris et formidinis plenos praedae reliquisse. Alia nunc consilia videri esse incunda: et qui bellicas artes non calleant, aut quoniam militiam habeant quaestuosam, neque animos neque vires afferant ad res gerendas pares, iis esse pacem, qua fruantur, et se dignum quaestum in urbano otio atque inter mensarios et negotiatores quaerendam. Qua re cum satis iam et domesticae ignaviae, et externae virtutis factum periculum, ac magno id quidem Reipub. incommodo sit: quod esse

chè mormoravasi che dopo esser rimasi asciutti i privati per le gravezze, e il pubblico tesoro per le spese ridotto al verde, nondimeno alla città non ne era venuto bene proporzionato, anzi tutto le era andato a traverso. E di più o fosse accaduto per la codardia e per il timore (lo che sarebbe stato male più lieve e da sopportarsi più in pace) o piuttosto per la scelleratezza e per l'avarizia di coloro che avean quella guerra governata, giacchè a questi, capitani di bande mercenarie, recava vantaggio e guadagno mantener le genti a spese altrui più che potevano; oltre alla perdita di tante castella, il cui riscatto avvisavano costerebbe gran prezzo, non si avevan più l'amore de'miglieri e de' più fedeli alleati. Così amministrate in brutta e vergognosa foggia le cose, mal potea giudicarsi se per la città mag-gior fosse stato il danno o l'ignominia e lo scorno. Feroce il soldato negli alloggiamenti, vigliacco in campo; quanto in predare più cupido e avaro che bramoso di gloria in vincere, tanto in partir la preda più arrogante che intrepido in serbarsela contro il nemico. I capitani, secondo il genio dei soldati deboli ed indulgenti, sapevan tenere il loro posto assai meno di quel che convenisse con sottoposti protervi e sfacciati. Vani perciò erano i titoli di che facevan pompa; perocchè, illiberali e sordidi mostrandosi, in nulla dai soldati gregarii disferivano fuorchè nella gloria dei loro maggiori. Quale avesser virtù, sperienza, 'perizia delle cose militari lo aveva finalmente fatto vedere l'esito della guerra. Avean permesso che le loro genti ingorde di preda quasi in ordinata battaglia e a spiegate bandiere fra loro si combattessero. E poi quando bisognava pugnare col nemico vero, quando propriamente facea d'uopo di gagliardia e di coraggio, gettate via le armi vergognosamente, non aspettando neppure la sua venuta, tutti terrore e paura avean lasciato in balia di quello non solo le prede male acquistate e mal difese, ma anche ogni cosa loro. Ora dunque bisognava appigliarsi a più sano consiglio; e gli uomini non bene sperti nell'arte di guerra, e che avendo milizia mercenaria valer non si potevano nè di animo nè di forze pari all'uopo, dovean tenersi a una pace della quale godessero sicuramenreliquum videatur, per pacis auctores ac Reipub. amantes cives, qui minime sint defuturi, an tantis malis finis ullus reperiri pace concilianda queat, tentandum denique experiundumque esse.

Haec non solum palam inter privatos facile libera civitate impunitatem in maledicendo et petulantiam tuente, sed in consiliis publicis et quidem cum Laurentius et magistratus adessent, quem unum praecipue peti apparebat, dicebantur: ut cum mentionem de bello instaurando facere instituisset, non defuerit, qui illo interpellato defessam civitatem diceret gerendo bello atque aversam ab aliis consiliis pacem quaerere, neque mentionem armorum fieri pati ullo modo posse. Qua in rerum difficultate tanta cum parum in Venetis constitutum praesidii haberent, qui se bello alligari, quod privatorum causa susceptum adversus Pontificem contenderent, minime aequum censebant: in Sfortia et pupillo eodem, et domestico ac civili bello implicato, maqis voluntatem eqreqiam atque animi propensionem, quam vires ad se iuvandos esse intelligerent, statuerunt omnino, ceteris omissis consiliis, de pace esse agendum. Vna erat dubitatio reliqua, cum de hoe conveniret, a quo duorum potius pacem peterent, ne quando frustrati sua spe alterum tanquam non prius conventum, ubi ei alter praelatus esset, minus aequum facilemque invenirent. Ea brevi disceptatio discussa compressaque est. Nemo enim dubitabat, tametsi cetera paria haberentur, cum in altero belli summa, in altero accessio esset: quin et viribus firmior Ferdinandus, et constans magis in amicitia et societate tuenda, si animum ad pacem inclinaret, non esset Xysto praeferendus. Nam ut minus etiam de Pontefice dubitarent homine iracundo, et pessimo exemplo in summa potestate imperii, immoderata ambitione atque animi impotentia abutente, cam esse rationem animadvertebant societatis cam eo et foederis firmandi:

te, e starsene tranquilli in città a cercar guadagno che fosse da loro fra i banchieri e fra i negozianti. Laonde, siccome si era fatto bastevole sperimento della domestica codardia e della virtù straniera, e lo si era fatto con grave disastro della Repubblica, pareva che per mezzo di cittadini consiglieri di pace e affezionati al Comune (che di certo non ne sarebber mancati) si dovesse tentare e guardare, se mediante una riconciliazione trovar si poteva qualche termine a tanti mali.

Questi discorsi si facevano non solamente nei circoli de' privati, essendochè in città libera la petulanza de' maldicenti non temesse gran satto di essere gastigata; ma nei Consigli pubblici e alla presenza della Signoria e di Lorenzo, al quale singolarmente parevan diretti, si tenevano animosamente: talchè, volendo egli far parola del rinnovar le ostilità, non mancò persona che interrompendolo dicesse: la città, stanca di guerra e avversa a ogni altro consiglio, ormai bramar pace, nè poter tollerare che in alcun modo si facesse motto di armi. In queste angustie, poco ajuto avendo da sperare dai Veneziani, i quali allegavano di non esser obbligati a mettersi in una guerra presa per causa di privati contro il Papa; conoscendo che lo Sforza, essendo pupillo e impicciato in una domestica e civil guerra, aveva ottima volontà ed animo bene inclinato più presto che forza per ajutarli; deliberarono, posto da parte ogni altro consiglio, di far pratiche per la pace. Ma, preso avendo tutti d'accordo questo partito, rimaneva il dubbio a qual dei due, se al Papa o al Re dovessero chiederla; affinchè, se mai tornasse vana al Comune la sua speranza, non avvenisse loro di trovar quello al quale ricorressero dopo il rifiuto del primo, men facile e men benigno per non essersi avanti volti a lui, e non averlo all' altro preserito. Nondimeno dopo breve dibattimento si venne alla decisione. Niuno dubitava che, quantunque sotto ogni altro aspetto in pari condizione fosser le cose ( perciocchè uno sosteneva il forte della guerra, e l'altro lo ajutava a tutta sua possa ); non dovesse il re Ferrando a Sisto anteporsi, come quegli che era più poderoso, e nel serbare alleanza e amicizia sarebbe stato più costante, postochè inclinasse alla pace. Poiut dubium relinqueretur, quicquid cum eo transegissent, in alterius Pontificatu quam diu stabile esset ac firmum futurum 10?

10 Ciò che dice il nostro Storico in questo e ne'sette periodi che seguitano non par che convenga nè con la riverenza dovuta alla sempre venerabile persona dei Pontefici, nè con la verità. Che i Fiorentini volendo pace preferissero di chiederla al Re piuttosto che al Papa fu cosa naturalissima, non per le ragioni che ne adduce Michel Bruto: ma o perchè, come scrisse Tacito odiorum caussae iniquae acriores, o perchè vedevano esser quella la via più spedita per addolcir l'animo di Sisto, e per aver a condizioni meno umilianti quel che bramavauo. Conoscevano essere il Pontefice per natura fermissimo ne'suoi propositi, non inclinato punto a cedere un minimo che dei diritti e dell' onor della Chiesa, troppo cupido (se vuol dirsi anche questo) di crescere imperio, e di ritenere a suo profitto ciò che si era acquistato con l'armi; sapevano l'offeso essere stato Sisto e nou Ferrando; si argomentavano che l'autorità di un principe alleato sarebbe presso il Papa di assai momento: queste e non già le allegate dall'Autore debbono essere state le cagioni per le quali i Fiorentini stimarono miglior partito ricorrere al Re di Napoli che al Papa.-Mi par cosa, a vero dire, ridicola il supporre che essi si movessero a praticar gli accordi col Re piuttosto che col Papa, per il sospetto che quando questi ormai vecchio morisse non durasse la pace solto il suo successore. Può esser ben avvenuto che un Pontefice non abbia riputato utile seguitare le determinazioni prese dall' antecessore: ma questo non accade anche più d'una volta nella successione degli altri Principi? Ed è inoltre intorno a ciò da osservare che a mutazion di Papa i Fiorentini doveano sperare piuttostochè temere; giacchè, se era vero quel che eglino tenevan per certo, cioè che Sisto volesse male al Comune, singolarmente per fini privati e per ambizioni domestiche; quando finalmente egli si fosse indotto a posar le sue nimistà, non vedo il perchè le dovesse riprendere un altro Pontefice, il quale probabilmente avrebbe avuto interessi del tutto diversi da quelli del Papa già stato. - Qual Cattolico potrebbe poi menar buono senza distinzioni e dichiarazioni al nostro Storico che, dopo avere egli detto ( non so con quanta ragione ) solersi nei principati elettivi scegliere il principe spessissime volte ut fors et temeritas suadet, intenda far l'applicazione di questa massima all'elezione del Papa? Io non voglio qui sviluppar la dottrina della Chiesa su questo punto: ma dirò che, riguardando la cosa solo umanamente, e riportandoci al fatto: è da consessare che la ventura ed il caso ottimamente, contro il loro solito, provvidero, quando per essi si ebbe una serie di principi, che per santità per dottrina per senno non ebbealtra che le si potesse paragonare. - Nel seguito del discorso reca meraviglia come dal supposto che qualche Pontefice di troppo viva natura abbia abusato a prò del dominio temporale la riverenza che gli prestavan le genti, si deduca che la società col Papa suol farsi con danno di chi con lui si collega. I Pontefici, mi par che dica in sostanza il nostro Storico, non sogliono esser costanti nelle promesse, perchè si reputano superiori alle leggi, e i loro amici da loro fraudati son ritenuti per la riverenza dal chiedere al Papa ragione dell' operato. La politica della maggior parte de'Pontefici, come sovrani temporali, ebbe talvolta ad accomodarsi ai bisogni de tempi, tenendo per massima fondamentale di serbare intere le possessioni e i diritti della Chiesa, e mantenere quanto era possibile la pace e un certo equilibrio fra i potentati d'Italia. Questi ultimi per lo più, e specialmente nel secolo di che scrive Michel Bruto, obbero la consuctudine di seguitar sempre quella parte per cui potessero crescere i loro dominii: e a

chè, anche quando il Papa non fosse quale essi lo riputavano, uomo iracondo, ambizioso immoderatamente con grave scandolo, e di brame mal frenate in somma potestà d'imperio; avvisavano che si strignerebbe con esso società ed alleanza per modo da dover sempre dubitare, qualunque fossero i capitoli che si farebbero seco, del quanto stabili e fermi si sarebber serbati sotto il suo successore. In un principato il quale non è ereditario, ma è conferito mediante il suffragio di pochi, e spesso alla ventura e senza considerazione, si osservano nei diversi principi volontà e

quest'effetto fare e disfare alleanze, oggi aver nemici quelli che ieri avevano amici, metter sovente nelle peste qualche regno o qualche repubblica che parea troppo potente, promettendo amicizia e alleanza, e poi rompendo la promessa; e così con una politica dubbia e tortuosa aumentare, o almeno assicurare il proprio stato. Or non dee far maraviglia se i Sovrani di Roma, per non rimaner vittima di tante ambizioni e di tanti sospetti, non potettero astenersi dall'usar talora le armi che gli altri usavano, e dall'opporre artifizio ad artifizio; perciocchè ognuno sa che finalmente la lealtà e la schiettezza son vittime del raggiro. Di quì nascono una gran parte delle censure degli storici, i quali se a dritto qualche volta gli ripresero per avere adoperata l'autorità di Pontefici ove non dovevano usare che quella di Principi; a torto per altro hanno voluto veder sempre il Pontefice dove non doveano cercare che il Principe: e con palese ingiustizia, mentre menan buona e talora esaltano la politica con che gli altri Potentati d'Italia crebbero il loro stato, se la prendono acerbamente col Papa perchè mediante questa politica medesima mantenne il suo. Pur nondimeno, se vogliono esser veridici, dovran concedere che, quando vi ebbe d'uopo veramente di costanza, i Pontefici ne fecer prova meglio che chiunque altro, anche a patto di rimanere abbandonati dagli amici e sopraffatti da' nemici; il perchè si vide più di un Pontefice da Stefano III fino a Pio VII o assediato o esule o prigioniero. È dunque da concludere che se i Pontesici parver talora men sidi alleati, ciò non avvenne, siccome dice lo Storico, perchè si riputassero maggiori delle leggi e padroni d'infrangerle; ma perchè seguitarono la comune politica e quella tacita convenzione che l'uso aveva introdotto in Italia, per la quale ciascuno provvedeva al suo meglio; nè parmi debba scriversi a colpa solamente dei Papi quella che o non era colpa per nessun Principe, perchè si trattava di una guerra di gabinetto che si avevan dichiarata vicendevolmente; o era colpa comune per tutti.--Che poi gli abbandonati da' Pontefici fosser ritenuti per la riverenza del Sacerdozio dal farsi ragione contro il Papa, questo è falso davvero; e basta legger le storie per vedere se Firenze, Venezia, Milano, Napoli e in generale i popoli d'Italia si facessero scrupolo di muover guerra al Sovrano di Roma anche subito dopo di esserne stati alleati. La nostra storia medesima dopo poche pagine ci porgerà argomenti in contrario.-E del pari falso si è che il Pontefice spesso fosse formidabile a tutti, e offendesse altrui impunemente perchè difeso dalla riverenza in che si tiene la sua persona, e che quindi venissero gravi mali nel Cristianesimo. I Principi, in specie gl' Italiani, lo trattarono con assai confidenza, pronti del pari a cercarne l'appoggio quando ne avevan hisogno, come a fargli guerra vivissima quando loro tornava conto, del che sia prova ciò che avvenne fra Ferrando e Sisto; perciocchè non il Papa abbandonava il Re, ma il Re ab-

In Principatu enim, qui non hereditario iure, sed paucorum suffragiis, atque ut fors et temeritas suadet saepius defertur, diversa fere hominum studia solent voluntatesque animadverti: ut raro admodum acciderit, quod praesens optimam etiam sequutus rationem instituerit, id ut ei qui successerit, probatum aeque diu ratumque fuerit. Natura enim hominum id fert, ut magis omnes suis studiis: atque adeo iis quae minus certa ratione possunt tueri, quam alterius institutis, tametsi eadem esse optima intelligant, parere velint. Saepe autem videmus accidere, ut cum Pontificatus ac summi imperii potestas a vehementiore homine ingenio administretur, omnibus semper formidabilis, cum in facienda iniuria impunitas et licentia, in declinanda religio tueatur, ingentia mala in Christianam Rempub. invehat. Qui enim semel animum induxit ut iniuriam faciat, is cum ad voluntatem facultas laedendi atque impunitas accedit, et ferociam et contumaciam aeque addendo, facere eandem pertinacius perseverat. In praestanda fide raro idem constans habetur si quando illam alteri obstrinxit, cum se legibus solutum a quo fidem praestari oportet, religione impeditum qui illam exigit, et propterea minus audacter suum ius persequi animadvertat. Itaque in Pontificis Maximi amicitia et societate, neque ubi res prospere succedant, sunt communia victoriae praemia, neque belli pericula, quae necessario subeunda sunt iis qui arma gerunt, ad eum pertinere videntur, quem tanta opinio hominum et religio in terris tueatur. Omnes enim in gratificando Pontifici pariter, et in codem sublevando, si quando iis de suo iure decedendum sit, suae religioni se et fidei consulere existimant.

His rationibus animis confirmatis, Laurentium Medicem,

bandonava il Papa. In quanto poi alla Chiesa, a vero dire, non ne veniva ad essa pressochè verun male; giacchè è da osservare a gloria dei Principi d'Italia, che quantunque si avessero continue nimistà fra loro ed il Papa, e questi anche talvolta (fa pur d'uopo confessarlo) adoprasse in quelle contese uu'arme che sarebbe stato meglio tener più riposta: non fecero mai scisma, non ammessero eresie, e protessero a spada tratta la Cattolica Religione. — Non è finalmente punto vero che nella società dei Principi col Papa tutti i vantaggi tornassero a lui, tutti i danni ai suoi alleati: perciocchè, se quando le cose andaron male la riverenza al Pontefice talora giovò per com-

propensioni diverse; sicchè di rado avviene che gli ordinamenti di chi regna attualmente, abbia pur egli governato in ottimo modo, siano approvati e ratificati anche da chi gli succede. Gli uomini tutti per natura inclinano a voler piuttosto le loro propensioni seguitare, anche se con argomenti ragionevoli non possano onestarle, che ad adattarsi a ciò che altri statuì, comunque nello statuirlo egregiamente adoperasse. E spesso vedemmo avvenire che, tenendosi il pontificato e il sovrano imperio da uomo di soverchio ardimento, questi formidabile sempre a tutti, come quegli che agevolmente nell'offendere altrui ha impunità e licenza, e in declinar da se le offese è protetto dalla riverenza del suo grado, portò nel Cristianesimo enormi mali. Perciocchè, quando uno in tanto alta dignità si condusse a fare ingiuria ad altrui, se alla sua volontà si aggiunga la facoltà e l'impunità dell'offendere, per questo motivo facendosi anche fiero e protervo, seguita a offendere sempre più ostinatamente. Nel serbar poi la fede di rado egli è costante quando con altri si obbligò, giacchè conosce di esser maggior delle leggi egli che anzi dovrebbe più d'ogni altro mantener sue promesse; e sa che chi potria richiamarlo a mantenerle, essendo ritenuto dalla riverenza, è meno audace nel sostenere le proprie ragioni. Perciò nell'amicizia e nella società col Papa nè son comuni i premii della vittoria, quando prospero sia il successo; nè i pericoli della guerra, ai quali è necessario che si sottoponga chi tratta le armi, toccano per avventura a quello che da tanta venerazione e religione in questo mondo è difeso. Perocchè tutti nel beneficare il Papa e nel sollevarlo, quantunque debbano cedere una parte delle proprie ragioni, pensano di ben provvedere alla loro pietà e alla loro fede.

Rincorati pertanto gli animi, i Fiorentini avvisarono fosse da

porle più equamente, per lo più i frutti della vittoria se gli ebbero gli altri, come vedremo che anche avvenne nell'alleanza col Re Ferrando; e al Pontefice rimasero quelli stati che o gli si fecero soggetti spontaneamente, o a lui ricaddero per donazione. — E quand'anche finalmente qualche volta si sieno avverate nel governo temporale del Pontefice le cose che sono materia di censura al nostro Storico: l'errore (lo dirò con sua pace) appunto sta sempre in questo che da qualche caso particolare egli deduce conseguenze generali, fallacia di argomento condannata dal diritto ragionare.

cum auctor ipse eius sententiae esset, mittendum legatum ad Regem, qui iratum illius animum placare et conciliare quoad eius fieri posset civitati conaretur, censuerunt. Nam et videbatur ma. gna opus esse auctoritate, ad animum Regis a Pontificis societate avertendum, qui cum non foederis religione solum, sed voluntate et studio etiam cuniunctus haberetur: (id autem erat fere necessario futurum, ubi ille sibi persuaderi passus esset, ut novum foedus cum Florentinis feriret ) et cum is, quem unum peti co bello fama erat, se ultro illius arbitratui permisisset, vix erat dubitandum quin magnitudine animi ac virtute tanta, quantumvis barbarus animus, et deliniri et flecti tandem ad mitiora consilia et postulata aequiora posset. At Laurentius, nondum ad illum delata legatione, cum ut illustrius pietatis in patriam studium ostentaret, suscipere omnino rem decrevisset: civitate Thomae Soderini fidei commendata, qui tum Vexillifer Reipub. praeerat , Cal. Decembrib. ex urbe proficiscitur , cum causam eius adventus omnes ignorarent. Hinc Pisas profectus, iam antea ad magistratum litteris scriptis, quibus profectionis suae causam ac totius consilii suscepti rationem explicabat, audit sibi munus legationis quo maiore auctoritate rem gereret, mandatum esse. Adiectum autem erat decretum honorificentissimum, ut uni potestas fieret, quicquid is esse e Repub. duxisset, sive foedus atque amicitiam ineundam, sive inducias faciendas existimaret, cum Rege transigendi.

Per eadem fere tempora, quibus ca Florentiae agebantur, Lodovicus et Ascanius Sfortia Insubrum agros populati Dertonam, Romanorum olim coloniam, occuparant. Quia vero non esse penitus a se aversos Mediolanensium animos audicbant, in magnam spem venerant, iis suo adventu confirmatis, ac si qui minus suis rebus faverent, largitione et praemio redemptis, fore ut suscepta Sfortiae pueri curatione, non magno





## LODOVICO) SFORZA) Odello il Moro

Disegno ricavato da una Medaglia esistente? nel Museo di Milano.

mandarsi ambasciatore al Re Lorenzo Medici (autore egli stesso di questa sentenza ) all' effetto che si sforzasse di placare l'animo di Ferrando adirato, e di rappacificarlo come meglio poteva con la città. E si eran posti gli occhi sopra Lorenzo, perchè pareva vi fosse d'uopo di un uomo autorevolissimo per distaccare l'animo del Re dalla società del Papa, col quale non solo per santi vincoli di alleanza, ma anche per volontà e inclinazione lo riputavan congiunto; e si sarebbe necessariamente distaccato da quella qualora egli si lasciasse persuadere a far novella alleanza coi Fiorentini. Quando poi si rimetteva di per se in sua balia quel medesimo Lorenzo, per cui sola cagione correva fama si facesse la guerra, pareva potersi appena dubitare che il Re da tanta magnanimità e virtù, quantunque fosse d'animo barbaro, non si avesse a lasciare ammollire e piegar facilmente a consigli più miti e a patti più equi. Ma Lorenzo, prima ancora di esser nominato oratore, deliberato avendo di addossarsi tutto quel carico per dare argomento più segnalato di sua pietà verso la patria; raccomandata la città a Tommaso Soderini in quel tempo Gonfalonier di giustizia, ai primi di Dicembre si partì di Firenze, pria che alcuno sapesse la cagion di sua andata. Quindi arrivato a Pisa, siccome aveva già scritto alla Signoria il perchè si partiva, ed aveva spiegato tutto il suo divisamento; sentì come egli era stato eletto oratore della Repubblica a Ferrando, affinchè potesse trattare con più riputazione la parte col Re. E di più la sua elezione si era fatta con un decreto che assaissimo lo onorava, per il quale, o volesse fermare amicizia e alleanza o far tregua, gli si dava potestà d'accomodarsi come credesse meglio per il Comune.

Quasi in questo medesimo tempo Lodovico ed'Ascanio Sforza, guastate le campagne del Ducato, aveano occupato Tortona un tempo colonia Romana. E poichè avevano udito non esser da loro del tutto avversi gli animi dei Milanesi, eran saliti in grande speranza che, qualora confortassero con la loro venuta i proprii partigiani, e comprasser con prodigalità quelli che non parevano prestar lor gran favore, toltasi la tutela del giovinetto

negotio Principatum invaderent. Adiuvabat plurimum fortuna eorum consilium. In magna enim caritate annonae, armata multitudo, ita ut minime quieturam appareret auctorem modo et ducem quaerere ad seditionem videbatur: qui se a fame atque egestate vindicaret. Iam et illud ferebatur, quod in primis exulum causae favebat, Bonae matri et Simonetae, cuius consilio omnia agi existimabantur, magnam a plebe conflatam invidiam: quae quod civitas rei frumentariae angustiis laboraret, culpam omnem in illos conferebat. Ita illi magna spe incitati, fore ubi propius ad urbem accessissent, ut a suarum partium hominibus sibi portae aperirentur, magna usi celeritate Mediolanum properabant. Id cum femina didicisset, quae ab omni consilio inops ne quid sibi durius accideret in magna populi offensione verebatur: usa illa quidem ut adeo suo adverso tempore consilio minime improbando (quod adducta necessitate et tempore erat factura) deferre ultro Ludovico ipsa constituit. Quo autem mitius cum illo ageret, eo se illum aequiorem habitura arbitrabatur. Huius consilii auctorem illi fuisse ferunt Antonium Tassinum Ferrariensem quendam, cum ex humili fortuna traditus uxori ad cubiculi ministeria a Galeatio essel, sive illum sedulitate et officio, sive ingenii et morum elegantia, cui rei maxime ad Principum gratiam aditus patet, sive forma conciliatum id quod nonnulli suspicabantur. Brevi autem cum se penitus in interiorem illius amicitiam insinuasset, ceteris omnibus deiectis, ob minime dissimulata in illum Principis studia, omnia suo arbitratu administrabat. Id cum alii ferebant moleste, qui tantam inuri ignominiae notam Sfortiae familiae querebantur: tum unus erat Franciscus Simoneta, qui ob sinqularem hominum de illius prudentia opinionem, principem locum inter familiares consecutus, et hoc minime aequo animo ferret, et unius hominis invidiosae potentiae palam fretus sua auctoritate adversari auderet. Ea ex re gravi inter illos aemulatione orta, minime quidem ex aequo loco, cum in altero vera virtus quae contemnebatur, in altero feminae studium et gratia conspiceretur, certabatur. At Tassinus, qui hoc non igno-

Sforza, agevolmente s'insignorirebbero del Ducato. Arrideva fortuna a questo disegno. Perciocchè, infuriando gran carestia, la moltitudine avea prese le armi, sicchè sembrava che la non fosse per quietare, e che cercasse chi, facendosi capo della sedizione, dalla fame e dalla miseria la liberasse. Arroge che correa voce favorevolissima alla causa degli esuli, cioè che Bona, la madre del Duchino, e Cecco Simonetta, per il cui consiglio credevasi tutte le cose si governassero, eran venuti in odio della plebe, la quale dell'esser la città in angustia di vettovaglie loro soli accagionava. Il perchè i forusciti, accesi dalla speranza che qualora si fossero più da vicino appropinquati alla città, sarebbero a loro aperte dai partigiani le porte, si affrettarono a girne quanto prima a Milano. Lo che avendo inteso la donna, la quale non sapeva a qual partito appigliarsi, temette che in grave offesa del popolo qualche duro caso non le avvenisse; e accolto un consiglio che in sì dura condizione di tempi ( perchè necessità la strigneva ) non era riprovevole, determinò di venire agli accordi con Lodovico. Ella si argomentava che quanto più mansuetamente trattasse con lui, tanto più verso di se lo troverebbe benigno. Autore di questo consiglio si vuol che le fosse un certo Antonio Tassino Ferrarese, il quale nato di vil sangue e concesso per cameriere da Galeazzo alla Duchessa sua donna, o per la diligenza e il buon servizio, o per la leggiadria dell' ingegno e dei costumi (lo che sovente suole aprir l'adito alla grazia dei Principi), o per la bellezza della persona, secondochè più d'uno sospettava, era alla Duchessa divenuto caro: sicchè presto fattosi intrinseco di lei, abbassati tutti gli altri a cagion del bene che scopertamente gli voleva la donna, tutto lo stato a suo senno governava. Malvolentieri la costui potenza gli altri tolleravano, menando lamento che di tanta ignominia la gente degli Sforza si macchiasse; ma specialmente fra gli altri Messer Cecco Simonetta, che per la singolar riputazion di prudenza in che era conseguito già avendo il primo luogo nella famiglia, di mal in cuore questa cosa sopportava, e all'odiosa potenza del Tassino, forte facendosi dell' autorità propria, si opponeva palesemente. Perciò

rabat, cum aspiraret ad maiorem potentiam, et ( quod sub feminae imperio sperare non poterat ) magis eandem firmam et diuturnam: semel tanquam loco motum adversarium arbitratus se ubi paulum admitteretur deiecturum: exules fratres, quorum illi potentiam auctoritatemque opponeret, statuit in civitatem esse revocandos. Eo confirmato consilio ita Principem dolo aggressus atque hortatus esse dicitur, ut exposita illi temporis iniquitate, quae ut nova omnino consilia postulare, ita deliberandi moram minime pati videretur, concitata iam multitudine et armata, inimicis urgentibus, nullo firmiore praesidio in externis auxiliis constituto, facile illi persuaderet, ut Ludovicum et Ascanium proposita illis impunitate reducendos, atque ubi vellent, sibi reconciliandos curaret. Omnino autem sibi futurum pollicebatur, quod Ludovicus satis intelligeret illius consilio et gratia se in urbem receptum, minime eum sibi tanto obstrictum beneficio defuturum. Quod quidem eius consilium, quanquam satis tectum atque occultum haberet, haud satis potuit Simonetam celare. Itaque homo prudentissimus, cum impendentem sibi calamitatem ab exulum reditu prospiceret, id quod postea evenit, Tassino praedixisse fertur: Ludovicum et Ascanium per illius gratiam et studium reditu impetrato, sibi quidem certum exitium: quod tamen fretus optimae mentis conscientia aliquanto inimicorum opinione levius ferret, sed minime dubiam ei ignominiam atque exilium, quod omni esset morte illi gravius futurum, si vir modo haberi vellet, allaturum.

Quod quidem haud temere ab illo praedictum brevi rei eventus declaravit. Nam Ludovicus simulatque accepta Principis fide est in urbem receptus, facile in cum, cuius unius consilio et auctoritate diu tantus principatus erat administratus, calumnia conficta, et damnari hominem et plecti capite curavit. Tassinus cum sero esset expertus, quantumvis parvam iniuriam

nata gelosia fra loro, non però in pari condizioni, avvegnachè uno valesse per virtù vera ma dispregiata, l'altro per amore e protezion di femmina, si nimicavano. Ma il Tassino, che si conosceva più debole, e che aspirava a crescere in potenza, e questa volea più ferma e durevole, lo che sotto imperio di donna non potea sperare: argomentandosi che, se gli fosse successo di farsi un po' di posto a danno del suo rivale, quindi il soppianterebbe; deliberò di far richiamare in patria i fratelli cacciati, per opporre a Cecco la loro autorità e potenza. Fatto questo disegno, espose così scaltramente alla Duchessa quanto fossero scabrosi quei tempi, i quali, come chiedevano nuovi consigli, così non volevano indugio in risolvere giacchè la moltitudine era concitata ed in armi, i nemici stringevano, non potevasi cercar riparo in ajuto straniero: e la seppe aggirare e confortare per modo che facilmente la persuase a ricevere in Milano e a ripatriare gli Sforzeschi, a prometter per parte sua di dimenticare il passato, ed a rifar con loro la pace. Egli poi si figurava come cosa certa che dal suo consiglio e dal suo credito Lodovico riconoscerebbe il proprio ritorno; e avendogli obbligazione di tanto benefizio, non mancherebbe di dargli favore. Queste pratiche, sebbene con tutta cura occultate, non poterono sfuggire al Simonetta. Il perchè quest' uomo, veggentissimo qual era, prevedendo sovrastare a se grave calamità per il ripatriare degli esuli, siccome poi avvenne; predisse, secondochè narrasi, al Tassino qualmente il ritorno di Lodovico e di Ascanio recherebbe a lui Cecco estrema rovina, la quale egli forte del testimonio di sua retta coscenza avrebbe tollerato un po'meglio che i suoi nemici non si pensavano: ma recherebbe insieme al Tassino ignominia ed esilio, che, se gli premeva di sua riputazione, gli sarebbe stato più insoffribile di ogni morte. E ben l'evento presto avverò la predizione. Appena infatti Lodovico, assicuratosi della fede della Duchessa, fu ricevuto in Milano, apposte agevolmente calunnie a quello per il cui consiglio e autorità erasi lungo tempo retto quello stato, lo fece condannare e morire. E il Tassino, tardi conoscendo che per lo più un' offesa benchè piccola in uomo potente mal si cancella anche con un benefizio grande e segnalato,

aegre magno etiam beneficio atque illustri in viro principe obliterari consuevisse: brevi postea in exilium pellitur. Id Bona Princeps cum factum contumeliae suae causa aegerrime ferret: tanquam sibi ea iniuria non Tassino esset illata, irata Ludovico et filii tutelam qui illi erat praedae futurus, et Principatus procurationem reliquit, atque ex Insubribus discessit.

Iam cum Laurentius Pisis magistratus decreto accepto, Neapolim vectus longa navi ad legationem obeundam navigasset: praeter omnium opinionem, quod civitas per induciarum tempus avocata a belli consiliis minime hoc sibi esse timendum censebat, Sergianum Reipub. oppidum ab Augustino Fregosio, prodentibus (ut ferunt) quibusdam oppidanis, occupatur. Id ad Macram fluvium situm, Lunae ruinis crevisse fertur, urbis olim Etruriae nobilis. Atque oppidum quidem neque soli ubertate, neque commercio aut incolarum frequentia celebre, quod obiectum Ligaribus veluti propugnaculum, Reipub. fines ab ea parte tuebatur, magnopere amissum civitatem perturbavit. Neque vero solum tantum acceptum incommodum ex oppidi opportunissimi amissione homines movebat, sed multo magis etiam causa. Nam omnes ita existimabant quod adhuc Regius exercitus in Reipub. finibus haereret, non connivente solum Alphonso, sed clam etiam adiuvante, oppidum esse ab Augustino Reipub. interversum. Huic Florentinorum suspicioni occurrere, oum non esse plane vanam appareret, suae diquitatis esse atque existimationis Alphonsus arbitrabatur. Itaque nihil sibi reliqui fecit, et litteris aeque et legatis ad magistratum mittendis, et omnibus aliis rationibus incundis, quibus hanc a se averti suspicionem sperarct. Ac quanquam haec ita ille agebat, Florentini tamen maximo metu afficiebantur: et quod civitas aerarii angustiis laborabat, exhausti iam sumptibus ad bellum faciendis, et quod Laurentius aberat, quem unum maxime ut tantorum malorum auctorem, ita etiam vindicem quaerebant. Ita cum nemo superesse videretur, cuius auctoritas aut praesentibus malis obsisteret, aut impendentibus obviam iret: iam penitus tanguam deplorata re, desperandam de communi salute

poco dopo fu cacciato in esilio. La Duchessa sentì vivissimo rammarico di questa cosa fatta in onta sua: e, come se l'affronto non si facesse al Tassino ma a lei, adiratasi con Lodovico, e la tutela del figliuolo il quale ella lasciava in balìa di questo perfido e la reggenza dello stato nelle mani di lui rinunziò, e si partì dal Ducato.

Lorenzo, ricevuto in Pisa il mandato della Signoria, erasi in una galera portato in qualità di oratore a Napoli; quando fuora di ogni aspettazione giacchè la città, vegliando la tregua fra le due parti, liberata dalle cure di guerra non dubitava di alcun assalto, Agostino Fregoso, avuto per quanto dicesi certa intelligenza con alcuni di Serazana, occupò questa terra nel dominio fiorentino. È Serazana posta sul fiume Magra, e vuolsi cresciuta sulle rovine di Luni, un tempo città nobile fra le Etrusche. La perdita di questo castello, il quale a vero dire non era stimato nè per fecondità di suolo nè per commercio nè per popolazione, ma perchè qual baluardo opposto al Genovesato guardava da quella parte i confini della Repubblica, molto turbò la Signoria. Nè tanto moveva i Fiorentini il danno che a loro proveniva dall'esser privati di una terra benissimo situata, quanto di questa perdita la cagione. Perciocchè era sentenza dell' universale che, siccome l'esercito de'Regii ancora stanziava nei confini della Repubblica, non solo con la connivenza di Alfonso, ma anche con gli ajuti da lui prestati nascosamente fosse stata presa al Comune quella terra. Ma Alfonso stimò alla dignità e alla riputazione sua convenisse dissipare questo sospetto, che appariva non esser del tutto vano. Il perchè, mandando lettere ed ambasciate alla Signoria e prendendo ogni altro miglior provvedimento, nulla trascurò con che potesse giustificarsi. Non ostanti tali proteste, stavano i Fiorentini in sommo sospetto, sì perchè il tesoro della Repubblica era ormai ridotto allo stremo per le spese di guerra; sì perchè era lontano Lorenzo, nel quale tutti riconoscevano la cagione, dal quale tutti chiedevano il rimedio di tante sciagure. Ondechè niuno parendo rimanere, la cui autorità e ai presenti mali facesse fronte, e quelli che minacciavano prevenisse, già censebant. Nam adversus Regem et Pontificem manebat adhuc integrum bellum, cui diutius gerendo minus pares se esse intelligebant: et cum iam neque in Insubribus (tanta facta commutatione rerum) neque in Venetis, his de causis quas superius demonstravimus, quicquam praesidii ostenderetur: erat magnopere verendum, ne Genuensium armis tanquam additamenti loco accedentibus ad bellum, Respub. in magnum rerum omnium periculum adduceretur.

Vna spes his malis solicitis solatio erat, quae tota esse posita in Laurentii prudentia et virtute videbatur. Nam si is ex Reipub. dignitate ( quod haud penitus diffidebant ) cum Rege transegisset, non dubitabant, quin cetera etiam omnium expectatione mitiora civitati obvenirent. Iam vero ille secunda usus navigatione Neapolim appulerat, ac civitate omni illius visendi studio excitata, a Ferdinando regia magnificentia et comitate, cum illi Federicum filium magna suorum frequentia comitatum obviam misisset, erat exceptus. Ac cum propius ad urbem accessisset: dicitur illi Rex minime tanquam privato, qua in re decedere plurimum de suo iure videretur, obviam processisse: cumque ex regiis equis unus adductus esset, quo vectus Laurentius una cum Rege in arcem contenderet, non acute minus quam salse et venuste eum perstrinxisse ferunt: tum enim, inquit, sibi equo opus fore, cum a tanto Rege sibi facto aequiore pacem impetrasset, quo nuntio suis optatissimo ut citius civitatem impertiret, sibi esset celeritate utendum. Ad celebrem hominis famam ceperat animos tacita quaedam admiratio: cum unus is esse diceretur, cuius causa perniciosissimum bellum duo potentissimi Italiae Principes patriae intulissent: tantum autem in eo pictatis studium extitisset, ut animi constantia quadam invicta, cura omni propriac salutis animo abiecta, ultro patriae servandae causa, hostium se potestati infestissimorum permisisset. Quanti autem ea res esset aestimanda, satis quidem in eo apparere: hostem enim, et quidem hostem acerrimum magnis iam et acceptis et illatis iniuriis, subito ex animo simultatis omnis memoria obliterata, dignum illum duxisse,

fatto un pianto sopra le cose loro, disperavano della salvezza del Comune. Perciocchè contro il Re e contro il Papa avevan la guerra come prima, mentre per seguitarla più lungamente non si sentivan forze: e vedendo di non poter più aspettar soccorso nè dal Ducato dove era seguita tanta mutazion di cose, nè dai Veneziani per le cause sopra sposte, era da temersi assaissimo che, se i Genovesi per giunta si movessero anch'essi contro Firenze, il Comune non si trovasse ridotto in grave pericolo.

Ai Fiorentini in pensiero per tanti loro mali non rimaneva che il conforto di una sola speranza, la quale per avventura era tutta riposta nella prudenza e nella virtù di Lorenzo. Conciossiachè, se a lui fosse successo di accomodar le cose col Re in modo da serbare l'onore della Repubblica (del che avevano qualche fiducia ) non dubitavano che ogni altra cosa non fosse per volgersi in meglio. E già egli dopo prospera navigazione approdato a Napoli, da tutta la città commossa per il desiderio di vederlo, e da Ferrando, che gli aveva mandato incontro con gran corte Federigo suo figliuolo, era stato con regia magnificenza e con tutta cortesia ricevuto. E quando fu più vicino alla città, l'istesso Re con onore che a privato non concedevasi, se è ver quel che narrasi, si abbassò fino ad andargli incontro: nella quale occorrenza essendo stato condotto al Medici un dei cavalli del Re, perchè sovra salendovi potesse col Re condursi in castello; è fama strignesse Ferrando con un motto del pari arguto e gentile, dicendogli: di cavallo avrebbe avuto d'uopo, quando da monarca così possente riconciliato avesse impetrato la pace; giacchè in tal caso avrebbe voluto al più presto possibile mandare a Firenze questa tanto desiderata novella. Oltre all'esser Lorenzo uomo assai rinomato, eran di più gli animi presi da una certa tacita ammirazione; perciocchè si notava esser egli quel solo, per cagion del quale due Principi d'Italia potentissimi avean mosso alla patria di lui guerra perniciosissima: e d'altronde tanto aversi in lui amor del luogo nativo, che con invitta costanza, posta del tutto in non cale la propria salvezza, per salvar la patria sua si era venuto a por nelle mani di un suo nemicissimo. E quanto

quem omni genere officii complexus, atque adeo eadem cum Repub. manente causa belli, privatim amicitiae iure atque hospitii devinctum apud se haberet. Atque post prima illa persoluta humanitatis officia, quae adeunti primum Regem obeunda erant: cum primo congressu nihil aliud agi placuisset, quam ut lenocinio orationis et comitate quadam, quae in co virtus dicitur plane regia fuisse, facilem sibi aditum ad Regis benevolentiam compararet: diem colloquio constituit, quo die remotis arbitris, cum eo ageret de iis quorum causa missus erat. Qui ubi dies advenit, ita illum allocutus fertur.

" Et sapientia tua, Rex, singularis, et animi magnitudo » ac moderatio summa, agentem me gravissimis de rebus et " maximis magnopere confirmat. Itaque sive ego adverso pa-" triae meae tempore abs te pacem petere instituam, facili-» tate quidem te ac lenitate pari in simultatibus ponendis esse » intelligo, cuius nullae praesertim satis graves causae extant: n sive autem communis salutis causam id censeam mihi esse » agendum, pari eundem animi prudentia et consilio praedi-" tum, non dubito quin aequissimum habeam in communi salute " procuranda: qui unus maxime quae ex praesenti bello imn pendeant calamitates quasi ex altissima specula longe an-» tea animo prospicias. Nunc cum ego utrunque agam: et pa-" triac meae servandae causa, cuius rei potestas in te uno » summa est, et concordiae atque otii in Italia tuendi, qua in " re et de tua dignitate plurimum et de huius Regni salute " agitur, nihil subesse causae video, cur non ego te mihi ho-» die magna alacritate animi affuturum putem. Magni hominis est inimicitias ponere: sed quae tamen in nemine cum " laude, in Rege vix unquam sine gravi offensione hominum " atque invidia esse diuturnae possunt: amicitiam instituere,

fosse da tenersi in pregio tal cosa appariva bastantemente da questo, che un nemico e un nemico acerrimo, il quale aveva già fatte e ricevute molte ingiurie, subito cancellata dall'animo ogni memoria di nimistà, dopo averlo accolto con tutta cortesia, anche mentre era viva la causa della guerra contro la patria di lui, lo avea riputato tale da tenerselo appresso, strignendosi con lui in privato mediante i vincoli dell'ospitalità e dell'amicizia. Ma Lorenzo, dopo quei complimenti che far deve chi si presenta a un Re, nel primo abboccamento che ebbe con esso non volle cercar altro fuorchè di aprirsi facile l'adito alla benevolenza sua col lenocinio delle parole e con una certa amabile gentilezza, virtù che il Medici possedeva per eccellenza; e chiese un giorno per un colloquio, nel quale a solo a solo potesser trattare di quelle bisogne perchè era stato spedito. Il qual giorno venuto, così, come è fama, Lorenzo favellò.

" La vostra saviezza singolare, del pari che la grandezza e la " moderazione somma dell' animo vostro, o Maestà, fa sì che io " faccia cuore or che debbo di un argomento gravissimo e di » sommo momento con voi ragionare. Il perchè, se io mi pro-» pongo a cagione delle avverse fortune della mia patria di chie-" dervi la pace, conosco voi esser tutto buono ed umano in po-» sare le nimistà, quando specialmente di queste non sussiste ca-" gione abbastanza rilevante: se io avviso esser da far ciò per la " comune salvezza, non dubito, essendo in voi tanta prudenza e " senno, di trovarvi ragionevolissimo nel procurare la salvezza " comune; perocchè voi siete tale che, molto innanzi vedendo, " conoscete benissimo quali sciagure per la presente guerra sovra-" stino. Ora dunque, facendo io e l'una e l'altra cosa e per » salvar la mia patria (e voi singolarmente potete salvarla) e per " serbar la concordia e la pace d'Italia, lo che importa assais-» simo per la vostra dignità e per la salvezza di questo regno; " non veggo qual nascosa cagione vi possa essere, per la quale " io debba pensare che voi non siate oggi per prestar favore con " tutto l'animo vostro a ciò che io vi propongo. Posar le nimi-» stà è da uomo magnanimo; quelle singolarmente che in niuno

n inimicitiis positis, perraro alii possunt, at Rex semper et " quidem Ferdinandus Rex debet. Quae enim cum laude fiunt, » facere debent semper qui ea agere et possunt et noverunt. " Ita nemo facile privatum hominem reprehendet qui condo. " nandis iniuriis inimico se difficilem praebeat, merito idem " Regem, qui in eo se minus exorari patiatur. Res autem " una est quae animi magnitudinem requirit, quae virtus in " privato admirationem habet, non habet in Rege laudem. Hu-» ius enim est propria: in altero si adest, datur laudi, aequo " animo eadem desideratur. At dignitati semper in agendo " debet Rex consulere: quid cum dignitati est adiuncta sa-" lus? Pacem abs te Florentini petimus, si a Rege quidem " certa impetrandi spe, si ab eo qui ut hostis sit se Regem » esse obliviscatur ( non verebor quae sentio dicere aequitate » summa fretus tua) tanto id laturi levius, quanto magis illum " sibi infestum quam nobis relinquemus. Sed ut minus de hoc " dubitem singularis tua virtus facit. Ita autem Regnum for-" tunae debes ut virtuti plus debeas, quae te Regno dignum " effinxit. Verum id a te petimus quod nobis quidem necessa-" rium, tibi salutare maxime futurum contendimus. Ac cum " minime haec instituta a me oratio sit tui docendi causa, ita » autem te patriae meae placandi, ut intelligam mihi cum " lenissimo eodem Rege et mitissimo ingenio esse agendum: il-" lud tantum modo, si potero, efficiam, ut cum tua sponte sis " propensus ad meliora consilia, et quae pariter probari no-" bis perspecta intelligas, nihil iam nobis sit in mora, quin » pari contentione et studio, ad ea quae meliora esse animad-" vertimus, contendamus. Itaque ea pars a me orationis omit-" tetur, quae aut iracundiae tuae in nos sedandae, aut im-" petrandae patriae saluti esse comparata videatur. Minime » enim est verisimile tantum Regem ulla vi magis orationis " permoveri, quam clementia, aequitate animi, studio gloriae » et laudis: in conservanda praesertim civitate cum in primis " Italiae nobili et clara, tum (si modo hace dici praesens no-🥱 stra fortuna patitur, quae tamen vera sunt et nemini obscura 🏃

" Posar le nimistà è da uomo di grand'animo, quelle specialmente " che in niuno con sua laude, in Re senza offendere altrui e incor-" rer biasimo non posson durare; posate le nimistà, strignere a-" micizia e lega gli altri di rado possono, ma un Re può sempre, " e certamente un Ferrando il debbe. Perocchè le lodevoli opere " in ogni tempo han da far coloro che e possono e sanno farle. " E niuno forse riprenderà un privato che si mostri ritroso a " rimettere al suo nemico le offese; ma a diritto potrà ripren-" dersi un Re che accenni di essere inesorabile. Il perdonare " vuol magnanimità, virtù che ammirata in uomo privato in " Re non riscuote lode, perchè in Re la vi deve essere: e se in » altri la veggiamo, le diamo lode, se la non vi è, questa man-" canza si condona. Un Re deve sempre nell'operare provvedere " al suo onore; quanto più dovrà farlo ove all' onore suo " vada congiunta la comune salvezza? Noi Fiorentini a voi " chiediamo pace, lieti della fiducia di ottenerla se la chie-" diamo ad un Re; se la chiediamo a tale che per serbarsi » nostro nemico vuole obliar di esser Re ( dirò liberamente " quello che sento, perchè la vostra somma indulgenza mi fa » baldo) pronti a sopportare con tanto minor rammarico questa " repulsa, quanto lasceremo lui più disgustato di se stesso che di " noi. Ma la vostra virtù singolare fa che io cacci riguardo a » ciò ogni sospetto. Voi più che con la fortuna avete debito del " regno con la vostra virtù che ve ne fe' meritevole. Bensì » vi chiediamo cosa che necessaria certamente per noi a voi " sarà salutare. E siccome io non ho preso a ragionarvi con " l'intendimento di farvi da maestro, ma di placarvi con la pa-" tria mia adoprando con voi come con un Re cortese insieme » e mansueto oltre modo; essendo ora voi inclinato ai più sani " consigli, i quali ben capite che anche a noi talentano a ma-" raviglia posciachè gli abbiamo appresi per tali; voglio sola-" mente far sì, qualor mi riesca, che senz' altro indugio con " pari premura e sollecitudine ci uniamo a procurar quelle cose " le quali conosciamo essere il meglio e per noi e per voi. Omet-» terò pertanto quella parte dell'orazione la quale potesse pa-

27 cuius multa atque illustria semper in Christianam Rempub. nerita extiterint, et nisi quae nobis iniqua obsistat et fata-27 lis vis, videantur in posterum futura? Valeat haec quidem or ratio, aut apud homines imperitos, qui sensu magis quam natione ducuntur, aut apud barbaros animos, qui summi beneficii loco haberi volunt, si flecti se precibus magis ad of-» cium, quam causa et ratione patiantur. Apud Ferdinandum n Regem, cum causa et ratio pariter, tum existimatio homi-" num et fama semper plurimi erit : ita quidem si non illa nagis faciendis iis quae praeclara sunt, quam tuendis » iisdem et conservandis comparatur. Sed ut haec tandem » omittam: quid minus in praesentia convenire nostris rebus " videtur (communem iam ego causam hanc faciam) quam " eo in bello perstare, in quo aeque et qui victi sunt, et qui vi-» cerunt, cum illinc vires deletae penitus, hinc affectae atque » extenuatae fuerint, necesse sit communi inimico et in huiusnodi occasionem servanti integras suas, praedae relinqui?

Duo enim in Italia Principes, quorum summa auctoritas habetur adversus nos iuncti foedere estis: quibus ita fecunda multa et prospera evenerunt, ut tamen ipsi qui a vobis vincimur, conditione vobis simus paulo deteriore. Nam Sfortiae Principatus in magna tutorum dissensione parum firmus, idem vigilantis hostis et potentis insidiis, quae tectae religione foederis latent, expositus est. Vnus Venetus Senatus est reliquus: cum integer ipse bello, et nostro Galeatiique foedere satis tutus ab iniuria, tum vero ex aliorum tempore ubicunque occasio vocare videatur, paratus semper non invidiosa magis quam formidabilia omnibus arma inferre. Ac minime vereor quidem ne quod ego mox sum dicturus, ita excipiatur, quasi a me dictum sit iactantiae causa (nihil enim minus praesenti nostrae fortunae videtur convenire) sed tamen si Veneti magis suae fidei consulere, quam insidiari nostro tempori

» rervi apparecchiata o ad ammansir la vostra collera contro " di noi, o ad impetrare alla mia patria salvezza. Poiche " non è punto verisimile che valga a muovere un Re qual " siete voi forza alcuna di eloquente parlare, più che cle-" menza, equità d'animo, brama di gloria e di lode, specialmente trattandosi di conservare una città fra le prime d'Italia nobile e chiara, e dirò anche (se pur la nostra presente fortuna » ci permette di far pompa di cose vere e a tutti note) una città " che in ogni tempo ha meritato molto e in chiaro modo del " Cristianesimo, e che, se non vi si opponga quella la qual di » presente ci preme nemica e fatal violenza, bene ne meriterà an-» che nell' avvenire. Valga pure altra maniera di favellare o " appresso uomini ignoranti i quali seguitano più il senso che la " ragione, o appresso anime barbare le quali vogliono che si tenga per un gran benefizio, se a conceder quello che debbono si " lascino piegare più dalle preghiere che dagli argomenti. Ap-" presso al Re Ferrando la riputazione e la fama nella quale " egli vuole esser tenuto dalla gente del pari che gli argomenti " avranno sempre valore assaissimo, se è vero che la riputa-» zione e la fama col far le onorate opere non si conseguisce " maggiore che col mantenere e conservar le già fatte. Ma na lasciamo da parte tutto questo: qual cosa convien meno per 22 avventura attualmente al nostro meglio (giacchè io ragionerò " di questa causa come di una causa comune ) che persistere " in una guerra nella quale e i vinti e i vincitori ( mentre » per essa le forze di quelli son disfatte, le forze di questi son " mal ridotte ed estenuate ) per necessità rimangon preda di un nemico comune, che inteso a coglier siffatta opportunità serba " intera la sua potenza? Voi ed il Papa, due Principi, dei quali » somma si tiene in Italia l'autorità, confederati ci fate guerra; e felici e prosperi ne aveste i successi, ma per modo che noi vinti da voi siamo in condizioni delle vostre di poco peggiori. " Il Ducato, per la tanta dissensione in che sono i tutori dello "> Sforza, è ormai poco fermo ed alle insidie esposto di un ne-» mico vigilante e poderoso che si copre col velo di mal fida

" volnissent: et meliore nune loco nostrae res essent, et minore cum pudore, certe non ita afflictis et perditis nostris " rebus, de pace tecum, Rex, ageremus. Sed hoc sane fuit " Venetorum consilium, quod ex veteribus eius civitatis insti-" tutis coniici facillime potest, ut cum utrique nostrum fessi » bello gerendo essemus: ipsi integri succedentes, tanquam iam " rerum omnium arbitri constituti sibi gradum atque ascensum » ad totius Italiae imperium patefacerent: quod quidem facile " nisi quis Deus mature corum ambitioni occurrat, videntur esse " facturi. Ac nemini sane dubium est, quin Veneti propter " magnitudinem imperii non sint omnibus Italiae Principibus " formidabiles. Sed tamen, si quis spectare diligentius rem " velit, nulli tamen aeque ac Ferdinado Regi timendi esse » in Italia videntur. Ita enim illi superum mare perpetuo in-" festum suis classibus habent, ut non secus atque Libur-" norum et Illyrii oram , quae eorum paret imperio , littora " Apuliae legant, ac portubus qua modo illis opportunum sit " impune utantur. Quod quidem quam tutum Neapolitano Re-" quo sit, non modo in aperto bello, sed in occulta simultate " et dubia fide, nemo est ita imperitus rerum quin intelligat.

Vna est crescendi via hominibus proposita, quae semper latissime patuit, ut ex aliorum ruina et casu sibi facto gradu, quo minus possunt suis viribus eniti, ad altiora evehantur. Ita distractis olim per duos populos praepotentes viribus Graecorum, Philippus Amintae filius imperium Graeciae invasit: et cum hanc ipsam Graeciam tum Philippo Demetrii filio atque Antiocho expulso, duo maxima Regna Mancedoniam et Syriam, multasque praeterea civitates et provincias nobilissimas, specioso titulo populos a Regum dominatione liberandi, suo imperio populus Romanus adiunxit.

» alleanza. Non resta che Venezia, la quale come non ha nella " guerra sofferto nulla, e per la lega che la stringe con noi e » con Galeazzo si tien sicura abbastanza dalle ingiurie di fuora; " così degli altrui infortunii profittando sta preparata a muovere » ogni qual volta le si presenti il destro l'armi sue del pari odiate 27 che formidabili. Ed io non sospetto punto che quello che sono " ora per dire sia preso come da me detto per inutile vanto, pe-» rocchè nulla meno del vantarsi alla presente nostra fortuna con-" verrebbe: ma se i Veneziani avesser voluto mantenerci la loro " fede piuttosto che insidiarci nelle nostre distrette, e in mi-" glior condizione ci troveremmo; e in minor bassezza, poichè " lo stato nostro non sarebbe tanto afflitto e perduto, verremmo » a dimandarvi la pace. Ma i Veneziani, come può agevolmente " congetturarsi dalla maniera di fare che si è proposta ab antico " quella Repubblica, hanno intenzione di venirci addosso freschi " ed interi quando e voi e noi saremo spossati dalla guerra, di " farsi pressochè arbitri di ogni cosa, di aprirsi la via per » salire all' imperio di tutta l'Italia: e se in qualche modo la " Provvidenza non fermerà per tempo la loro ambizione, agevol-" mente per mala ventura tutto questo effettueranno. Non vi ha " dubbio che Venezia per la grandezza dell'imperio suo non sia » formidabile a tutti i Potentati Italiani: ma se alcuno voglia » più attentamente considerar la cosa, niuno deve in Italia averne » più sospetto che il Re Ferrando. Perocchè i Veneziani corrono a " loro voglia l'Adriatico con le flotte per modo che possono costeg-27 giar la Puglia come la Croazia e la Dalmazia che sono in loro » soggezione, e dei porti che più gli comodino impunemente va-» lersi a vostro danno. Quanto pericolo perciò corra il regno di " Napoli, non solo in guerra aperta, ma anche in occulta nimistà » e in dubbia fede, niuno vi è sì poco sperto che non sel veg-» ga. Han gli uomini una maniera di crescere la quale fu sem-" pre agevolissima; quella cioè di farsi sgabello della rovina e delle " disgrazie altrui, e di levarsi così tanto più in alto, quanto meno potrebbero con le proprie forze in alto salire. Così distratte » un tempo per due popoli prepotenti le forze dei Greci, Fi-

27 Europae populi omnes perhorrescant: faxit Deus immortalis, » illi ulterius ne liceat sua arma atque terminos imperii pro-" ferre. At ita quidem per Christianorum Principum dissen-" siones vires auxit ad hunc diem suas, ut per hanc eandem " occasionem, defessos illos magnitudine ac diuturnitate bel-» lorum, integris ipse viribus adortus, et nullo eos negotio vin-» cere et sibi stipendiarios facere, ac postremo maximorum " Regnorum possessione sibi cedere victos coegerit. Quam " quidem viam ita Venetos a parvis profectos initiis et prope " contemnendis videmus institisse, ut nemo iam non intelligat, » opulentissimam civitatem et cuius tantum sit terra marique " imperium, per urbium Italiae excidia ad tantam potentiam » pervenisse. Nam quid de te statuere videantur, levissima il-" lis orta de Cyprio Regno suspicio, cui te insimulabant per » viduae Reginae et filii nuptias insidiari, satis fidem facere " in praesentia cuivis potest. Nunquam est hominum fida so-" cietas, ubi utrinque vires sint pares metuendae. Quid cum " societas nulla, magni animi offensio et simultas intercedat, " in altero parum nervorum et roboris, integra et firma in " altero omnia habeantur? Quid porro cum non pax modo su-» blata inter Principes, sed adempta etiam spes omnis pacis sit? 27 An vero fore aliquando speras, ut Pontificis tibi sint ad bellum " praesto auxilia futura? Mitto equidem nunc illud quod te " minime praeterit: cum eodem bello exhaustae illius vires, " quo afflictae et debilitatae tuae, fractae pene nostrae et per-27 ditae sunt: ad subitos casus, qui nunquam hominibus non varii 27 et multi in vita agenda manent, parum praesidii tibi in illo " esse statuendum. Quod porro aliud auxilii genus, aut diutur-" num minus, aut magis infirmum videri hoc uno potest? Domo, » ne aliande quaeras, illustria tibi ea de re exempla subiiciuntur. " Nam Regni tui initio, studio partium elati summae dignitatis et » potentiae homines Regni principes cum a te defecissent: Ioanne " Andegavensi socio, eodem Aragoniae familiae perpetuo hoste, " tibi communi consilio intulerant bellum. Unus autem, cuius est n summa inter homines Auctoritas, Callistus Pontifex cum ad

" lippo figliuol d' Aminta invase la Grecia: e così il Popol Ro-" mano questa medesima Grecia, e di più la Siria e la Macedonia, " cacciatone Antioco e Filippo figliuol di Demetrio, e molte " città e provincie nobilissime, sotto colore di liberare i popoli dalla " signoria dei Re, aggiunse ai suoi dominii. Vi è oggi una po-" tenza della quale han da tremare ed Asia ed Europa; e Dio faccia " che la non possa ormai più oltre le sue armi e i suoi conquisti " distendere. Ma fu per le dissensioni dei Principi Cristiani che " quella fino ad oggi crebbe la sua possanza; talchè cogliendo an-" ch' essa il buon punto, e assaltando intera di sue forze quelli » spossati da grandi e diuturne guerre, e gli superò senza pena, » e tributarii se gli fece, e finalmente vinti gli costrinse a cederle " di estesissimi regni la possessione. Questa via medesima i Ve-" neziani si proposero di seguitare, da piccioli e quasi dispregie-» voli principii avendo incominciato; sicchè chiunque ormai com-" prende che quella città, adesso opulentissima e di cui tanto è " formidabile per terra e per mare l'imperio, pervenne a sì alta " potenza mediante l'eccidio delle città Italiane. E faccia fede » delle intenzioni sue rispetto a voi quel leggerissimo so-» spetto nato intorno al regno di Cipro, quando il Senato vi " tacciava di voler per le nozze della vedova regina col vostro fi-" gliuolo insidiar quello stato. La società di coloro che hanno " forze del pari formidabili non è mai fedele abbastanza. E che " avverrà dunque, quando non sussista società veruna, ma anzi " vi entri di mezzo gran nimistà e rancore; e una parte si » abbia poco nervo e poca vita, e l'altra sia tutta vigorosa ed " intera? Che avverrà quando tolta sia fra i Principi non che » la pace anche ogni speranza di pace? Credete voi forse di potervi » in qualche grave necessità giovar degli ajuti del Papa? Tac-» cio quello che ben sapete, cioè che, essendo esauste le forze " di lui per quella medesima guerra per la quale afflitte sono ed " infiacchite le vostre, e le nostre quasi infrante e disfatte, peca " fiducia in lui potete riporre per far fronte a quei subiti casi, » che molti e varii sempre in questa vita ci aspettano. Ma qual najuto può mai esservi per avventura o men durevole o più in" tantam dignitatem Alphonsi Regis patris tui optimi et sapientis-" simi suffragiis esset evectus, ita dux tanti belli auctorque erat: ut » in nullo Italiae Principum propter Pontificis infinitam potesta-" tem tibi quicquam esset praesidii relictum 11. Atqui invicta vir-" tute et felicitate illa tua, solus adversus vim tantam ausus " consistere, tum inimici Pontificis morte consecuta, vincere hostes » summa gloria, atque e Regni finibus postremo pellere potuisti. " Infirma fere semper spes est in auxiliis Pontificum, nisi aliae " vires adsint, et dubia futura; cum non illa quidem in Pontifica-" tu, sed in unius hominis vita, atque eius quidem qui exactae 27 iam aetalis eam sit dignitatem adeptus, din consistere hand " possit, ut male fere semper cum eo agatur, cui non aliunde » praeterea auxilium suppeditetur 12. Nam ut diu spem suam " tueatur, fortunae, id est temeritati tribuendum, cuius videtur » beneficio is longius vitam proferre. Sed ut raro fortuna con mes hominum studia voluntatesque sequitur, eas praecipue » quae ad rectum finem vitae et laudabilem diriguntur; ita " saepius eadem cogitationes nostra et consilia, quaecunque illa " finem propositum habeant, frustratur. Quae quanquam minime » dubitare possum pro tua sapientia non summe tibi esse ex-" plorata, quod in princípio statim meae orationis praefatus » sum: quo tamen foedere nos firmiores amicos tibi fore et so-" cios in posterum polliceare (liceat enim quando ipsi morta-" les sumus aeterna posteris nostris foedera ominari) ipsi in

rico ne fa dire a Lorenzo, parrebbe che quel Pontesice non potesse ssuggire la taccia almeno d'ingrato. Ma chiunque consulterà le storie di Enea Silvio Piccolomini (poi Pio II) e di S. Antonino autori contemporanei, del Becchetti e dell'istesso Giannone scrittore non sospetto di parteggiare a favore di Roma, saprà che Alsonso si adontò del procedere di Callisto, perchè questo Papa non volle acconsentire alle pretensioni esorbitanti di quel Principe, il quale per pagarsi dei benefizii parea volesse fare da Papa e da Re: e che in quanto all'inimicizia di Ferrando col medesimo Callisto, la nacque perchè il Pontesice e con esso i Baroni del Regno non riputavano per validissime ragioni Ferrando legittimo successore di Alsonso; ondechè il Papa, usando dei suoi noti diritti sulle Sicilie, dichiarava devoluto quel regno alla Chiesa per darne l'investitura al Re Giovanni di Aragona, al quale per giustizia la si doveva.

<sup>12</sup> Vedi quello che abbiamo detto alla nota 10 di questo libro.

» fermo di questo? La vostra casa di ciò vi dà segnalati esem-» pii, sicchè non dovete cercarne altrove. Cominciavate ap-" pena a regnare che per istudio di parti i Baroni, i quali " dignità avevano e potenza somma, vi si erano ribellati; e " collegatisi con Giovanni di Angiò, con quel perpetuo nenico della Casa d' Aragona, d'accordo con lui vi dichia-" ravano guerra. E quegli del quale somma è fra gli uomini " l' autorità, il Papa, Callisto salito alla cattedra per il favore n di Alfonso vostro padre, monarca ottimo e sapientissimo, " moveva e governava ai vostri danni quelle armi; sicchè, » a cagione dell'infinita potestà del Pontesice, non vi restava da " sperare in nessun Principe Italiano. Ma mediante l'invitta " virtù e fortuna vostra, poichè osaste di star solo contro tante of forze, e avvenne che Callisto morisse, poteste vincere con som-" ma gloria i nemici, e finalmente cacciarli dal Regno. Speranza " incerta e mal ferma, ove non si abbiano altre forze, sarà quasi » sempre quella che si riponga nei soccorsi del Papa; non po-" tendosi essa appoggiare al Pontificato, ma alla vita di un " uomo solo, e questo salito ormai vecchio a quella dignità: e " la leverà sempre male chi non abbia altro ajuto oltre quello; " poiche, anche quando la costui speranza per lungo tempo " la non resti delusa, bisogna riconoscer ciò dalla fortuna ossia 27 dal caso, del quale per avventura è benefizio se la vita di un " vecchio si prolunga. Ma come di rado la fortuna fida compa-" gna seguita le brame e le volontà degli uomini, quelle spe-" cialmente che guardano a retto e lodevol fine; così sovente » i nostri divisamenti e i nostri consigli, a qualunque scopo » sian volti, ci torna vani. E quantunque io non possa punto " dubitare che voi sapiente qual siete già abbiate considerato " tutte queste cose profondamente, lo che ho premesso sul prin-» cipio del mio ragionamento: tuttavia perchè possiate esser » sicuro che noi saremo amici ed alleati vostri fedelissimi nel-" l'avvenire ( e mortali quali siamo possiam bene augurarci che " quest' alleanza sia per i nostri posteri perpetua ); a voi, come se » non già una giornata ma tutta la guerra ci fosse ita male, diamo

» dicendis pacis conditionibus, tanquam non victi proelio sed bello simus, integram tibi potestatem permittimus. Qua quin dem in re cum singularis tuae virtutis et moderationis fidun cia nos magna confirmet, co te fore aequiorem nostris rebus peramus, quo non id magis adversae nostrae fortunae inn dicium, quam propensionis et studii significationem, vel ex hac ipsa mea oratione habere animadvertis.

His a Laurentio expositis, Rex, qui minime ea quae diceret, aut vana esse, aut contemnenda existimaret, cum spatium ad deliberandum sumpsisset, inclinato ad pacem animo, quem ad bellum ulterius gerendum vires defecissent, cum Florentinis foedus et societatem, quibus maxime voluit Laurentius conditionibus, inivit. Summa autem earum haec fuisse fertur: si cui corum arma inferrentar, milite, pecunia, commeatu perinde ac si de communi re ageretur, inter se iuvarent. Quae Florentinis oppida belli tempore essent adempta, ea Regi sive restituere illis, sive minus vellet: integrum relingueretur. Id datum gratiae apparebat, quo Ferdinandus tanquam victor aequioribus conditionibus foedus videretur cum Florentinis et pacem sanxisse. Ad haec convenit, non invito Laurentio, quo sibi clementiae opinionem conciliaret, ut qui e coniuratis Volaterris in arce asservabantur (in his erat Gulielmus Patius sororis vir) magistratus imperio primo quoque tempore e custodia dimitterentar: tum ut Alphonso Duci Calabrorum pro impensis in bellum factis, pecunia ad certum tempus descripta, aequis pensionibus solveretur 13. His conditionibus pace firmata, Laurentius ea de re nuntios Florentiam praemisit, ut eius laetitiae fructum, quoniam ipse erat praeterea aliquot dies Neapoli futurus, multo antea civitas perciperet: simul ut si qui per illius absentiam (id quod iam audiebat) facti insolentiores ad nova consilia spectarent, cum qualis exitus legationis esset accepissent, a suscepto consilio deterrerentur. Nam perinde at-

<sup>13.</sup> Una delle condizioni di questo trattato, omessa dallo Storico, si fu quella che i Fiorentini chiedessero perdono al Papa, e si riconciliassero con la Chiesa (V. Fabb. pag. 109). In quanto poi alle castella, vedremo che il Re non operava di buona fede, e intendeva di ritenerle per distendere i suoi dominii in Italia.

" quanta potestà volete di dettarci quali più vi piacciono le con" dizioni di pace. E in ciò, siccome ne conforta la gran fiducia
" che per noi si ripone nella vostra virtù e moderazion singo" lare; tanto più speriamo che equo sarete verso di noi, quanto
" più anche per la mia orazione potete conoscere questo non
" provenire dalla nostra avversa fortuna, ma essere significazione
" della propensione e dell' affetto che abbiamo per voi. "

Poichè Lorenzo ebbe sposte queste cose, il Re il quale non riputava nè vane nè da tenersi a vile le sue parole, avendo preso tempo a deliberare, inclinato come era alla pace perchè gli mancavano i modi di più oltre seguitar la guerra, fece con quelle condizioni che più a Lorenzo piacevano lega e alleanza coi Fiorentini. La somma dell' accordo fu questa: Che se ad alcuno di loro venisse fatta guerra, con gente con danaro con provvisioni, come se di un interesse comune si trattasse, fra loro si sovverrebbero. Quelle castella che avea tolte ai Fiorentini fosse in arbitrio del Re il restituirle; qual capitolo fu accettato per gratificar Ferrando, affinchè paresse lui vincitore aver fatto pace e lega coi Fiorentini a condizioni più per se che per loro vantaggiose. Si convenne inoltre col beneplacito di Lorenzo, giacchè bramava di conciliarsi opinione di clemente, che quei congiurati che si tenevano chiusi nella torre di Volterra, fra i quali era Guglielmo de' Pazzi suo cognato, quanto prima per comando della Signoria fossero liberati, e che al Duca di Calabria in un dato tempo certa quantità di danaro a uguali rate si pagasse. Fermata la pace con questi capitoli, Lorenzo ne mandò anche prima di ritornare l'avviso a Firenze, affinchè la città, essendo egli per trattenersi a Napoli qualche giorno, ne facesse sesta; e insieme perchè, se certuni, come udiva dire, fatti più insolenti dall' assenza di lui guardavano a novità, dopo avere inteso qual fosse il frutto di quell'ambasciata, nei loro disegni rimanessero sgomentati. E di fatto vi erano alcuni, i quali, quasichè Lorenzo si fosse avventurato a rovina inevitabile, qual temerario lo biasimavano; e predicevano come cosa certa, che quando presentato si fosse a Ferrando, que-

que ad certam perniciem Laurentius contendisset, ita quidem divinabant, damnata hominis temeritate, simulatque Regi in cospectum venisset, fore ut in vincula coniectus, id quod multorum memoria Iacobo Picino acciderat, a Rege crudelitate infami, et cui omnia sua fide potiora essent, necaretur. Quae quidem cum a solicitis de Laurentii salute dici appareret: co tamen spectare videbantur, ut multitudinem desperato rei eventu, cuius erat causa profectus, ad nova consilia impellerent. Nanque eodem tempore Florentini exules et qui in his maxime auctoritate valebat Dietesalvius Neronius, tantae oblatae occasioni non decrant: ac Regem parum officii memorem, ubi obiecta utilitatis species animum moveret, omni ratione inducere ad Laurentium tollendum conabantur. Quibus ille rebus cognitis, cum inimicorum insidias diligentia summa atque industria superasset: voluntate ctiam Regis aliquanto maturius, qui cius captus consuctudine aegre illum missum faceret, re quidem vera ut si quid novi consilii per illius absentiam iniretur, Reipub. tempora explorando, integra sibi omnia et ad pacem aeque et ad bellum reservaret, discedere omnino constituit: veritus et ipse ne qui novi exorti tumultus, Regis animum dubiac hominem fidei ab instituta amicitia alienarent. Itaque Neapoli prid. Non. Mart. amplissimis a Ferdinando honoribus affectus proficiscitur.

Iam cum fama primum, atque eam subsecutae multorum litterae et nuntii, initum esse novum foedus inter Ferdinandum et Florentinos affirmarent: et de Rege Pontifex et de Florentinis Senatus Venetus querebatur. Ita enim superiore foedere cavebatur, ut novam inire societatem, nisi consultis iis qui vetere foedere tenerentur, neutri liceret. Itaque non solum propterea quod secus egisse videbantur quam per leges foederis licebat, violatam fidem esse ab illis censebant: sed illud etiam factum querebantur, ut qui bello gerendo socii fuissent (id antem praecipue ad Xystum pertinebat) hi a novi foederis societate per summam iniuriam excluderentur. Horum querelae Florentiam atque expostulationes perlatae, magnum motum in civitate excitaverunt. Iam enim

sto Re, infame per crudeltà, e che per ogni più piccolo suo vantaggio rompeva la fede, l'avrebbe imprigionato, come molti si ricordavano essere accaduto a Jacopo Piccinino, e lo avrebbe morto. E benchè simulassero di dir tutto questo per pietà di Lorenzo; nondimeno forse intendevano a far che la città disperasse della buona riuscita della cosa per la quale il Medici si era partito, e a spingerla perciò a novità. E di fatto nel tempo medesimo i sorusciti Fiorentini, fra i quali il più riputato Diotisalvi Neroni, non mancavano di porre a profitto quella bella occasione; e si sforzavano con ogni argomento di indurre il Re, facile a dimenticarsi dei suoi doveri quando un'apparente utilità lo moveva, a toglier di mezzo Lorenzo. Ma questi, essendosene avveduto, con tutta accortezza schivò le insidie dei nemici, e anche più presto che non avrebbe voluto il Re, il quale lo accomiatava malvolentieri sotto colore di essersi invaghito di conversare con lui, ma in realtà perchè, spiando i tempi della Repubblica, volca serbarsi pienamente libero di fare a suo senno o la pace o la guerra nel caso che qualche rivolgimento fosse avvenuto in Firenze; deliberò di partirsene, venuto anch'egli in sospetto che, nascendo qualche novello tumulto, il Re, uomo di dubbia fede, non rompesse la stabilita amicizia. Ondechè ai 6 di marzo, ricolmato dei più larghi onori, venne via da Napoli.

Frattanto prima la fama annunziava, e poi le lettere e gli avvisi confermavano essersi fatta novella lega fra Ferrando e i Fiorentini; ragione per cui il Pontesice assai del Re, Venezia di Firenze si lagnava. Perocchè, secondo l'alleanza già prima conclusa, non era lecito ad alcuna delle parti strignersi con altri in lega senza il consenso di quelli con che per gli anteriori capitoli era confederata. Laonde il Senato e il Pontesice non solo avvisavano che dai Fiorentini e dal Re si sosse violata la fede promessa, non avendo questi serbato i patti; ma si lagnavano ancora perchè quelli i quali d'accordo avean fatto la guerra (lo che ben potea dir Sisto) dalla nuova lega con somma loro ingiuria sossero esclusi. Queste querele e questi rammarichi recati a Firenze svegliaron gran movimento nella città. Perciocchè non mancava gente

non deerant qui Laurentio parum aequi et calumniari eam pacem, ex qua novi hostes Reipub. exorirentur, et nova consilia agitare parati essent. Hi perfecerunt, ut cum novi belli metus populo esset iniectus, magistratus ne materia se. ditionis amplius multitudini praeberetur (id quod accidere necesse erat, propterea quod conscientia eorum, quae agebantur, ad plurimos pertinebat) novum consilium constitueret: ita ut cum septuaginta delectorum numero constaret, per eos, multitudine exclusa, de summa rerum decerneretur. Tum legatos ad Senatum Venetum legi placuit, quem si a civitate alienatum appareret, diligenter omnibus eius circumspectis consiliis, ad eas cogitationes suscipiendas, quae dignae eius gravitate essent, revocarent. Simul alia legatio ad Pontificem decernitur, si qua modo esset reliqua spes iracundum hominem, et cuiasvis rei potius quam dignitatis suac et maneris memorem placandi 14. Ac quo magis propensa civitas ad pacem viderctur, qui cam legationem obirent, amplissimi homines atque honestissimi Petrus Nasius et Antonius Rodulphius deliguntur, data iis facultate quibuscunque conditionibus visum esset, pacem cum Pontifice faciendi. Non ignoro equidem haec quemadmodum a me tradita sunt, alios tanquam adversus Laurentium facta retulisse. At Nicolaus Valorius omnia in cundem auctorem, et quidem magna cum illius laude refert. Quin etiam illud ei attribuit, ut non solum foris cura belli, sed domi eodem tempore seditionis gravi meta Rempub. liberarit. Cum enim civitas ob immanes sumptus in bellum factos, ita gravi aere alieno laboraret, ut cius dissolvendi nulla ratio iniri posset, nisi

<sup>14.</sup> Queste espressioni mi sembrano poco misurate; e per giustificarle bisognerebbe poter provare che i Fiorentini avevano offerte non solo al Sovrano di Roma, ma anche al Pontefice ed alla Chiesa quelle sodisfazioni che Sisto IV credeva dovere esigere: e forse il provarlo non riescirebbe tanto agevole quanto potrebbe credersi per le parole del nostro Autore. Non ho potuto, a dir vero, ritrovare il perchè l'ambasciata del Nasi e del Ridolfi riescisse inutile, ma è facile congetturarlo. I Fiorentini inorgogliti forse per la nuova alleanza col Re di Napoli, avendo per essa levato al Papa un saldissimo appoggio, si eran argomentati che Sisto IV dovesse piegarsi alle loro richieste,

men favorevole a Lorenzo che apparecchiata fosse a mormorare di quella pace riputata cagione di nuove guerre, e a tramar cose nuove. Ma il frutto de' costoro artificii si fu che, essendo entrato nel popolo il timor d'una guerra novella, la Signoria, all'effetto che più non si porgesse alla moltitudine materia di sedizione (lo che doveva necessariamente avvenire perchè troppi erano al fatto delle cose del Comune ) stabilì di ristrignere il governo in un Consiglio di LXX cittadini, ai quali, esclusa la moltitudine, dette nella Repubblica l'autorità che poteva maggiore. Questi ordinarono cratori al Senato di Venezia, i quali se a loro paresse divenuto nemico di Firenze, dopo averne con diligenza indagate tutte le intenzioni, a sentimenti degni della sua saviezza lo richiamassero. Nel tempo stesso si mandò un'altra ambasciata al Papa, per tentare se rimanesse speranza di placar quell'uomo sdegnoso, il quale a tutt'altro parea volesse por mente che a quanto alla dignità e all' oficio suo conveniva. E perchè più propensa sembrasse Firenze a quella pace, furono scelti oratori due uomini fra i più rispettabili ed onorati della città, Messer Antonio Ridolfi e Piero Nasi; e fu concessa a questi facoltà di trattar col Papa con le condizioni che a loro meglio paresse. Io so che altri riferisce le cose da me narrate, quasi fatte in onta di Lorenzo. Ma Niccolò Valori ce le racconta come tutte operate per suo consiglio e con suo grande onore. Anzi gli dà lode di aver liberata la patria non solo dal pensier della guerra di fuori, ma anche dal grave timore di domestiche sedizioni. Perciocchè, essendo la città, a cagione delle spese enormi fatte nella guerra, carica di debiti per modo che non poteva aver mezzo di pagarli senza che la Signoria mettesse gravezze sui privati; la plebe al solo

senza che il Comune facesse quelle parti che a sentenza del Papa dovea far con Roma; e se davano a que' due ambasciatori palesemente l'ordine di accomodarsi col Pontefice a qualunque costo, come dice lo Storico; in segreto gli ammonivano di non accettar condizione per la quale l'onor del Comune restasse offeso. Ma in tal caso mal conoscevano la natura di Sisto IV, uomo fermissimo nei suoi propositi, e risoluto anche di morir martire quando tutto gli andasse a traverso, piuttostochè transigere coi Fiorentini, se questi non confessavano la loro colpa, e non chiedevan perdono alla Chiesa.

magistratus pecuniam privatis imperaret: iam plebs tumultuari ad mentionem tributi incipiebat. Itaque cum is causam publicam simul et privatorum suscepisset, magnam tributi curam populo, seditionis metum omnem magistratui ademit: mentione facta hinc de minuendis sumptibus, quos minus necessarios vix posse ferre amplius civitas videbatur, hinc de augendis vectigalibus, cum iis locandis privatorum magis rationem haberi, quam Reipub. appareret. Haec hominis diligentia perfecit, ut et privatis nullo civitatis incommodo graviore ad suum pervenire, et magistratui tueri publicam fidem, et iis ipsis qui civitati debebant, cum non facile essent solvendo, laxiore die impetrata, repraesentare cum fide debitum ad magistratus praescriptum licuerit.

Quanquam iam apud omnes pervulgatum esset foedus Regem cum Florentinis icisse: Alphonsus tamen adhuc castra in Senensi agro habebat, per causam (ut ipse ferebat) sedandi civiles discordias et dissensiones, quae nunquam in ea civitate defuerunt, et eo tempore nondum tumultu belli sublato gravissimae exardescere dicebantur. Atque co quidem res erat adducta, ut postremo communi partium consensu in urbem vocatus, quo de privatorum controversiis constitueret, ac pacem inter dissidentes conciliaret: iam plura etiam sibi sumeret quam civium libertati expediret. Nam et supplicio afficiendo alios, et in vincula alios coniiciendo, tum multos in varias partes amandando, non Senensibus modo, sed Florentinis novis sociis in magnam suspicionem civitalis occupandae venerat. Itaque cum sero illos suscepti consilii, sed nequicquam poeniteret, qui tandem quo amentia et furore essent progressi, non ignorabant: Florentini, quo minus illius conatus reprimerent, foedere impediebantur, quod cum Ferdinando patre cupidissime ictum, omni sibi studio tuendum censebant. Tantum autem ex ea re metus civitati iniectum ferunt, ut veluti esset ventum in rerum omnium discrimen, ita prorsus Regis fidei et voluntati diffisi, de summa rerum desperarent. Ita enim censebant, cum magna alque

sentir parlar di balzelli cominciava a far chiasso. Il perchè Lorenzo, presa a petto la causa del Comune e quella insieme dei privati, levò il popolo dal grande affanno in che era per dover pagare, e la Signoria dalla paura di sedizioni: proposto avendo di riformar certe spese, le quali non erano necessarie nè più convenivano alle condizioni della città; e di aumentare il provento delle gabelle, nel cui appalto pareva che si avesse più rispetto ai privati che alla cosa pubblica. Questo accorto procedere di Lorenzo fe' sì che i privati potessero senza grave incomodo esser sodisfatti del loro avere, il Magistrato serbar la fede pubblica, e quelli stessi che erano debitori del Comune, ma che non avevano modo facile di shorsar danaro, impetrato più largo tempo, pagare, secondochè la Signoria prescriveva, il loro debito.

Era già pubblicata l'alleanza che si aveva fatta fra il Re e i Fiorentini; ma nondimeno Alfonso teneva ancora presso Siena gli alloggiamenti, mostrando di esser là ritenuto dal proposito di sedare le discordie e le dissensioni civili che giammai in quella città mancarono, e che in quel tempo, non per anche spenti i tumulti di guerra, secondochè dicevasi, ardevan gravissime. E di fatto la cosa era giunta a tanto, che finalmente con comune consentimento le parti lo ridussero dentro la città, affinchè arbitro le loro differenze aggiustasse, fra i cittadini discordi mettesse pace, insomma maggior potestà si arrogasse di quella che alla libertà del Comune era spediente. Perciocchè alcuni giudicando egli alla morte, altri alle carceri, molti al confine in disparati paesi, non solamente i Sanesi, ma i Fiorentini, alleati novelli, messe in sospetto che non si volesse di quella città far Principe. Per lo che mentre i Sanesi, tardi ed invano si pentivano della presa risoluzione, conoscendo finalmente a qual pericolo stoltezza e furore gli avesse condotti; i Fiorentini erano impediti dal reprimere gli sforzi di Alfonso per la nuova amicizia che tanto desiderata avean fatta col Re, e che si avvisavano far d'uopo mantenere a ogni costo. Tanto poi era il sospetto entrato nella città, che i Fiorentini, quasichè le cose fosser venute a rischio estremo, del tutto diffidando della fede e della buona

opulenta civitas (et quod caput est) sita in Reipub. finibus, accessio esset Neapolitani Regni, quibus viribus se tantae potentiae opponerent, plane Reipub. defuturum. His curis civitatem solicitam, novi allati nuntii subito recreatam erexerunt. Mahometes enim Turcarum Rex iisdem temporibus Rhodum classe appulsa, cum se acerrime Rhodiis defendentibus foede inde repulsus reiectusque esset: Achomatem unum e Regiis Praefectis impigrum atque audacem hominem, acceptam copiarum partem Apollonia traiicere Hydruntem iusserat, ac maritimam illam oram omnem depopulari: non sine magna opinione, cum de improviso perterritis incideret, per cam occasionem aliquam eius Regni partem, cui magnopere imminebat, posse occupari. Ita Alphonsus omnia alia in praesentia sibi esse omittenda consilia, atque hanc sibi unam curam suscipiendam existimans, magno metu non Senensibus magis quam Florentinis liberatis, inde castra movit. Hinc cum neque dies iter neque noctes intermitteret, peditatu subsequi iusso, cum delectis expeditisque equitum in Regnum contendit. At iam Achomates cum classem Hydruntem appulisset, quatuor millibus peditum lectissimorum, cum turma equitum expositis, urbem de improviso adortus expugnavit: atque ad terrorem aliis inferendum direpta eadem et incensa, ad unum omnes, ita ut neque actati neque sexui parceret, interfecit. Hinc qua aditus a mari patebat, ne temere peti ab ea parte posset, oppido munito: iam valido equitatu, quem Regia classis advexerat, instructus, non solum ad vieina oppida, sed per universum Salentinorum agrum, ita ut neque eius provinciae intima, et maxime mediterranea, salis tuta ab corum vi essent, excurrere audebat. Ita cum res, quae quanquam satis magna per se erat, ut maior tamen videretur, hostis tanta potentia efficiebat, magnopere Ferdinandum movisset: non avocandum modo filium a rebus Etruriae, sed excitandos adversus communem hostem omnes Italiae Principes censuit: ut videretur magno fortunae beneficio in illius Regnum immissus immanissimus hostis, qui averteret ab E-

volontà del Re, disperavano dello stato. Si argomentavano infatti che quando una città, come era quella, grande ed opulenta, e (ciò che più rileva) posta ai confini del loro dominio, si fosse aggiunta al Regno di Napoli, non avrebbe la Repubblica forze da opporsi a tanta potenza. Or mentre Firenze stava in questi timori, una subita novella la rincorò. Era verso quel tempo Maometto Gran Turco andato con un grandissimo navale esercito a campo a Rodi: ma quelli dell'isola con tanto animosa virtù si eran difesi, che egli con vergogna ne fu respinto e ricacciato. Ma in partendo comandava ad Achmet Pascià, guerriero intraprendente ed ardito, che tragittasse una parte dell' armata da Valona ad Otranto, e tutta quella spiaggia ponesse a sacco, essendosi argomentato che, piombando improvvisamente sopra quei popoli spaventati, avrebbe potuto in tale occasione occupare qualche parte del Regno, al quale vicinissimo sovrastava. Ondechè Alfonso, giudicando di dovere in quel frangente ogni altro disegno pretermettere, e seriamente pensare a questa sola bisogna, levò di gran sospetto i Fiorentini non meno che i Sanesi, e mosse da Siena il campo. Quindi marciando di e notte, dopo aver dato ordine alla fanteria di seguitarlo, con scelti e spediti cavalleggieri si condusse nel Regno. Ma Achmet, essendo già approdato ad Otranto, posti in un tratto a terra quattromila de' migliori suoi fanti, e una squadra di cavalleria, assaltò all'improvviso e prese la città; e per incuter terrore la saccheggiò, le dette fuoco, e tutti gli abitatori fino ad uno, senza rispetto nè a età nè a sesso, ammazzò. Poscia, fortificatosi nel porto per non esser sorpreso da quella parte, con poderosa cavalleria che la flotta del Gran Signore gli aveva condotta, non solo le vicine castella, ma tutta Terra di Otranto correva arditamente; sicchè neppure i paesi più addentro, e che erano nel cuore della provincia, sicuri si tenevano dalle violenze dei Turchi. Allora Ferrando, sbigottito da un accidente, che quantunque grave di per se più grave era fatto dalla tanta potenza di quel nemico; non solo avvisò esser bene il richiamare suo figliuolo dalla Toscana, ma anche svegliare tutti i Principi d'Itatruria tantam illi impendentem ab Regiorum armis atque insidiis ruinam. Nam et Alphonsus cum Senis exercitum abduccret, in Regnum rediturus, minime obscure erat conquestus, fuisse parum semper sibi aequam fortunam: in propinqua spe potiundae Etruriae, adeo suo opportuno atque idoneo tempore, nimium sibi tamen adversam reflare visam
esse.

Hic tantus subito exortus in Italia tumultus, facile perfecit, ut Pontifex (cum unus omnium maxime abhorreret a pacis consiliis, qui esse aliis pacis auctor deberet) veritus ne diutius tantae rei invidiam posset sustinere, de pace mentionem facientibus se aequiorem praeberet. Qui eius animus cum minus Florentinis obscurus esset: aliam legationem, quando minus ex sententia superioris eventus processerat, longe honorificentissimam decernunt: ex principibus civitatis, qui munere legationis fungerentur, duodecim delectis. Alqui homo ferox, et immiti implacabilique ingenio, ne in remittenda iniuria (quod sibi minus fore honorificum putabat) magis causae quam temporis habuisse rationem videretur: non est passus antea se a legatis adiri, quam diu per certos homines pacis conditionibus iactatis, invitos illos ad quas maxime vellet, durissimas atque iniquissimas perduxit 15, Tum victa hominis pertinacia, patientia atque obsequio legatorum: frequenti Patrum concilio iis potestate dicendi facta, unus ex his ita dicitur verba fecisse.

" Quando nihil minus convenire videtur, quam ut qui veniam victi pacemque petunt, causa cum co ac ratione

<sup>15.</sup> Lo Storico, a difesa del male che dice qui di Sisto IV, potrebbe dichiararci quali furono le condizioni durissime e iniquissime che il Papa volle imporre ai Fiorentini prima di assolverli. Se intende delle quindici galere da armarsi contro il Turco, egli poco dopo si contraddice, quando ci racconta che questo carico fu imposto ai Fio-

lia contro il nemico comune; sicchè parve che per gran benefizio della fortuna fosse mandato nel Regno quel nemico crudelissimo, affinchè dalla Toscana distornasse la grave rovina che per l'armi e per le insidie dei Regii le sovrastava. La quale opinione fu avvalorata dal Duca nel partir da Siena per tornarsene nel Regno, essendosi palesemente lamentato che la fortuna sempre gli era stata poco propizia; ma ora poi avversissima aveva da lui rivoltato il viso, giacchè in tanto vicina speranza di insignorirsi della Toscana, e in un'occasione così opportuna ed acconcia, lo abbandonava.

Questo medesimo sì rilevante caso nato in Italia fece che il Papa, il quale più che ogni altri aborriva dai consigli di pace, mentre doveva esserne consigliero, venuto in timore di non poter più lungamente reggere all'odio in che sarebbe incorso, più facile si mostrasse a chi gli moveva parole di accomodamento. I Fiorentini, saputo quest'animo suo, ordinarono a Roma un'altra ambasceria onorevolissima assai più della prima che non aveva avuto successo; e ad essa mandarono dodici fra i più illustri cittadini. Ma il Papa, uomo per natura fiero e implacabile, non volendo parer di perdonare perchè la cosa gli paresse degna di perdono, ma per le attuali necessità comuni (poichè altrimenti adoperando avrebbe creduto di rimettervi del suo onore ); non volle dare agli oratori udienza, prima che, lungamente dibattute per opera di mediatori le condizioni della pace, non gli ebbe ridotti, sebbene a loro malgrado, ad accettar quelle che moltissimo dure e punto eque egli ad essi voleva imporre. Allora, vinta l'inflessibilità di lui dall'umiltà degli ambasciatori, concesse loro facoltà di favellare in pieno Concistoro; e uno di essi, come è fama, in questo modo ragionò.

» Siccome nulla sembra meno convenire di quello che co-» loro i quali vinti chiedon perdono e pace sostengano la loro

rentini inaspettatamente nell'atto dell'assoluzione. Se vuol parlare dell'obbligo di domandar perdono, vedremo che gli oratori avevano dalla Signoria ordine di chiederlo. Che altro esigeva Sisto IV dai Fiorentini? Io l'avrei imparato volentieri dal nostro Autore, il quale mi pare non abbia fatto altro che amplificare in male il racconto del Machiavelli.

" pugnent, a quo pax et venia petenda est: brevis sane no-59 stra oratio est atque explicata futura. Vt autem nulla est " satis aequa ratio, quae in causa etiam optima, adversus 🤊 parentes liberos tueatur ( vindicanda enim horum iniuria, nunquam non laeditur pietas, cum ubi illa a parentibus pron ficiscatur, iniuriae semper nomen amittat ) ita de eo iure " decedimus, quod esse nobis nullum potuit, quandiu cum " Pontifice Maximo, Principe Christianae Reipub. parente » omnium qui in hac sanctissima religione censentur, gessimus » bellum, atque nostram spem omnem in tua clementia, Xyste 27 Pontifex, supplices collocamus. Quae cum divina virtus in omnibus, Pontificis autem propria maxime sit: si illa omnibus hominum iniuriis videri maior debet, veniam Florentini » petimus, non indigni qui illam ab eo impetremus, quem di-» vina lex occurrere ultro resipiscentibus, quem ignoscere, nguem misericordiae arcem illam quidem munitissimam, quo " se recipiant, reserare iubet. Cetera quae causa suppen ditat, consulto omittimus. Ea enim si modo ulla in re nobis " praesidio esse possunt, ut levior peccati causa videatur, » possunt perficere: minime inficiamur a nobis peccatum esse. 77 Temporis ratio, concitata multitudo scelere improborum, nimposita nobis necessitas ( quod miserrimum est in liberis " populis ) aut dimicandi, aut serviendi, Pontificem nobis qui-» dem aequiorem reddat: ut videamur penitus culpa carere, nodo poenitentibus haud desperanda venia sit, neque ipsi, " inquam, quorum hoc maxime interest, postulamus. Atque in " eo tamen nobiscum agitur praeclare, quod non a iudice, 27 cuius nomen animadversionis severitatisque est, ius ullum op petimus ( quod etiam si esset, nullum agnoscimus ) sed a Pontifice Maximo, quod eius est proprium cerlumque munus, " aut culpae liberationem, aut si nos ca magis tua clementia, " quam causa liberat, cam ipsam clementiam, lenitatem, mi-" sericordiam nobis ut liceat implorare contendimus. Tandiu nautem divinam te in terris gerentem potestatem homines os suspicient, quandiu sceleribus hominum ignoscendo, clemen55 causa per via di ragioni contro lui da cui debbon chieder 59 pace e perdono; breve e chiaro sarà il nostro parlare. Non " vi è ragione bastevolmente giusta, che anche in causa ottima " difenda i figliuoli contro i genitori; poichè col prender ven-" detta delle ingiurie paterne non avvien mai che non offen-» dasi la pietà: vero essendo che quando quelle vengon dal pa-" dre perdono il nome di ingiurie. Il perchè noi rimettiamo ogni " nostra pretensione, che non potè mai esser giusta finchè facem-" mo la guerra al Sommo Pontefice, capo del Cristianesimo, » padre di tutti quelli che sono scritti nel novero di questa san-" tissima religione: e tutta la nostra speranza nella vostra cle-" menza, o S. Padre, supplichevoli riponiamo. E siccome, ben-" chè tutti debbano avere questa virtù celeste, ella è propria " specialmente del Sommo Pontesice; posto vero che la debba ripunoi Fiorentini chie-" diamo alla Santità Vostra perdono; e ci pare di averlo a im-" petrar da colui che è obbligato per divina legge a sovvenire a » chi si ravvede, a perdonare, ad aprir la munitissima rocca " della misericordia nella quale possa il peccator riparare. Noi » a bella posta tralasciamo di esporre ogni qualunque ragione » potessimo avere, poichè, quando anche l'esporla in qualche " modo ne giovasse, potrebbe al più far sì che men grave " apparisse la nostra colpa. Noi non neghiamo punto di aver » peccato. Le condizioni del tempo, il furor della moltitudine " concitata per la scelleratezza di uomini malvagii, la dura ne-» cessità miserabilissima per un popolo libero o di combattere o » di servire ci renda più indulgente il Sommo Pontefice: chè di » parere innocenti, mentre venuti a penitenza non dobbiamo di-" sperar del perdono, neppur noi, ai quali dovrebbe più che ad " altri premere, neppur noi vi chiedimo. E ben possiamo esser » lieti che per noi non si domanda ad un giudice, il cui nome " dice gastigo e rigore, che ci sia fatta ragione, la quale, anche » se l'avessimo, crediamo di non avere; ma si chiede dal Santo 27 Padre cosa che propriamente a lui conviene, cioè che egli » ci assolva: e se per ottener questo non possiamo ricorrere alla

» tiae, lenitatis, iustitiae partes praestando, te vere Christi 27 Pontificem esse, vicariumque ostendes. Ita neque causa, cui " minime confidimus, neque ullo nostro adverso tempore ( le-" vationem enim aliquam hoc culpae habet, excusationem non , habet) neque alia re ulla superiores, ceteris vincimus. Po-" stulamus ut nobis ignoscatur: sed ab eo hoc quidem qui ci-27 tius se esse Pontificem obliviscatur, quam ut patiatur a se " ignoscendi facilitatem desiderari. At qui id postulamus? mi-» seri, supplices, perditis atque afflictis nostris rebus, et quod " caput est, qui et resipiscimus et culpam fatemur. Eo autem in " loco supplices manus tendimus, qui amplissimus idem atque 27 augustissimus semper facilis poenitenti portus ad salutem 29 patuit: cum ea temporis ratio sit, ut una nunc omnium vox 27 exaudiatur Christianos Principes adversus communes hostes " excitantium, id quod nullo modo fieri potest, nisi sublatis 27 antea discordiis ac pace ubique constituta. Nam si quid in nobis praesidii ac spei est: mutatione consilii, confisi dolo-" ris sensu acerbissimo, et (quo quidem nulla est nostra culpa naior, ut maxima illa etiam sit ) studio emendandi in po-" sterum acerrimo, atque obliterandi adeo praeteritas offen-" siones, magis te quid Pontificis Maximi persona, quam , quid causae nostrae ratio postulet, memorem futurum speor ramus. or

Cum ad hunc modum legatus perorasset: adeo iracunde et acerbe in universam Rempub. Pontifex dicitur esse invectus, commemorandis iis quae civitas adversus Pontificiam maiestatem fecisse argueretur: nihil ut adhuc de vetere odio et simultate remissum, reditum ita in gratiam constaret, ut

» bontà di nostra causa; alla clemenza alla benignità alla mi-" sericordia di lui ricorriamo. Gli uomini reveriranno in Voi " quello che tiene in terra le chiavi del cielo, quando col per-" donare alle loro iniquità, col farla da clemente da benigno " da giusto, mostrerete di esser veramente Pontefice e Vicario " di Gesù Cristo. Non abbiam dunque alcun vantaggio nè per " la natura della causa in cui non confidiamo punto, nè per le " condizioni avverse dei tempi, le quali se in qualche modo al-" leggeriscono, non iscusan per questo la nostra colpa: ma se » in tutto ciò siamo al di sotto, nel resto siam superiori. Chie-» diamo perdono, ma da quello il chiediamo, il qual dovrà pri-" ma dimenticarsi di esser Sommo Pontesice che permettere sia » desiderata in lui la facilità del perdonare. Chi siam poi noi n che il chiediamo? siamo miseri supplichevoli che già vediamo » afflitte e ridotte a mal termine le cose nostre ; e, quel che è " più, siamo ravveduti, e confessiamo la nostra colpa. Veniamo » inoltre a supplicare in questo luogo, che amplissimo e augu-» stissimo offri sempre facil porto di salute ai penitenti, e ve-" niamo in un tempo quando si ascolta la voce dell' universale » che appella i Principi cristiani a combattere i nemici comuni; con-" tro i quali non potrà mai avvenire che andiamo tutti insieme, , se prima levate non siano le discordie, e fermata dovunque la » pace. Noi faremo senno, e che il faremo ce ne assicura il " dolore il qual sentiamo acerbissimo, e il desiderio che mag-" gior di ogni nostra colpa, benchè gravissima, abbiamo di emendarci nell'avvenire e di cancellare in tutto e per tutto le " passate offese. Per la qual cosa ogni nostro presidio e speranza » sta nella confidenza che voi vogliate rammentare non quel che noi meritiamo, ma quel che da voi richiede di Sommo Ponten fice la persona. n

Poichè ebbe l'oratore in questa guisa favellato, dicesi che il Pontefice facesse contro la Repubblica sdegnosa e acerba invettiva, rammemorando tutti i torti, di cui la città era rea verso il Papa; sicchè apparisse che non aveva egli rimesso nulla della nimistà e del rancore antico, e che si era rap-

datum id tempori non hominibus appareret <sup>16</sup>. Quanquam, inquit, dubitari non posset, quin fracti hominum spiritus atque audacia armis magis quam poenitendi studio essent, se quidem

16. Se il discorso degli oratori Fiorentini fosse stato quale lo riferisce lo Storico, il Papa avrebbe avuto tutta ragione di indugiare assai ad ammettere al perdono il loro Comune: perchè essendo tanto ambigue, e direi quasi ingiuriose, dopo le molte pratiche fatte, le loro parole, ben potremmo argomentare con qual pretensione eran venuti a Roma. Infatti, prendendo a considerarle bene, par che con esse presso a poco dicano. Che la " ragione sta dalla loro, ma che di questa ragione non debbon valersi, perchè attualmente » debbon chieder perdono, e perchè non hanno mai ragione i figliuoli contro il Padre e i " Cristiani contro il Pontefice. Che Sisto, appunto perchè è Pontefice, deve perdonare, e » solo adoperando da clemante e da mansueto, mostrerà di esser Vicario di Gesù Cristo. " Che eglino son peccatori, ma debbono aver perdono." Questo si direbbe esser il concetto dell'orazione velato da espressioni spesso vili e dimesse oltremodo, ma che per altro lasciano ogni tanto travedere una profonda superbia, la qual mal si accorda con l'atto di contrizione. E se i Fiorentini avesser parlato veramente in questa sentenza, a torto si accuserebbe come dura e superba la risposta del Pontefice; chè anzi a mio senno non avrebbero meritato risposta diversa da quella che loro fa dare il nostro Scrittore; perciocchè in essa il Papa scuopre palesemente lo spirito dei supplicanti, pone in chiaro la loro colpa, e solo per usare la sua clemenza concede ad essi il perdono.-Ma come non è punto vero che il discorso dei Fiorentini fosse tal qual lo riferisce lo Storico, così non e punto vero che la risposta di Sisto fosse aspra e sdegnosa. Gioverà riferir quì le istruzioni che la Signoria avea date agli ambasciatori, quali le ha pubblicate il Fabroni nella tante volte lodata sua Vita di Lorenzo.

Andrete a Roma al Sommo Pontefice con quella celerità sarà possibile, et insieme con Messer Antonio Ridolfi, il quale si trova al presente là nostro Imbasciatore: cercherete audienza, et impetratola, et consultato prima insieme, et atteso maxime i ricordi di detto Messer Antonio, il quale per essere stato in sul fatto, potrebbe avere qualche notizia a proposito della città et dignità di essa, et così ordinato chi di voi abbi a parlare, vi presenterete al cospetto del Sommo Pontefice, et presentata la lettera della Credenzia, et facte le consuete venerazioni et ceremonie, parlerete negli infrascritti modi.

Direte, che avendo arrecato il tempo le turbationi preterite permesse da Dio, secondo che reputiamo per qualche buono effetto, il quale per questo modo più facilmente habbi a seguire, et essendo per opera maxime et gratia della Sua Santità posto fine alle turbationi, et ridotta Italia per la maggior parte a tranquillità et pace, a noi mai è paruto nè debbe o può parere dolce la pace, nè gustare et godere è frutti di essa insino a quì. Perchè la vera quiete nostra et del nostro popolo tutto observantissimo di Santa Chiesa, et di quella Sacrosanta et Divina Sede consiste interamente nella grazia di chi en epsa meritamente e per divina sorte è collocato successore di Pietro et Vicario di Cristo figliuolo di Dio nostro Redentore et Salvatore. Il perchè ci è paruto per render debito honore et reverentia a Santa Chiesa et alla Sua Beatitudine, mandare voi 12. Oratori alla Santità Sua. Et perchè siamo certi che et publice et privatim secondo la humana fragilità ad peccandum, che per noi si possono essere fatti molti errori, che

pacificato coi Fiorentini per rispetto dei tempi, non già delle persone. Non dubitar punto, egli disse, che la loro orgogliosa presunzione fosse stata fiaccata più dalle armi che dal ravvedimento:

meritamente debbono avere offeso la mente della Sua Santità, et i quali per la sua Divina Sapienzia ha meglio conosciuti che noi, che voi principalmente siate mandati per domandare venia di tutti quelli errori, ne' quali la Sua Santità judicassi noi essere incorsi, supplicemente et umilmente instando et supplicando, che non solamente si degni rimetterne tutto quello, che alla Santità Sua paresse havessimo errato, perchè tanto confessiamo essere lo errore nostro, ma di riceverne a grazia la città et il popolo nostro, et i cittadini di epsa, così Laici come Religiosi, et d'ogni qualità, et chi da noi depende, et per l'avvenire volerne coprire et defendere sotto le ale della sua paternale carità et nativa et cristianissima elemenza, annullando et obliterando al tutto ogni recordatione de'passati errori. Promettendo infine liberamente con ogni maggiore asseverazione, che la città tucta et il popolo nostro, et tutti e cittadini d'ogni conditione et ordine et pubblicamente et privatamente è in ardentissimo desiderio di fare frutti degui di penitenza: et che la Santità Sua per effetto et experientia habbi a conoscere la fede studio, observantia et culto nostro in verso Santa Chiesa, et in verso la Sua Beatitudine, perchè si conoscerà per vera prova, che non solamente siamo que'Fiorentini, che siamo stati sempre fautori et addicti a Santa Chiesa; et qui se vi parrà, potrete referirne brevemente qualche esempio, come vi occorrerà: ma vi ingegnerete superarli, et con fede et con opere in verso l'onore e dignità di Santa Chiesa, et di Sua Beatitudine in modo, che mai la Sua Santità si harà a pentire di questa sua clemente et humana deliberatione. In questi effetti et altri, che migliori vi occoressino, parlerete et domanderete venia, et attenderete la risposta. La quale se sarà come è conveniente, et come speriamo che ne vegga volentieri, et exaudisca le nostre ragionevoli petitioni, attenderete a fare le consuete visitationi de' Cardinali con conveniente prestezza, raccomandando a ciascuno la città, et offerendo quella alle Reverendissime Signorie Loro colle lettere della Credenzia, che arete a ciascuno, et di poi piglierete licenzia, et vi tornerete, restando nondimeno per la Dieta quello o quelli che altra volta vi significheremo.

Se la risposta desse dilazione, harete diligentemente ad avvertire la natura della dilazione. Se giudicassi essere la cagione giusta, et la dilazione breve, et che non abbi a derogare alla dignità vostra et della città, aspetterete et solliciterete la expeditione quanto più potrete con gravità et prudenzia, et aspettando per avanzare quello tempo, et nello passare al tutto vacuo d'ogni opera pubblica, et d'ogni officio di legazione farete le consuete visitazioni de' Cardinali, come si dice di sopra, et pregherete vi dieno e loro favori a essere presto et bene espediti; et ispacciati del tutto, ritornerete come di sopra.

Se la dilazione fusse artificiosa et cavillosa, et non necessaria al fatto, ma a darne parole, et maculare la pubblica dignità, ceme verbi causa se si introducesse menzione di danari per la absoluzione, o altra, se si domandasse dimestratione alcuna per observantia dello interdetto, se l'absolutione et beneditione non avesse a essere generale, ma escludesse qualche uno in particolare, o qualche altra cosa simile, et alla città o in pubblico o in particolare ignominiosa, et che questo chiaramente conoscessi, non ei pare che debbi essere frutto alcuno nel vostro soprastare. Il perchè, justificata bene la ca-

cui supplicum preces et verba modo, non quo animo pacem a se precarentur, spectandum censeret, veniam se illis daturum: sed ea tamen conditione si animum inducerent, leges victis imponenti, ut aequum esset, nulla exceptione obtemperarent. Nunquam autem illos aut a salute sua longius, aut propius perniciem fuisse, quam cum maiorum vestigiis insistentes, unius

gione, come accaderà per le cose, che in sul fatto saranno seguite, delle quali non si può dare al presente particulare commissione, vi ritornerete pigliando licenzia dalla Santità Sua et supplicando, che si degni bene considerare l'atto, che la nostra città ha fatto in verso quella Santa Sede et Sua Beatitudine per debito nostro, come è debito d'ogni Cristiano venerare quella Santa Sede, et a quella umilmente declinarsi, et quello da altra parte, che a quello atto si conviene, et quale è l'ufficio pastorale, perchè non dubitiamo quello non ha fatto ancora, lo farà altra volta, quando, et come meglio parrà alla Santità Sua.

Potrebbe aucora accadere la repulsa senza alcuna dilazione et tergiversatione, la quale perciò per cosa alcuna possiamo persuaderci, pur perchè in ogni caso non habiate a stare perplexi et in dubio di quello, che habiate ad seguire, nella aperta repulsa direte, che nondimeno siamo molto contenti avere fatto quello che abbiamo extimato sia usficio di fedele, cristiano, et religioso popolo, perchè sappiamo, sebbene non ha giovato, dove principalmente doveva giovare. Iddio certamente harà avuta accetta la nostra umiltà et reverenzia a quella Santa Sede, et i Principi ancora et popoli Cristiani abbiamo speranza non accuseranno, maxime in questo si pericoloso tempo, questa nostra supplica, et religiosa deliberazione, et vi partirete visitando prima, et non visitando i Cardinali, come iudicherete essere in beneficio et honore della città, perchè in questo caso non possiamo, per non potere intendere la disposizione delle cose d'allora, dare determinata Commissione. Visitandoli, quando così vi paresse, raccomanderete la città, et offerite quella, che è la comune et consueta commissione a' Cardinali, et pigliando licenzia direte qualche cosa ancora della repulsa ne' sopradetti effetti, mostrando, che Iddio, il quale non respicit oculis carneis, et gli huomini senza passione certamente altrimenti di questo nostro così umile et così religioso atto giudicheranno, che quivi non è stato judicato; et così senza alcuno non necessario indugio vi ritornerete.

Farete alla giunta vostra subito saperlo al Reverendo Padre nostro Arcivescovo Messer Rinaldo Orsino, et con lui communicherete la cagione della vostra andata, et tutte le vostre commissioni, et richiederetelo ne vogli consigliare et accompagnare alla vostra prima udienza, parendone, che così sia conveniente andando voi per la venia al Sommo Pontefice, che sia presente lui, che nelle cose spirituali et sacre è nostro Duce et Pastore, et secondo che lui vi addirizzerà, eseguirete. Crediamo che la particolarità di Lorenzo sarà compresa col pubblico, come pare conveniente; ma se pure e si avessi a trattare di lui seorsum dalle cose pubbliche, sarà la procura sua in Antonio de'Medici, il quale eseguirà per detto Lorenzo quanto ne parrà a voi Imbasciatori, et ancora a Messer Antonio Ridolfi, che di questa cosa ha più notizia per essere stato più tempo in simile pratica.

Se fussi fatto menzione dello Arcivescovado di Pisa, de'Beneficii dati nel tempo della guerra, e delle imposte et exationi de' Preti nel detto tempo, bisogna ancora rife-

nondimeno, siccome si avvisava di dover guardar solamente alle preghiere e alla parole di loro supplichevoli, non all' animo con che da lui imploravan pace, volere ad essi perdonare; ma purchè si inducessero ad obbedire senza eccezione, come era dovere, alle leggi che egli a loro vinti imporrebbe. Non essere stati mai più lontani dalla loro salvezza, più vicini alla loro estrema rovina, che allorquando, calcate le orme degli antenati, non per mantenere la dignità e lo stato (chè poteva questo parer mal più leggiero) ma per istabilire un tiranno avevano ardito di far contro il Sommo Pontefice quella guerra tanto perniciosa alla Repubblica quanto empia e nefanda. E poichè ciò non bene cono-

rirne in questa parte a quello che detto Messer Antonio ne conferirà con voi, et che sarà di nostra intenzione pienamente informato, et a notizia di quel che sopra ciò sè praticato.

Quando le cose fussino così composte et posato tutto secondo il bisogno et desiderio nostro, et secondo le vostre supplicazioni, non essendo ancora seguita la restituzione delle cose nostre, ci parrà tempo da cominciare a richiedere la Santità del Papa di usare l'opera sua in favore delle cose nostre. Sarete adunche al cospetto suo, et supplicherete, che si vogli degnare interporre la sua opera, perchè la città nostra ritorni in possessione delle cose toltone nella passata guerra, perchè ancora che sieno certi, che la Maestà del Re è bene disposta observarci la sua fede, nondimeno è tanto la riverenzia della Sua Maestà inverso la S. Sede, che lo farà molto più volentieri, quando ne sarà confortata dalla Santità Sua. Et il popolo nostro, che niuna cosa aspetta con maggiore desiderio, riconoscerà questo benefizio dalla Sua Santità, et accomuleragli alli obblighi universali et eterni suoi inverso di noi, et renderassi molto più prompto a ogni deliberazione, che si arà a fare per la defensione della religione di Cristo.

A luogo e tempo raccomanderete alla Santità Sua la città et il popolo nostro, et in spetiale i nostri mercatanti, e supplicherete, che i benefici della nostra Jurisdizione si degni la Sua Santità difenderli dalle Commende et per honore della Santità Su,a et per contento universale del popolo nostro.

Ben considerando la natura degli ordini contenuti in questo documento, chiaro apparisce che, non avendo potuto gli oratori da quelli punto dipartisi, le cose debbono esser corse fra loro e il Papa diversamente assai da quel che lo Storico racconta, e che il discorso degli oratori deve essere stato assai più da penitenti che quello il quale egli a loro appropria. In quanto poi alla risposta, il Becchetti scrive: = Il Bruto, nella sua storia di Firenze, contro la verità del fatto, pretende che Sisto IV gli trattasse (gli ambasciatori) in quest'occasione con termini troppo aspri. Ma Iacopo Gherardi di Volterra che era presente ci ha fortunatamente trascritti i sentimenti esposti in quest'occasione dal Santo Padre, nei quali null'altro si scorge che l'affetto di un Padre troppo afflitto sulle colpe di figliuoli male accorti, e pieno per essi di viscere di carità. = Questa vittoriosa testimonianza condanna di falsità quello che ci racconta il nostro Autore, il quale in questo luogo come in molti altri seguitò troppo ciecamente il Machiavelli.

hominis, non dignitatis quidem aut salutis tuendae (mitius enim id malum videri potuisse) sed dominationis constituendae causa, aeque et perniciosum Reipub. et nefarium impiumque bellum cum Pontifice Maximo gerere essent ausi. Quae quoniam minus viderent: ut furiosis hominibus et qui capti mente essent, certa victus ratio, quo citius ad sanitatem redirent, constitucretur: eas se illis pacis leges impositurus, quibus aliquando intelligerent, et viribus quibus maxime subnixi insolescerent, et libertate, quae esse charissima hominibus deberet, non adversus Christianae Reipub. moderatorem, quem illi fracta armis ferocia, parentem communem omnium agnoscerent, sed pro religione sanctissima, pro salute populorum, pro pace et concordia Italiae sibi esse utendum. Nanque et in eo illos maquopere falli, qui peccandi impunitatem et licentiam, qua elati superbiant, tanti sibi faciendam putent: cum iidem non videant, libertatis praemium sibi, quam unius potestati atque imperio habeant addictam, hanc eandem impunitatem et licentiam esse. Facile autem intelligi posse, non eos liberos esse, quod quae velint impune agant: sed quod gratis servire non queant, hanc illis mercedem a superbissimis dominis esse constitutam: opimam illam quidem quando libidinem peccandi, quam improbi modo quaerant, communi habeant libertate potiorem. Quae sane co se libentius commemorare: quo magis ctiam intelligant, non omnino illos sua opinione falsos esse, qui in principio suae orationis parentis sibi personam imposuerint. Nam et parentis se, et quidem parentis lenissimi munere in praesentia fungi, qui liberorum proterviae et contumaciae oblitus, non ferro domandam sibi eorum ferociam, sed verbis comprimendam esse statuerit. Itaque se illos magnopere (quod corum in primis interesset) monitos velle, operam in posterum darent, ne per corum audaciam atque insolentiam, victa sua lenitate, qua illi diutius, quam aequum esset, abusi viderentur, sibi ad ferrum esset et ad arma redeundum: quod in morbis gravioribus usu veniret, quibus cum lenior curatio minus procederet, remedia adhiberentur acriora. His dictis, cu-

scevano, come all'infermo che perdè il senno e diventò frenetico si prescrive un vitto regolato, sicchè presto torni a sanità; così voler egli a loro imporre tali leggi di pace, per le quali finalmente capissero che quelle forze onde tanto insolentivano, e quella libertà che a chiunque dovrebbe esser carissima dovevano adoperarla non contro il Capo della Chiesa, che ora, domata con l'armi la loro bizzaria, riconoscevano padre comune: ma per la religione santissima, per la salute de' popoli, per la pace e per la concordia d'Italia. Grande essere il loro inganno, quando tenevano in tanto pregio l'impunità e la licenza del peccare, di che invasati inorgoglivano; e non vedevano che prezzo appunto della libertà per loro venduta alla potenza ed all' imperio di un solo era questa medesima impunità e licenza. Agevolmente intendersi che non son liberi coloro i quali impunemente fan quel che vogliono, ma che questa è mercede da tiranni superbissimi pagata agli oppressi, perchè avergli non potrebbero servi gratuitamente; mercede davvero larghissima, quando la facoltà di saziar le proprie libidini, che è quel che cercano i malvagii, più della libertà del Comune si estimi. Rammemorare egli volentieri a loro queste cose, all'effetto che meglio intendessero non essersi male apposti quando in lui sul principio dell'orazione avevan riconosciuto la persona di padre. Da padre infatti ora far lui verso di loro, e da padre mansuetissimo, che, dimenticata la protervia e la contumacia dei figliuoli, avea stabilito non di domar col ferro, ma di comprimer con le parole la loro fierezza. Volergli perciò chiaramente ammoniti (e questo capisser bene) di guardar che da li in poi vinta non fosse per la loro audacia e insolenza la sua mansuetudine, la quale molto più lungamente che non conveniva avean essi abusato; e non dovesse egli tornare al ferro ed alle armi, come suole avvenire nelle gravi malattie, nelle quali, meno giovando una cura più blanda, bisogna adoperare rimedio più doloroso. Poichè ebbe dette queste cose, fece alla presenza di tutti leggere le condizioni con che rimetteva i Fiorentini alla Comunione; alle quali, come se non gli avesse gastigati ancora abbastanza, aggiunse, mentre nessun se lo aspet-

ravit foederis conditiones palam atque omnibus audientibus recitandas, quibus (etsi ea de re facta adhuc mentio nulla erat) tanquam non adhuc satis saevitum esset, addi praeter omnium expectationem imperavit, ut Thracio bello, quandiu hostis in Italia maneret, quindecim longas naves armandas suo sumptu, ac statim Ferdinando Regi mittendas, quo illi usui ad propulsandam vim belli essent, curarent 17. Quod quidem durissimum civitati onus et gravissimum futurum, cum neque studio, neque gratia, neque precibus ullis, neque gravissimis denique calamitatibus commemorandis, quibus afflicta Respub. ac perdita pene esset, ut demeretur de ceteris conditionibus pacis, impetrare legati potuissent: missus postea Guidantonius Vesputius, qui functus legatione ad Ludovicum Regem iisdem forte diebus redierat, sive iam dies hominem, sive preces amicorum placassent, sive cum deferbuisset animi vis atque iracundia, sua sponte collecto animo, hoc sibi esse agendum statuisset, et hoc ipsum facile, et multa praeterea, quae reconciliati animi signa illustria haberent, impetravit 18.

Ita ubique constituta pace, Florentini tempore Ferdinandi

17. Mi par che lo Storico non abbia ragione di riprendere l'operato di Sisto IV quando comandava ai Fiorentini che in ammenda del loro peccato mantenessero quindici galere per discacciare i Turchi. Fu questa la penitenza che il Pontefice a loro impose, grave per avventura, ma degna di chi la imponeva, degna di quelli ai quali era imposta. Si trattava di mandar via d'Italia un nemico crudelissimo che minacciava di volersene insignorire; ed il Pontefice faceva ogni possa con l'autorità sua per chiamar tutti i Principi a dar mano all'impresa di respingerlo dalla più nobile e dalla più fiorita provincia dell' Europa. D'altronde le ricchezze dei Fiorentini non potevano meglio rivolgersi che a quest'opera grande, onorata, necessaria. Perciò a me pare che la penitenza imposta a Firenze fosse la più decorosa per la città, la più ragionevole per parte del Pontefice, la più utile all'universale del Cristianesimo. Nè i Fiorentini aveano a dolersene perchè la fosse inaspettata, dovendo parer ridicola la pretensione che, trattandosi di una penitenza, avesse prima col loro beneplacito a determinarsi quale 🤋 quanta la dovesse quella essere. Il perchè, quantunque io non creda vero che non se ne fosse avanti tenuta menzione, e pensi anzi che la cagione per cui si ebbero a far lunghe pratiche prima di venire all'atto solenne di ribenedire il Comune fosse appunto la renitenza degli oratori ad accettare questo gravame, giacchè era scritto nelle loro istruzioni se si introducesse menzion di danari per l'assoluzione . . . . . non ci pare che debbi essere frutto alcuno nel vostro soprastare: ciò nondimeno, anche quando il Papa avesse aspettato ad applicare questa penitenza nell'atto dell'assoluzione, io non

tava, e fuori delle cose praticate e ferme, che dovessero tenere armate di loro denari XV galere contro il Turco tutto quel tempo che questi rimanesse nel Regno, e subito mandarle al Re Ferrando, perchè se ne servisse a cacciar da Italia i nemici. Gli oratori di ciò si dolsero; ma nondimeno per quante pratiche, per quante istanze, per quante preghiere potesser fare, quantunque rammemorassero le calamità gravissime, dalle quali era stata afflitta e quasi rovinata la Repubblica, non poterono impetrare sosse tolta dalle altre condizioni di pace questa, che era per essere alla città di gravissimo peso. Ma poscia, essendogli mandato oratore Guido Antonio Vespucci, che poco tempo innanzi era tornato dall'ambasceria a Lodovico Re di Francia, o che il Papa fosse dal tempo e dalle preghiere degli amici addolcito, o che dopo raffreddatosi l'impeto e l'ira dell'animo, tornato a miglior senno prendesse di per se nuova risoluzione; il Vespucci agevolmente quel che chiedeva ottenne, con la giunta di molte altre grazie, lo che fu chiaro argomento di riconciliazione.

Essendosi pertanto così fermata ovunque la pace, i Fio-

veggio il perchè possa a lui darsi debito di crudeltà d'ingiustizia di slealtà per avere imposto questo peso ai Fiorentini. E la ragione per cui la Repubblica si reputò aggravata altra non fu se non che l'erario, ridotto al verde per le guerre che laceravano l'Italia, non avea modo (cosa miserabile a dirsi!) per contribuire, come voleva Sisto IV, a cacciar dall'Italia le armi dei Turchi.

18. Questo generoso operare del Pontesice ci mostra evidentemente, contro tutto ciò che ne hanno detto gli storici a lui troppo avversi, qual sosse la sua natura.

Parcere subiectis et debellare superbos
ecco la gran massima del suo governo, quella massima che messe e mantenne in mano di
Roma il freno del mondo. Finchè parve a Sisto IV che bisognasse difendere le ragioni
della Chiesa oltraggiate, le difese virilmente; nè si lasciò piegare per quanto si facessero
tutte prove per mettergli spavento: ma poichè i Fiorentini si furono umiliati alla Chiesa, franca, intera, leale, diversissima da quelle che solevan farsi in quei tempi per l'Italia fu la sua riconciliazione; e poichè gli se ne presentò l'occasione, ne dette chiaro
argomento. Non così il Re di Napoli, non così i Fiorentini stessi. Quegli con politica
tenebrosa e con rei fini finse di ritornare amico del Comune, per poi ritenersi e far
proprio dominio quello che aveva conquistato in Toscana. Questi preser di nuovo a dar
favore ai ribelli della Chiesa e a collegarsi coi nemici del Papa per ridurlo a mal partito e così vendicarsi; non ricordandosi che l'avevan da fare con Sisto IV, il quale benchè vecchio seppe finecar la superbia dei suoi nemici, e disfarli sotto le porte di Roma.

observato, eum quamdiu liceret, quando nullo neque officio, neque religione, quam nullam agnoscebat, movebatur, ad aequiores omnino pacis conditiones perducere constituerunt. Ac minime frustrati sua spe, ab eo quanquam et tergiversante et invito, oppida per belli tempus Reipub. adempta extorsere: cum id illis quanquam integra res illius arbitratui permissa esset, minime negare suo adeo adverso tempore auderet. Nam cum ea Alphonsus impositis in singulis praesidiis Senensium fidei commisisset: quos minime omnium aequos Florentinis defensuros adversus eorum vim omnem sperabat: militem inde abducere ad bellum coactus, quandiu spes erat ea accipi beneficii loco, petentibus non invitus concessit. Verebatur autem ne per causam corum recipendorum, inducto exercitu in Senensium agrum, transitu eos prohiberent, qui aut a Pontifice Maximo, aut ab aliis Italiae Principibus posito sibi in tanto rerum omnium discrimine, auxilio mitterentur: ut Florentini quidem id non illius fidei magis quam tempori, cui erat serviendum, acceptum referrent. Ita receptis oppidis, iam omnis adempta materia videbatur Laurentii adversariis illius laudi obtrectandi. Tanquam enim et bellum pariter illius culpa male gestum, et iniquis conditionibus parta pax esset: ita belli tempore in magnum discrimen illum civitatem coniecisse amittendae libertatis, et per induciarum tempus, quo sibi modo a periculo caveret (quae hace illum cura una urgebat) patriam Regi avarissimo et crudelissimo addixisse querebantur. Nunc cum hic rerum exitus, magis fortunae beneficio, quam Regis voluntate aut cuiusquam consilio esset consecutus: laeta multitudo unum Laurentium tanquam divinum quendam hominem et delapsum e coelo, tantarum rerum auctorem admirabatur: cum quidem nemo dubitaret non eundem deterrima conditione, quando casus magis et temeritas qualis esset illius consilii eventus, quam ratio ulla ostendisset, calumniae atque obtrectationi inimicorum, amplam fuisse materiam praebiturum. Qua re non solum, quae vere illius prudentiae erant adscribenda, sed quae fors temere obieccrat, illi laudi vertebant, cum finem rei gestae magis horentini, veduta la presente necessità di Ferrando, deliberarono di condur questo Re, che non conosceva nè dovere nè religione, a condizioni di pace più sopportabili. E ad essi non tornò vana la loro speranza; perciocchè, quantunque Ferrando tergiversasse e condiscendesse di mala voglia, pur gli cavaron di mano le castella, le quali si era tolte in tempo di guerra; e, benchè la cosa fosse stata rimessa nell'arbitrio di lui, in queste sue avversità non osò egli punto ricusar di restituirle. Alfonso le avea già tutte presidiate e date in mano ai Sanesi, i quali sperava che, meno di chiunque altro benevoli ai Fiorentini, le avrebber difese contro ogni costoro assalto; ma costretto a levarne i presidii per condurli alla guerra del Turco, senza sdegno, quando potea sperarsi che il renderle fosse tenuto come un benefizio, le concesse ai Fiorentini. E tanto più dovè farlo, quantochè temeva conducessero a ricuperarle l'esercito nel Sanese, e impedissero il passo alle genti che e dal Pontefice e dagli altri Principi Italiani fosser mandate al soccorso di lui ridotto a rischio di perdere ogni cosa; ondechè i Fiorentini questo benefizio più che dalla fede del Re, dalla necessità che lo stringeva riconoscevano. Così recuperate quelle castella, pareva levata agli avversarii di Lorenzo ogni ragione di denigrarlo. Come se infatti per sua colpa e la guerra fosse stata mal guerreggiata, e la pace si fosse avuta a condizioni svantaggiose; costoro menavan lamento che nel tempo delle ostilità egli avesse condotto Firenze a gran pericolo di perdere la libertà; e nel tempo delle tregue per liberar se stesso (come quegli che solamente per questo era in affanno ) avesse dato la patria nelle mani di un re oltremodo avaro e crudele. Ma ora che, per il benefizio della fortuna più che per la volontà del Re e per il consiglio di persona, le cose avevano avuto un felice termine; la moltitudine lieta, in Lorenzo come in un uomo divino e sceso giù dal cielo ammirava l'autore di tanto miracolosi eventi; mentre per altro tutti avvisavano, che quando le cose fossero avvenute diversamente, e la cieca fortuna più che l'umana prudenza non avesse favorito il consiglio del Medici; questi (tristissima condizione degli nomini!) avrebbe ofmines imperiti, quam rationem et modum in agendo spectarent, qui in foedo etiam rerum eventu, temerariis consiliis debet atque inceptis anteferri, cum ea laetum finem consequantur.

Quae dum Florentiae ad hunc modum geruntur: in Salentinis Achomates magno terrore iam non solum vicinis populis, sed universae Italiae illato, crebris ex Thacia nanciis certior fit, Mahometem mortuum, ac Gemem et Baiacetem ab eo liberos relictos de Principatus successione inter se armis decertare. Itaque ne difficillimo tempore magnae vir auctoritatis et potentiae abesset, pactus cum Ferdinando, ut recepta Hydrunte, se abire inde incolumem cum suis pateretur, nactus idoneam tempestatem ex Italia solvit: cum metu quidem ingenti Regem, ceterosque Italiae Principes, ad quos Ferdinando victo, eius belli flamma tanquam continenti incendio perventura videbatur, falsa omnium expectatione liberasset. Et si autem belli principia fuerant minime contemnenda, capta et direpta nobilissima urbe, et quae ad classes recipiendas peropportuna videbatur: progressus tamen et multo magis exitus belli, ubi sibi eo viribus maioribus incumbendum hostis statuisset, timebatur: cum ille numquam non ad internecionem gereret bella.

Erat per id temporis ita universa Italia divisa, ut alii Pontificem Maximum et Senatum Venetum, qui iam foedere coierant, cum quibus Genuenses et Senenses, aliaeque Italiae civitates sentiebant: aliae Ferdinandum, Florentinos, Ludovicum Sfortiam, cum is unus in Insubribus, eiecta Bona Galeatii matre, imperium moderaretur, foederis principes sequebantur. Quo quidem in statu cum res essent, Veneti bellum, quod diu animis agitaverant, Herculi Ferrariensium Duci intulerunt. Querebantur enim cum Senatus beneficio,

ferto larga materia alle calunnie e alle mormorazioni dei suoi nemici. Laonde non solamente ciò che davvero doveva ascriversi a merito della mente di Lorenzo, ma anche quello che era stato favore d'impensato accidente volgevano in lode di lui; conciossiachè gl'ignoranti più al termine delle operate cose che al senno con che si erano operate guardavano, mentre anzi il senno anche nei tristi eventi deve ai consigli e alle imprese temerarie anteporsi, ancora quando queste tocchino a lieto fine.

Per tal modo si governavano in Firenze le cose, quando Achmet, che da Otranto sparso aveva il terrore non solo fra i popoli vicini ma per tutta l' Italia, ricevè con replicati avvisi la novella che Maometto era morto; e che i figliuoli di quello Gemè e Bajazet venuti in discordia, con le armi si disputavan lo scettro. Ondechè per non esser lontano in tempi sì difficili, egli che avevasi per uomo di autorità e potenza grande, reso d'accordo a Ferrando Otranto, a patto che questi lo lasciasse partire senza inquietarlo, colta la stagione adattata, sciolse da quella spiaggia; e liberò, mentre nessuno se lo aspettava, da gran paura il Re e gli altri Principi Italiani, ai quali parea che, vinto Ferrando, dovesse la fiamma di tanta guerra, come per incendio contiguo, appiccarsi. E benchè quel primo assalto non fosse stato punto da tenersi a vile poichè si era veduta presa e guastata una città nobilissima che aveva un comodissimo porto; pure recavano spavento i progressi, e assai più il termine di quelle armi, qualora il barbaro avesse deliberato di condurre forze maggiori; molto più che e' non faceva altra guerra che di sterminio.

Trovavasi in quel tempo divisa l'Italia per modo che da una parte stavano stretti in lega Papa e Veneziani e con essi i Genovesi e i Sanesi ed altre città consentivano; il resto seguitava i Fiorentini, Ferrando e Lodovico, poichè questi, cacciata Bona, del Ducato tenea la reggenza. Erano in questo stato le cose quando i Veneziani mossero, come da gran tempo avevano in animo, ad Ercole Duca di Ferrara, la guerra. La ragione fu che, possedendo egli per benefizio del Senato quanto si stende da Rovigo a Ferrara sulla sinistra del Po, il quale è larghissimo territorio, ma col patto

quicquid a Rhodigio oppido intra Padum amnem et Ferrariam pateret, qui ager latissimus erat, ea lege possideret. ut et sale Venetorum importato certo vectigali persoluto uteretur: et a Repub. missum magistratum ad ius dicendum acciperet, quem Prodominum appellabant, utrunque illum in praesentia facere recusare. Totius autem summa in eo vertebatur: ut cum Hercules contenderet, certum vectigali pendendo tempus ac magistratui accipiendo esse praefinitum, cuius iam dies abiisset: Veneti contra ita ius civitatis tuerentur, ut dicerent, quandiu is possessione eius agri haereret, standum illi iisdem conditionibus esse, quibus in principio inter eos convenisset. Quae gravis controversia cum minui nulla alia ratione posset, atque omnino Hercules qui in possessione maneret, se foederis conditiones, quemadmodum Senatus postulabat, servaturum negaret: Veneti qui pertinere hoc ad civitatis existimationem censebant, cum aliam omnem disceptationem suscipi frustra appareret, quae aequo iure definiretur, bellum illi inferre, ac publicum ius tueri armis constituerunt. Quo probato consilio, Robertum Sanseverinatem, qui iam ex Insubribus Ludovico iratus decesserat, Genua evocatum copiarum Reipub. imperatorem legunt, iussis ceteris exercitus Ducibus milites summo studio conscribere, ita uti ad certam diem praesto cuntibus ad bellum essent. Iisdem temporibus Senatus Hieronymum Riarium in urbem magnificentissimo apparatu excepit, ac ne qua in re sibi quicquam reliqui faceret, quae pertincre ad illius honorem videretur, et civitate et iure ferendi suffragii, qui honos apud illos habetur amplissimus, donavit. Hic tantus Venctorum apparatus suspiciosam civitatem magnopere movit, de Pontificis side solicitam, quem semper pro temporis ratione et rerum suarum, consilia capturum non ignorabat. Magna autem hominum pars vereri videbatur, ne multo gravius bellum, et Reipub. perniciosius per belli Ferrariensis occasionem et Pontifex aeque et Senatus novo illi foedere iunctus agitaret. Ita summo studio pecunias cogere, commeatus expedire, delectum militum habere, atque

di ricevere il sale ( mercè una gabella ) e il Visdomine da Venezia; attualmente sì dall'uno che dall'altro carico si chiamava libero. La questione stava dunque in questi termini: Ercole sosteneva che il Senato avea determinato un tempo, oltre il quale Ferrara non dovesse più pagare quel dazio, nè ricevere il Visdomine, e che questo tempo era finito: i Veneziani dal loro canto rispondevano che il Marchese doveva star sempre alle medesime condizioni in principio fra loro convenute. E siccome questa difficile controversia non potea per alcuna maniera comporsi, ed Ercole che era al possesso del fondo si ostinava a non voler mantenere i capitoli, come il Senato richiedeva; i Veneziani, ai quali sembrava in questo fatto ne andasse del loro onore, posciachè conobbero che ogni altra pratica per aggiustar le cose in pace si farebbe invano, stabilirono di dichiarargli la guerra, e di far valere le loro ragioni con l'armi. Approvato questo consiglio, chiamaron da Genova Roberto da Sanseverino, che nimicatosi con Lodovico si era partito dal Ducato, lui Capitano fecero delle loro genti, e comandarono agli altri condottieri di arruolare con ogni sollecitudine truppe, cosicchè in un dato giorno le avesser pronte a escire in campo. Nel medesimo tempo il Senato ricevè nella città Girolamo Riario con pompa magnificentissima; e per non lasciare indietro cosa che potesse recargli onore gli donò la città e la gentiligia, segno sempre di onore grandissimo a qualunque lo dona. Queste sì grandi preparazioni de' Veneziani mossero sommamente i Fiorentini sottili in sospettare, come quelli che dubitavano della fede del Papa, il quale sapevano esser pronto sempre a prender quel partito, che credesse al tempo e agli interessi suoi convenire. Perciocchè molti temevano che una guerra assai più grave e perniciosa alla Repubblica, sotto l'ombra di quella mossa a Ferrara, nell'animo volgessero il Papa e il Senato con nuova lega congiunti. Deliberarono pertanto di far danaro con ogni studio, di mettere in ordine le provvisioni, di levar genti scelte, di rafforzar con presidii le castella, e si elessero per capitano Costanzo Signor di Pesaro. Nel tempo medesimo Lodovico Sforza, il quale temeva di tutto come principe nuovo in regno usur-

oppida praesidiis firmare instituunt, Constantio Pisaurentium Regulo, qui copiis Reipub. pracesset, delecto. Atque codem tempore Ludovicus Sfortia, qui in novo occupato Principatu sibi omnia esse timenda existimaret: facto a Venetis initio belli, qui Insubribus confinia oppida permulta et munita habebant: Federicum Vrbinatium Ducem, cui bellicae rei administrationem mandaverat, copias ad fines Venetorum adducere, atque adversus eorum vim, si quam parent inferre, ac defendere vicinas urbes diligenter iubet. Vtcunque autem Veneti gerere bellum cum Ferrariensi statuissent: minime expedire iudicabat, ab ulla parte suos praesidiis nudatos, occasionem eos invadendi armatis praebere. At Ferdinandus praeter ceteras causas, quibus Ludovicus et Florentini movebantur, ob novam initam cum his amicitiam et societatem, quod ita se non contemptum modo sed proditum etiam crederet, magnopere se Pontificem offendisse intelligebat. Itaque cum nihil ab illo praeclari sibi expectandum sciret, satis illius consiliis superiore bello et rationibus exploratis: ut certiora omnia de illius in se animo haberet, simul ut cognosceret, utrum Veneti de illius sententia bellum Herculi inferrent, Alphonsum filium iassum exercitum conscribere in Apuliam praemittit. Quicquid autem ea de re statuisse Pontificem comperiat, imperat ut genero posito in gravi discrimine adversus Venetos opem ferat. Is cum ad Truen. tum amnem antecessisset, quo Neapolitani Regni fines a Pontificis ditione discriminantur, praemissis ad illum nuntiis, postulabat, ut per illius fines traducere copias liceret, quibus sororis viro auxilio esset: qui si liberum sibi transitum daret, sine ullo maleficio se iter facturum per illius provinciam pollicebatur. Vbi neque sibi facultatem dari itineris faciundi, ab inimico et irato neque quicquam posse impetrari aequi animadvertit, quod minus illius voluntate licebat, vi et armis tentare constituit 19:

<sup>19.</sup> Veramente questa prova, se fosse stata fatta per le ragioni che dice lo Storico, sarebbe stata ridicola. Tutto il mondo sapeva che il Papa si era collegato coi Veneziani; e che erasi veduto obbligato a far ciò per la società che avevano stretta insieme il Re Ferrando i Fiorentini e Lodovico. I Veneziani avevano guerra con Ercole Marchese di Ferrara. Come dunque il Pontefice potea concedere il transito ad un esercito che voleva

pato, vedendo cominciarsi quella guerra dai Veneziani che tenevano molte castella a confine col Ducato e tutte ben difese, volle che Federigo Signor di Urbino, al quale aveva fidato il governo delle sue genti, queste conducesse ai confini del Veneziano, e se mai si osasse di attaccarlo, stesse apparecchiato a resistere, e a difendere le città vicine. Perciocchè, comunque il Senato intendesse di far guerra al Marchese, Lodovico non riputava punto spediente di lasciar disarmati da alcuna parte i suoi, e di offerire a Venezia l'occasione d'invadere agevolmente il Milanese. Dall'altra parte Ferrando, oltre le cause per le quali eran mossi Lodovico e i Fiorentini, capiva di aver altamente incorsa la indignazione del Papa per la novella amicizia e società che con quelli avea fatta, perchè il Pontefice si avvisava di essere stato non solo dispregiato, ma anche tradito. Perciò sapendo il Re di non potere da lui aspettarsi nulla di bene, come quegli che avea nelle antecendenti guerre spiato i suoi disegni e il suo fare; per meglio accertarsi dell' animo di Sisto, e chiarirsi se i Veneziani con suo consentimento movevan guerra a Ferrara, dette ordine ad Alfonso di chiamar sotto le bandiere l'esercito, e di andare in Puglia; e qualunque scoprisse esser le intenzioni del Papa, di passar contro i Veneziani in soccorso del genero che trovavasi ridotto alle strette. Essendosi dunque Alfonso avanzato infino al Tronto, fiume che divide il Regno di Napoli dagli stati della Chiesa, mandava avanti a chiedere al Papa il passo per andare in aiuto di Ercole marito di sua sorella; e se libero glielo concedesse, prometteva traverserebbe i dominii di Roma senza recar nocumento. Poichè Alfonso conobbe non essergli concesso il passo, e nulla potere impetrare di quanto voleva da Sisto che nemico gli era e nemico adiratissimo; determinò di procacciarsi mediante la forza quello che non poteva per la benevolenza di lui ottenere, e di spronare anche i Fiorentini a muover le armi contro il Pontefice. E sperava di condurli a questo agevolmente, non ignorando che di male in cuore

condursi contro i Veneziani? Mi pare che non fossero da far le maraviglie se il Papa negava il passo. Quello dunque che fece Alfonso non fu punto uno sperimento della volontà di Sisto, ma fu piuttosto un artifizio per appiccar la guerra che dopo si ebbe.

Florentinis ad bellum illi inferendum excitatis. Id autem facile se effecturum sperabat, non ignarus parum bona fide cum eo reditum in gratiam esse. Implicatum autem domestico bello non dubitabat, quin a novis consiliis deterritus, suis rebus consulere atque a Veneto bello abesse cogeretur. Id autem si assequeretur, plurimum profectum ad totius belli summam, quod erat gerendum, credebat.

Interea Veneti ubique Ferrariensem agrum depopulati: Ficarolum parvum oppidum, sed maxime ad cetera belli exequenda opportunum, saepe frustra expugnare adorti, quod egregie opere munitum erat, magno Herculis metu obsidebant. Qua re crebris ad Alphonsum nuntiis mittendis, eum orare obtestarique non desistebat, ut omissa in praesentia cura Romani belli, quod iam ille minime obscure moliebatur, perditis prope ac profligatis suis rebus, ferre opem ne cunctaretur. Non minus enim id ad Regni Neapolitani securitatem pertinere, quam ad suorum salutem docebat. Cui autem dubium videri, ubi illi civitate opportunissima, ac latissimo et uberrimo agro augerentur, quin aut a supero mari Apulorum et Salentinorum urbes, aut per Apennini iuga in Etruriam sibi aditu aperto, Florentinae Reipub. oppida suo arbitratu adorirentur? Id illos facile adiutore ac socio Pontifice Maximo, male semper in eam civitatem animato (utinam non hortatore atque impulsore) effecturos. At iam in Latium Alphonsus progressus, sibi Columnenses socios ad bellum adiunxerat, Pontifici infensos, quod is sibi Vrsinos defendendos adversariarum partium principes susceperat. His auxiliis auctus, late belli terrore fuso, iam Vrbi universum agrum Romanum populatus, vicis castellisque omnibus aut vastatis aut incensis, quae deditioni facerent moram, imminebat. Quae dum ab illo geruntur, Florentini in Tifernates copiis ductis, qui haud meliore fide cum Xysto in gratiam redierant, Laurentio Vitellio ciecto, urbis imperium Nicolao tradiderant 20.

<sup>20.</sup> Or vorrei che schiettamente si confessasse se fu Sisto o qualcun altro che ruppe la fede dei trattati poco avanti fatti. Che il Papa non pensasse punto a far la guerra, checchè ne dica lo Storico, ben lo dichiara il non essersi egli trovato provvisto nè di esercito nè di capitano. Che i Fiorentini già avesser meditato questa vendetta, e

si erano secolui riconciliati: nè dubitava punto che, quando avesse messo al Papa lo scompiglio in casa, questi, sgomentato dal volger l'animo a nuovi consigli, fosse costretto a pensare a se stesso, e non potesse soccorrere i Veneziani. Lo che ben succedendogli, Alfonso si avvisava di guadagnare assai rispetto all'universal della guerra che dovea quindi farsi.

Frattanto i Veneziani, dato il guasto da ogni parte al paese di Ferrara, assediavano Figarolo piccolo castello ma molto importante ad ogni altro uopo di quella guerra; e avevano spesso tentato di espugnarlo, ma invano, perchè era egregiamente fortificato. Ercole stava perciò in gran timore, e mandando messi sopra messi ad Alfonso non rifiniva di pregarlo e di scongiurarlo che, posato per ora il pensiero della guerra contro Roma, la quale il Re senza mistero apparecchiava, non indugiasse a venire al soccorso di lui quasi perduto e disfatto. Pensasse come da questo dipendeva non meno la sicurezza del Regno di Napoli che la salvezza di Ferrara; poichè chi poteva dubitare che, quando i Veneziani avesser cresciuto il loro dominio con una città benissimo posta e con un territorio fecondo ed esteso assaissimo, potessero o dall'Adriatico, come loro meglio pareva, assaltar le città di Puglia e di Terra di Otranto, o per il giogo degli Appennini aprendosi un varco in Toscana, venire addosso alle terre del Fiorentino? E avrebber ciò fatto agevolmente mediante l'aiuto e l'alleaza del Pontefice, che sempre contro Ferrara avea nutrito cattivo animo, e forse aveva confortati e spinti i Veneziani a quella guerra. Ma Alfonso già entrato nel Patrimonio si era unito ai Colonnesi, nemici del Papa posciachè questi avea preso a sostener gli Orsini capi della parte a quelli contraria. Fattosi più forte per questi soccorsi, spargendo estesamente il terror della guerra, già aveva posto a sacco tutto il territorio; e guastato ed arso ogni borgo e castello che tardasse ad arrendersi, minacciava Roma. In quel mezzo i Fiorentini, condotte le loro genti contro Città di Castello, che pace sleale avea fatto pur essa col Papa, cacciaron Lorenzo Vitelli, e detter l'impero della città a Niccolò.

cogliessero avidamente il destro di effettuarla, si rileva dagli apparecchi avanti fatti, siccome sopra ha narrato lo Storico. Non avea dunque ragione il Pontefice allorchè tirava

384

Quibus malis subito Pontifex oppressus, cum ad omnia incommoda sibi praestandum invictum animum censeret, et dignitati quam gerebat parem, minime succubuit. Itaque capto a virtute animi consilio, Rubertum Malatestam clarum militiae gloria hominem, qui adversus Alphonsum rem gereret, suis copiis praefecit, atque irc confestim obviam advenienti iussit: cohortatus ut memor eius diei, quo illi die et principis omnium Vrbis et Pontificis Maximi tuendi adversus impia arma cura tradita esset, tanto munere dignas cogitationes suscipere et tueri ante partam gloriam virtute et magnitudine animi vellet: hinc decedentem ab urbe et laetis ominibus et spe ingentium praemiorum prosequutus, delectum militum urbanorum habere instituit, quos in supplementum ad subitos casus Ruberto mitteret, atque interim esse urbis praesidio iuberet. In hoc bello cum iam sensim hominibus, ut fit longo rerum usu, apparere coepisset, quam praepostera esset belli administrandi ratio, ubi quicquid virium et roboris esset in equitatu, exiquus peditum numerus haberetur: dicitur Rubertus Pontifici persuasisse, ut novo instituto, vires omnes ad bellum et nervos in peditatu constitueret. Id fieri debere ratione docuit, et veterum auctoritate, qui belli artes omnes multo praeclarius ( quod magnitudo rerum ab illis gestarum comprobaret) quam nostri homines, calluissent. Cum satis omnibus rebus ad bellum instructus, neque equitatu esse Alphonso inferior, quem admixtis Graecis sagittariis firmissimum paraverat, et aliquanto saperior peditatu esse Rubertus videretur, ire audacter obviam hosti pergit. Erant in illius exercitu nobilissimi iuvenum sequuti illum ad bellum voluntarii, qui ignominiosum nomini Romano ducebant, hostes prope in corum conspectu praedas agere, atque impune ad urbis portas in-

in lungo prima di riconciliarsi col Comune di Firenze? non vedeva egli profondamente che l'intenzione dei suoi nemici era quella di addormentarlo per poi piombargli addosso? Se il Pontefice avesse egli primo infranto i patti, anche per giusti motivi, povero lui! che due o tre pagine piene d'ingiurie non sarebber bastate per porre in chiaro e forse per esagerare il suo misfatto. Ma i patti furon rotti dai suoi nemici; e perciò non si fa una parola contro si brutta slealtà; anzi poco manca che Sisto IV non abbia il

Sisto oppresso all'improvviso da tanti mali, ma risoluto di affrontarli con animo invitto, e quale si conveniva a Pontefice, sotto a quelli non soccombeva. Ondechè, presa una risoluzione da uomo animoso che voleva vincere e non cedere al nemico, condasse per suo capitano Roberto Malatesta, chiaro per gloria d'armi, perchè facesse la guerra ad Alfonso; e tosto mandandolo con le genti contro costui che si avanzava, lo esortò che, ricordandosi esser quello il di nel quale era scelto a difendere contro armi sacrileghe e Roma e il Sommo Pontefice, si empiesse dei sentimenti degni di tanto carico, e con la virtù e con la magnanimità la gloria già acquistata serbasse. Quindi, certa profetandogli la vittoria, e larghe ricompense promettendogli, lo accomiatò; e dopo subito fece una leva di genti urbane, all' effetto di spedirle per ogni subito caso come corpo di riserva a Roberto, e di tenerle intanto alla guardia di Roma. Fu allora, per quanto dicesi, che, avendo cominciato a conoscersi, come suole per lunga sperienza avvenire, quanto a rovescio si facesse la guerra, col riporre ogni forza e vigore nella cavalleria e col tenere scarso il numero dei fanti; Roberto confortò il Papa che, mutando sistema, tutto il nervo di sue genti ponesse nella fanteria. E che doveva farsi così gliel dimostrò con la ragione e con l'autorità degli antichi, i quali, come la grandezza di loro geste dichiara, molto meglio che gli uomini dei tempi nostri avean tutte le arti di guerra conosciute. Così ben trovandosi in assetto, non inferiore per avventura ad Alfonso in gente d'arme, che aveva apparrecchiata fortissima col mescolarvi de' balestrieri Greci, ed alquanto superiore a lui nella fanteria, Roberto andò arditamente contro i nemici. Aveva egli nell' esercito il fior de' nobili giovani, che volontariamente si erano offerti di seguitarlo; poichè riputavan grand' onta per il nome Romano che i nemici quasi sotto ai loro occhi osasser predare e impunemente correre fino alle porte di Roma. E dell'opera di costoro con suo gran prò

torto. Torna dunque in chiave quello che ho già detto altrove, cioè che al sovrano di Roma si segnano dagli storici tutte le caccie; e agli altri principi e repubbliche si mena buona ogni qualunque politica usassero per provvedere ai loro interessi. Ma questa è giustizia? ne giudichi l'imparziale lettore.

sesta signa inferre, audere. Eorum forti atque egregia opera Rubertus eo bello dicitur usus esse. Cum Alphonsus vastando, praedandoque, terrore omnia et formidine impleret: iam urbani homines atque ii in primis, qui ambitione adducti et studio honorum aulam sequuntur, ut sunt homines molliores, et minime apti ad belli incommoda toleranda, de relinquenda urbe consilia agitabant. Quod cum Rubertus minime ignoraret, ne quid mollius ex sua cunctatione et mora statueretur: ad metum urbanorum tollendum, simul ad hostium minuendam audaciam, quadrato agmine propius ad illos contendit: plane obsirmato animo ubi primum illis in conspectum veniret, cum iis manus conserere. Hoc animo cum esset, in agrum Veliternum quo se Alphonsus receperat copiis ductis, altero a castris hostium milliario, plano atque aperto loco consedit. Alphonsum illius subito adventu oppressum Federici fratris adventus praeterea sollicitum habebat, quem fama erat propediem cum novis auxiliis affuturum. Eo autem absente, minime virium faciendum periculum videbatur. Cum aut turpiter sibi esse fugiendum, minimeque pro vetere fama et gloria belli, aut magno suo suorumque periculo dimicandum intelligeret: ne quid minus se dignum et patre Rege admisisse videretur, pugnare constituit. Ita deliberata re, ac concione advocata, ad hunc modum suos dicitur hortatus esse.

Cum vos veteranos et semper victores adversus novum militem pugnaturos animadverto, et qui ex delectibus urbanis, quod contemptissimum genus hominum est, tumultus causa scriptus nunc primum adversus armatum hostem in aciem prodit, paucis vos mihi cohortandos esse intelligo. Nulla est scientia rei militaris in eo, nullus usus: ad primum hostium concursum, abiectis armis, terga vertet. Itaque iam adesse vobis optatum diem animadvertitis, ut quod semper gloriosum vobis apud posteros futurum sit, parta de hostibus victoria (qua de re, cum vestram habeam perspectam atque exploratam virtutem, minime dubitare possum) Romam, principem olim totius orbis terrarum urbem, sacerdotum luxuria,

Roberto in quella guerra si valse. Perciocchè Alfonso, guastando e rubando, tutto riempieva all' intorno di terrore e di paura; il perchè coloro] che erano assuefatti alla pace della città, e specialmente quelli che stavano in corte per ambizione a caccia di onori, siccome sono uomini troppo molli e non adattati punto a tollerare i disagii della guerra, già divisavano di lasciar la città. Ciò sapeva Roberto; e non volendo col suo indugio e ritardo esser causa che prendessero tanto vile partito, per levar di sospetto quei di dentro o per iscemar l'audacia dei Regii, in ordinanza quadrata si fe' ad essi propinquo, risoluto di combattere subito che si trovasse difaccia a loro. Con quest'animo, condotte le sue genti nel territorio di Velletri, dove Alfonso si era ritirato, pose un alloggiamento in luogo piano ed aperto, a due miglia dal nemico. Il Duca, fuor d'ogni sua opinione, veggendosi addosso Roberto, aspettava ansiosamente l'arrivo di Federigo suo fratello, sapendo che di giorno in giorno questi doveva giungere con nuovi soccorsi: e ben vedeva che senza lui non era da fare sperimento delle proprie forze. Ma, giudicando bisognasse o fuggire vergognosamente e così macchiar l'antica sua fama e gloria di guerra, o combattere con gran pericolo suo e de'suoi; per non far cosa indegna di se e di un figliuolo di un Re, deliberò di venire a giornata. Così avendo fermato, adunò intorno a se le suc genti, e con queste parole, siccome è fama, le confortò.

Quando io considero che voi veterani e sempre vittoriosi sicte ora per combattervi con soldati novelli, che tutti di reclute urbane (la più dispregievole milizia del mondo!) arruolati alla rinfusa, ora per la prima volta escono in campo contro guerricri bene armati, comprendo non far di bisogno inanimirvi con molte parole. Costoro non sanno nulla di scienza militare, nè hanno di quella veruna pratica; sicchè al primo scontro, gettate via le armi, volteranno le spalle. Voi dunque vedete che finalmente è venuto il giorno desiderato, nel quale, con gloria presso gli uomini avvenire immortale, ottenuta sui nemici vittoria (del che io punto non dubito, perchè conosco bene ed a prova la vostra virtù) vi avrete in balìa Roma, signora un tempo

" otio, languore, desidia perditam praedae habeatis, praemium no honestissimum vobis atque uberrimum pro tot militiae labo-" ribus propositum, quibus superiores annos me duce atque " imperatore functi estis. Futurum brevi est, ut scelerum hu-" manorum vindex divina vis, sacerdotum contaminatos mores, " pium vobis et iustum gerentibus bellum, e Christiana Repub. " tollat, quae eorum flagitio et scelere iam apud exteras gen-" tes gravi ignominiae labe et turpitudinis nota infamis, pri-27 scum omne decus, existimationem, dignitatem amisit. Quid " vero est quod magis a Pontifice absit, quam bellum, vis, " arma, castra, acies, vulnera, caedes, populationes, incendia, " urbium excidia, eversiones? Scilicet hae sunt corum partes, " qui Christi personam in terris gerunt, pacis auctoris, ut bella, " discordias, dissensiones inter Reges Christianos et Principes » serant. Quicquid cladium unquam, quicquid malorum, quicquid » calamitatum Italia passa est, id omne in Pontifices Romanos au-» ctores est referendum: ex quo illi tempore desciscentes a sanctis-" simis Christi institutis, cupiditati, avaritiae, ambitioni servire " coeperant. Abutuntur enim divina potestate ad suos vindicandos » e sordibus, et ad honores atque extraordinaria imperia efferenn dos, quo nulla virtutis, probitatis, pudoris commendatione eve-» hantur. Itaque hoc modo spectant ut in Pontificis Maximi sella, 33 sublimi illo quidem et celso loco, e luto et coeno emergentes honines, quo triumphum agens de virtute fortuna spectetur, con-" spiciantur. Quae cum vobis esse perspecta sciam, minime ndubitare possum, quin vires vobis pro causa iustissima puon quatibus, animi robur, vis, audacia adversus hostem inertis-" simum augeantur 21.

Mac oratione militum animis confirmatis, illos e castris eduxit: eo consilio ut pugnare volentibus facultas ne deesset.

<sup>21.</sup> Questo temerario discorso, che non merita la pena di essere confutato, bene sta sulle labbra di un nemico della Chiesa. La giustizia d'Iddio vendicatrice dell'umane scelleratezze invocata da Alfouso fece bene le parti sue; e l'esercito di Napoli ne ebbe a fare lacrimevole sperienza.

" di tutto il mondo, ora avvilita e rovinata per il lusso per l'o-" zio per la fiacchezza per la pigrizia del clero; e questo vi sarà " premio onorato e largo quanto altro mai dei tanti travagli della nilizia, i quali nei passati anni da me condotti tolleraste. Sì 22 che fra poco la potenza d' Iddio vendicatrice delle umane scel-" leratezze, coll' opera di voi che fate una guerra santa e giu-" stissima, toglierà i contaminati costumi dei sacerdoti dalla Cri-" stianità, che per i costoro tristi malfatti già presso le genti " straniere con brutta macchia d'ignominia e di turpitudine in-" famata, ogni primiero decoro, dignità, riputazione ha perduto. " E qual cosa può esser mai più disconveniente a Pontefice che " la guerra la violenza le armi gli alloggiamenti le schiere le " ferite le stragi i saccheggiamenti gli incendii gli eccidii e le " rovine delle città ? Saran dunque le parti di chi in terra è " Vicario di Cristo il quale fu sempre autore di pace, seminar " guerre, discordie, dissensioni fra i Re e fra i Principi Cristiani? " Quante disgrazie, quanti mali, quante calamità l'Italia ha patito, " di tutto son da incolparne i Pontefici, da quel tempo in che, distac-" candosi dai santissimi comandamenti di Cristo, cominciarono a ser-" vire alle loro cupidigie, all'avarizia all'ambizione. A busano essi la " divina loro potenza per levare i parenti dal sordido stato in che " nacquero, per inalzarli ad onori e ad imperii straordinarii, dove per " nissun merito di virtù di probità di pudore non potrebbero per-" venire. E così adoperando, guardano a far sì che nella sedia del " Sommo Pontifice, in quel sublime ed eccelso luogo, si scorgano " in loro vece uomini vili emersi dal fango e dalla sozzura, affinchè 27 ben si vegga menar trionfo della virtù la fortuna. Queste cose voi " ben le sapete; non posso dunque dubitar punto che in voi, i quali " per una causa giustissima combattete, le forze la costanza dell'anino l'ardimento contro non nemico codardissimo non si cresca. 27

Avvalorate con questa arringa le genti sue, Alfonso le cavò dagli alloggiamenti coll'intenzione di accettar la battaglia. Roberto, il quale non si sarebbe mai pensato che il nemico fosse tanto temerario da dargli modo di combattere, poichè lo vide fuor di ogni sua speranza schierato alla pugua, siccome per le grida

At Rubertus, qui minime arbitratus esset fore sibi hostis temeritate ullam dimicandi facultatem: ubi acie directa praeter suam spem paratum ad pugnandum animadvertit: quod minus per militum clamorem, qui pugnae signum poscebant, exaudiri illius oratio poterat, tantum admonitis, ut adversus impios hostes, qui Pontificem sanctissimum et pro Christi causa arma gerentem, ultro oppugnatum venissent, alacritate et praesentia animi uterentur: patriae memores, atque eorum quae in patria charissima sunt, coniugum ac liberorum, in hostem signis conversis ac clamore sublato inire proelium iubet. Pugnatum acriter utrinque est usque ad meridiem, cum neutro victoria inclinaret: qua re Rubertus accepta, qua conferta magis hostium acie suos premi animadvertit, cuneo facto irrumpit, ac iussis ubique aliis in directos et stantes impetum facere, tandem eos loco movit, ac postremo cum audacius signa inferentes sustinere non possent, in fugam coniecit: cum minime Alphonsus dissimularet, non se victum magis militum virtute et peritia rei militaris, quam robore peditum et numero, quorum producta acies latiore spatio suos a latere aperto circuire, atque equitatus usum suis inutilem facere potuerat. Puqna maxime memorabilis pro corum temporum ratione dicitur fuisse, utrinque ad mille desideratis, quae tum magna clades habebatur. Captivorum numerus maior fuit, atque in his qui magnae homines nobilitatis Alphonsum gloriae causa sequuti ad bellum erant. Ipse tectus Turcarum praesidio, quibus per varias occasiones a suis ad Hydruntem relictis, erat usus eo in bello voluntariis, , aegre evasit. Hanc Rubertus adeptus victoriam in urbem triumphanti similis est invectus: cum mulierum ac virorum turba ingens illi obviam prodiisset: patriaque illius virtute et felicitate servata, laetum illi militibusque eius adventum gratularentur. Atque eius laetitiae fructus illi quidem brevis fuisse fertur. Nam cum ( ut erat puquandi labore fessus ) in magna atque ardenti siti se immoderatius aqua explevisset: dysenteriae morbo correptus in febrem incidit, quae levis visa et contemnenda morbi initio, postremo eum magis

dei suoi che chiedevano il segnale non gli era dato di arringarli, dopo averli solamente ammoniti che combattessero da uomini animosi e di gran cuore contro empii nemici che eran venuti ad assaltare il Pontefice Santissimo armato per la causa di Cristo; che si ricordassero della patria delle mogli dei figliuoli e di quanto nel luogo nativo avevan più caro; voltate contro il nemico le bandiere, dette il segnal della zuffa. Pontificii e Regii animosamente fino al mezzogiorno pugnavano, e da nessuna delle due parti piegava ancor la vittoria. Lo che inteso avendo Roberto, colà dove vide da ben serrata schiera essere più premuto il suo esercito, con un drappello ordinato a cunco, di subito si scagliò; e avendo nel tempo stesso comandato ai suoi che da ogni parte si avventassero impetuosamente sui nemici che tenevansi ben fermi in diritta linea, finalmente questi costrinse a indietreggiare, e poscia impotenti a sostener l'assalto di chi con ardimento sempre maggiore si spigneva addosso a loro, gli pose in rotta. Così Alfonso fu disfatto, il quale si confessò vinto non tanto dalla virtù e dalla perizia dei soldati quanto dalla forza e dal numero dei fanti, le cui schiere assai oltre prolungate avean potuto prender di fianco i suoi rimasi scoperti, e impedirgli di servirsi della cavalleria. Fu quella, come è fama, una giornata per quei tempi memorabilissima; perocchè vi moriron fra l'una e l'altra parte da mille uomini, e questo allora tenevasi come un gran macello. Assai maggiore fu il numero dei prigionieri, e tra essi molti grandi gentiluomini, che vaghi di gloria avcano seguitato alla guerra Alfonso. Egli stesso vi sarebbe rimasto, se molti Turchi, che per caso lasciati dai loro compagni ad Otranto allora volontarii militavano seco, non l'avesser salvato. Avuta Roberto questa vittoria, entrò come trionfante in Roma, incontrato da gran folla di uomini e di donne, che con lui e coi suoi soldati, i quali mediante la sua virtù e fortuna avean salvato la patria, di sì felice ritorno si congratulavano. Ma egli potette goder poco di quell'allegrezza: perciocchè nel di della battaglia, stanco per gli affanni del giorno, in sete ardentissima avendo bevuto immoderatamente assai acqua, se gli mosse

Pontificis quam suorum opportuno tempore extinxit. Mortuum illum grata civitas extulit, cum nullo genere honoris abstinuisset, qui haberi summo homini poterat, et cuius merita illustria ac recentia essent.

At Pontifex tanta victoria elatus, in eo verti rem existimabat, si quemadmodum hostes vicerat, ita praeclare parta victoria, nihil de summa industria et celeritate remittendo, uteretur. Eo animo cum esset, Hieronymum Riarium, iis copiis illi attributis quibus paulo antea Rubertus praefuerat, ire in Tifernates adversus Nicolaum Vitellium et Florentinos iubet. Plurimum vero ad summam rerum pertinere arbitrabatur Nicolaum Tiferno pellere accrrimum hostem et magnae auctoritatis et potentiae. Sed aliae opportunitates in eo consilio inerant, minime contemnendae. 22 Neque enim id solum spectabatur,

22. Ciò che è per narrare lo Storico nel resto di questo libro, e che se fosse vero graverebbe assai la memoria di Sisto IV, non par fondato sopra altro argomento che su quello di una debolissima e quasi direi maligna congettura. Se Roberto morendo avea raccomandato al Pontefice la sua gente e il suo stato, qual maraviglia che il Pontefice, il quale vedeva Rimini in pericolo per parte dei nemici a cui non sarebbe foise stato difficile usare quell' opportunità per vendicarsi di Roberto e del Papa, volesse spedir eserciti a presidiare quel porto? Io non dirò che col tempo l'interesse, come suole sovente avvenire, non fosse per subentrare nel luogo della carità, e che l'occupazione di Rimini non potesse poi per la mala fede di Girolamo aprir la via a costui di privar degli stati l'erede fanciullo; ma dico che, guardando al fatto, non vi è argomento di ree intenzioni nel Pontefice. Che se debbono aver valore le congetture, a me parrebbe che la diffidenza in cui entrò la vedova di Roberto, la qual non dovea punto maravigliarsi che il Papa per eseguire gli ultimi voleri di quel capitano mandasse genti a difenderla; questa diffidenza, dico, nascesse per gravi sospetti a lei messi in cuore dai nemici del Papa e singolarmente dai Fiorentini e da Lorenzo Medici; e che quindi si propalasse come reo disegno del Papa quello che gli appropriavano i suoi nemici. Al qual mio pensiero dà favore l'avere i Fiorentini riputata in quel tempo cosa per loro utilissima aiutare i Signori o Tiranni delle città vassalle della Chiesa, l'aver sempre avuta in odio e in sospetto la potenza di Girolamo Riario, l'esser ricorsa la vedova di Roberto ai Fiorentini piuttostochè a qualunque altro principe d'Italia, benchè il suo marito si fosse fatto loro nemico quando avea preso le parti del Papa, il veder sovente usata dai Fiorentini e singolarmente da Lorenzo Medici questa maniera di politica a dauno di Roma. Per loro opera, a mio credere, dunque avvenne si empiesse di sospetti il cuor della donna all'avvicinarsi delle genti Pontificie che pur si mandavano a sua difesa; per loro opera fu spinta a prender la risoluzione che prese ed a gettarsi nelle loro braccia. Non per questo io pretendo di aver colto nel vero; ma dico che non è da dar scde al nostro Storico, il quale da un

il flusso, per cui gli venne la febbre; la quale, parendo in principio leggiera e da non curarsi, finalmente, in un tempo tristo per i suoi, lieto per il Papa, lo ammazzò. Il corpo di lui fu dalla città onorato con ogni qualità di onore che ad uomo sommo, e del quale solenni e recenti erano i meriti, poteva convenire.

Ma Sisto, avuta sì gran vittoria, non rimettendo punto della sua somma ed accorta sollecitudine, riponeva tutta l'importanza in questo che, come si avean vinti i nemici, così ben si adoperasse la vittoria. Con tale animo, date al Conte Girolamo Riario le genti poco avanti condotte da Roberto, gli comandò di recarsi a Città di Castello contro Niccolò Vitelli e contro i Fiorentini. Giudicava egli fosse di gran rilievo per la somma delle cose levar di Città di Castello Niccolò, acerrimo suo nemico del quale grande era l'autorità e la potenza. Ma questo provvedimento intendeva ad altri vantaggi di importanza non lieve. Poichè non solo si voleva che, cacciato colui, tornasse in suggezion quella terra, soggiogata la quale tenevasi a dover tutta l'Umbria; ma vi era anche grande speranza d'impadronirsi di Rimini, che dopo la morte del suo Signore, trovandosi senza presidio onde fosse bastantemente afforzata, era rimasta nella tutela della sua donna. Nè mancavano al Pontefice ragioni per coprirsi dall'infamia che grande e grave parea dovesse da quest'occupazione derivargli per la recente memoria della gloriosa opera, onde Roberto in modo tanto chiaro e segnalato aveva in estrema miseria di Roma ben meritato del

fatto che può esser nato da cagioni del tutto diverse, e che da lui è esposto con molta magniloquenza, deduce fuor di proposito che la pietà di Sisto IV coprisse intenzioni sinistre. Che se si vuol dar valore ai sospetti nati intorno alla morte di Roberto, non si adopera con senno; perciocchè chi non sa che, quando le persone che sono in alto stato periscono per subita morte, a detta del volgo, muoion sempre di veleno, come se aver dovessero il privilegio di essere ammazzate da una malattia cronica? Tacerò che la perdita di Roberto fu funestissima al Pontefice, il quale a cagione di essa non potè raccogliere i frutti della riportata vittoria, e non potè metter a dovere i nemici che gli restavan da vincere; e solo dirò che, allorquando gli storici contemporanei ci decifrano chiaramente le cause e le circostanze di quella morte, non veggo il perchè possa da persona di senno sospettarsi di veleno: e che questa circostanza odiosissima ben poteva a mio avviso e forse doveva tacersi dall'Autore; perciocchè, se le storie avessero a riportare tutte le ciarle del popolo, perderebbero il loro augusto carattere, e diverrebbero calunniosi libelli.

ut inimico pulso civitas in fide, ac per eam in suorum potestatem redactam universa Vmbria contineretur: sed magna ostentabatur spes Arimino potiundi: quae urbs post Ruberti mortem nullo satis valido praesidio munita, relicta erat in feminae tutela. Tantae infamiae tegendae certa ratio Pontifici non deerat, quae magna et gravis subesse videbatur, recenti meriti memoria, quod adeo illius opportuno tempore insigne in illum Rubertus atque illustre constituerat. Infinitae enim cupiditati ius Pontificii imperii obtendebatur, cum vindicandae Flaminiae urbes a Tyrannis viderentur, quae iam a Caroli Magni tempore Gallorum Regis post devictos ab eo Longobardos Romano Pontifici adiudicatae essent. Causa verior alia erat: Tiferno enim recepta, atque urbis imperio Laurentio Vitellio tradito: convenerat, ut is in Flaminiam per Apenninum profectus, Ariminum occuparet, cuius civitatis Principatu augere Hieronymum Riarium constituerat. Magna quidem hominum suspicio fuit, quo res facilius mortuo Ruberto transigeretur, aetate illum et viribus vigentem, non minore invidia, quam totius Italiae incommodo, veneno ab ingrato Pontifice sublatum esse. Nam Rubertus relictum parvum filium heredem Principatus, ita uxoris fidei commendaverat, ut cum nullius praesidio maiore niteretur, omnino confideret Pontificem, de quo ita esset meritus, si quid durius puero accideret, illius defendendi curam adversus vim omnem atque insidias suscepturum. Hac usus Pontifex occasione sive illam quaesisset scelere, sive temere oblatam non esse sibi negligendam censuisset, ex eius urbis possessione non magno negotio se et feminam et puerum eiicere sperabat. In altero enim aetas, sexus in altera contemnebatur, quae imbecilla ad tantam vim tempestatis subeundam qua subito oppressa et circumventa erat', neminem habebat, cuius illam virtute prudentiaque moderaretur. Vsa tamen ( ut in subita atque improvisa re ) non malo consilio, ad Florentinos atque ad Laurentium confugere constituit: quos quidem Pontificis consilia circumspicientes, minime passuros credebat, ut ex filii calamitate et ruina Riarii vires augerentur: quod erat

Papa. Poichè, anche che Sisto il facesse per troppa avidità di crescere il dominio suo, poteva questa colorire coi diritti che sopra Rimini avea la Chiesa, per i quali i Pontefici doveano liberar da chi se ne era fatto Signore le città di Romagna che Carlo Magno Re di Francia, vinti i Longobardi, aveva alla Chiesa donate. Ma si vuol che il Papa fosse piuttosto spinto da un altro motivo; poichè si era convenuto che, riavuta Città di Castello e datane la signoria a Lorenzo Vitelli, questi passando per gli Appennini in Romagna occupasse Rimini, e colla possessione di Rimini crescesse a Girolamo Riario lo stato. Certa cosa è esser nato l'odioso sospetto a carico del Pontefice che, per effettuare più agevolmente siffatto disegno mediante la morte di Roberto, questi fresco ancora come era di età e di forze, sentendone Italia non minor del danno il rammarico, perisse di veleno. D'altronde Roberto in morendo avea raccomandato alla fedeltà di sua donna un piccolo figliuolo erede del principato, mandandole a dire che, non potendo ella dell'aiuto di alcun altro meglio valersi, si confidasse in tutto e per tutto nel Papa; il quale, serbando memoria de'meriti del padre con Roma, prenderebbe a difender contro le altrui violenze ed insidie il bambino, se mai a questo qualche duro caso avvenisse. Per lo che il Pontefice, posta a profitto sì bella occasione, ossia che egli stesso nel modo già detto se la fosse procacciata, ossia che a caso offertaglisi non credesse di doversela lasciar fuggire, sperava non gli avesse a costar gran pena il cacciar dalla signoria di Rimini la donna e il fanciullo. In questo teneva a vile l'età, in quella il sesso; perocchè debole troppo essendo colei per resistere a tanta tempesta, onde era stata ad un tratto stretta e sopraffatta, non aveva persona che con virtù e prudenza la regolasse. Il perchè ella prese un partito qual poteva prendere in quell'accidente inaspettato ed improvviso, determinò cioè di ricorrere ai Fiorentini e a Lorenzo; avvisandosi che questi sempre in guardia contro i disegni del Papa non avrebber lasciato che mediante la calamità e la rovina del figliuolo di lei si crescessero le forze del Riario; lo che era verisimile avvenisse, se agli altri suoi dominii costui avesse aggiunto una città marittima, che fra quelle

verisimile futurum si ille ad ceteram potentiam maritimam urbem, et in primis Flaminiae opportunam suo imperio adiunxisset. Itaque illa postulabat, cum in obsecrationem et preces conversa magnopere omnium animos moveret, ut parvum filium ab iis proditum, a quibus magis eum defensum oportebat, receptum in fidem ab iniuria et maleficio publica auctoritate tuerentur.

Se tanto viro orbatam, in contento cursu gloriae hominum expectationem virtute praecurrente, adeo gravi casu et ine. xpectato afflictam, si qua filio calamitas nova incidisset, in uno se Romano Pontifice perfugium omne et solatium fuisse quaesituram. Si enim ulla animi religione moverentur, ad quem magis accedere supplicem debuisse, quam ad Principem religionis, Christianae sanctimoniae moderatorem, cui uni misericordiae partes, iustitiae, aequitatis tuendae inter homines impositae essent? Si ulla beneficii recordatione, si recentis meriti memoria, a quo certius sibi praesidium suis rebus afflictis fuisse expectandum? Cum nulla fides, nulla officii religio, nulla existimationis et nominis iactura obiecta a cupiditate animum atque a scelere deterreret: commendare se filii salutem corum fidei, quos si minus maiorum virtus probaret summo studio semper fidem, ius, officium coluisse; at illud in praesentia satis declararet, cum adeo immanem et barbarum hominem, perpetuo saluti suorum et libertati infestum habuissent. Non vereri autem illos debere, quin si adeo adverso suo casu infirmam pueri aetatem regendam susciperent, magnum atque uberem sui iudicii fructum essent percepturi. Cognitis eius postulatis, Florentini minime sibi esse negligendas nobilissimae Feminae iniurias arbitrabantur: non solum quod digna per se res videbatur, quae a quovis opem atque auxilium impetraret: sed quod ad summam Rempub. pertinere iudicabant, ut Hieronymo se opponerent, quem si ex pueri oppressione vires augere paterentur, ubi id illi ex sententia succederet minime quieturum,

della Romagna era una delle più acconce a dilatare il suo imperio. Chiedeva ella dunque ai Fiorentini pregando e scongiurando per modo da impietosire chiunque, che quel misero suo figliuolino, tradito da quei medesimi dai quali doveva anzi esser difeso, sotto la loro protezione raccogliessero, e con la loro pubblica autorità dalle ingiurie e dai misfatti altrui lo guardassero. Rimasta vedova di un tant' uomo, mentre questi correndo diritta la via di gloria con la virtù superava l'aspettazione degli uomini; e ora afflitta da un accidente grave e improvviso; qualunque nuova calamità fosse occorsa a quel fanciullo, nel solo Sommo Pontefice avrebbe ella dovuto trovare ogni rifugio e conforto. Perciocchè, se mai da religione son mossi gli animi, a chi meglio poteva ella ricorrere supplicando che al Capo della Chiesa, deputato a serbar santi i costumi nel Cristianesimo; a lui al quale singolarmente era stato dato il carico di mantener fra gli uomini l'equità la giustizia la misericordia? E se mai son mossi da rimembranza di benefizii, se da memoria di recenti meriti, da chi poteva ella aspettare più certo aiuto nelle sue tribolazioni? Ma posciachè per niuna fede, per niun rispetto ai più sacri doveri, per niuno scapito di riputazione e di onore si sconfortava il colui animo dal seguitare le sue cupidigie sfrenate, la salute del figliuol suo raccomandava alla fede di loro: i quali, anche se la virtù degli antenati non avesse fatto conoscere che sempre con sommo studio avean professato lealtà giustizia cortesia, ne era attualmente chiaro argomento l'avere avuto quel tanto disumano e barbaro uomo in ogni tempo infesto alla loro libertà e alla loro salvezza. Non dubitassero, in prendendo a reggere la mal ferma età del fanciullo in tanta sventura di lui, di aver poi a cogliere scarso il frutto da questo benefizio. I Fiorentini, intese le richieste di quella donna nobilissima, si avvisarono non fosse da tenersi in non cale l'ingiuria che le si voleva fare, non solo perchè la sua era miseria da impetrar da chiunque aiuto e soccorso, ma anche perchè giudicavano esser sommamente vantaggioso al Comune l'opporsi a Girolamo, il quale, qualora ne lasciassero crescere con l'oppression del fanciullo le forze, e qualora la cosa gli succedesse come desiderava, non

sed de invadenda etiam Etruria cogitaturum censebant. Ita cum validam militum manum comparatam Vitellio subsidio in Vm-briam misissent: facile conatus omnes eius irritos fecerunt: maquo metu cum Vitellio, tum femina in primis liberata, cui magis infesta Pontificis cupiditas et Hieronymi, in sui et filii contemptione erat.

FINIS LIERI SEPTIMI.

avrebbe mai quietato, ma pensato avrebbe anche ad invadere la Toscana. Laonde, avendo mandato nell'Umbria in aiuto del Vitelli una poderosa mano di armati, agevolmente reser vani gli sforzi del Conte; e liberaron così da gran paura e il Vitelli e la donna, alla quale più che al Vitelli era infesta la cupidigia del Pontefice e di Girolamo, perchè lei ed il suo figliuolo costoro tenevano a vile.

FINE DEL LIBRO SETTIMO.





Micavato da un ritratto nell' Le So Galleria di Tirence

## TOWN MICHEARTS IN VITE

## PEGRETINAL MISTORIAL

## EIRIGH OUTAVES.

The statement and the same and

# LIBRO OTTAVO

The field of the second of the

and the second s

## IOAN. MICHAELIS BRVTI

### FLORENTINAE HISTORIAE

#### LIBER OCTAVVS.

Dum ea in Etruria atque in Vmbria geruntur, Veneti Ficarolo occupato iam exercitum Padum traduxerant, magnamque in spem venerant brevi Ferraria diligentia usi et celeritate potiundi. Federicus enim, quem unum Hercules missum sibi a Ludovico genero auxilio, summae totius belli gerendi praefecerat, cum in adversam valetudinem incidisset, Bononiam lectica delatus decesserat. Accidit magno id Herculis et Foederatorum incommodo, qui per unius hominis amissionem, in cuius summa virtute et consilio spem omnem conficiendi belli positam habebat, in desperationem etiam consequendae victoriae venissent. Quae res cum ita esset, Ferdinandus et Florentini, qui invisam Venetorum potentiam, atque opes habebant: omnia sibi esse agenda statuerunt quo properantibus ad belli finem minime dubiam victoriam e manibus extorquerent. Quicquid autem incommodi eo bello Herculi accidisset, id omne pertinere ad omnes Italiae Principes censebant: quorum arbitri Veneti futuri ea parta victoria videbantur. Cuius illos obtinendae spe ita se depellere posse sperabant, si avocatum Pontificem ab corum societate, ad novum foedus cum ceteris ineundum inducerent. Id facile se assequi posse sperabant, novi Concilii metu iniiciendo, quod unum telum acerrimum Christiani Principes habeant reliquum, quod in Romanum Ponti-

#### DELLE

### ISTORIE FIORENTINE

DI

## GIO. MICHELE BRUTO

#### LIBRO OTTAVO.

Mentre queste cose in Toscana e nell'Umbria si travagliavano, i Veneziani, occupato Figarolo, avevano con le loro genti passato il Po, ed eran venuti in grande speranza, operando sollecitamente, di presto insignorirsi di Ferrara. Perciocchè il Conte Federigo, il solo che fosse stato spedito in aiuto di Ercole da Lodovico suo genero, e che Ercole aveva eletto capitano di tutta quella guerra, ammalatosi e fattosi portare in lettiga a Bologna, era morto. Il qual reo caso era avvenuto con grave danno del Marchese e della Lega; perciocchè per la perdita di un tal uomo, nella cui somma virtù e consiglio avean riposta tutta la speranza di condurre a buon fine l'incominciato, disperavano di ottener la vittoria. Essendo in questo stato le cose, il re Ferrando e i Fiorentini, insospettiti della potenza e della dovizia dei Veneziani, si eran proposti di far tutto quello che potevano per istrappar di mano a questi, solleciti di terminar la guerra, la vittoria che certissima strignevano in pugno. Qualunque male avvenisse ad Ercole avvisavano avverrebbe a tutti i Principi d'Italia, fra i quali dopo quella vittoria pareva fossero per sedersi arbitri i Veneziani. Il modo poi con che si argomentavano di levarli dalla speranza di ottenerla era di condurre il Papa a distaccarsi da Venezia, ed a far lega con gli altri. E confidavano di poter questo conseguire col cacciargli in cuore la paura di un nuovo Conficem intendant 1. Opportune autem tum Basileae indictum iri fama erat, ut minime vana eorum ostentatio facile eum posse abducere a suscepto consilio videretur. Cum ad ea, quae ipsi excogitassent, Caesaris legati, qui tum forte Romae aderant, suam auctoritatem interposuissent, tandem de pace cogitare, atque Italiae quieti, atque otio prospicere ( quam quidem rem agi videri volebant ) est coactus. Ita praeter Venetos, qui non antea arma ponere statuissent, quam Herculem stare conventis, quicquid ceteri adversus illos conspirarent, coegissent: pax inter omnes Italiae Principes, ita ut communi consensu bello Venetis illato eos a Ferraria averterent, conciliata novo inito foedere est. Ac Senatui quidem potestas fiebat, foedus cum ceteris intra certam diem faciendi, ea tamen lege, ut omnino Hercule et Ferraria abstineret.

His ita constitutis, Pontifex, quod eas esse suas partes ducebat, illos primo quoque tempore ex agro Ferrariensi excedere, atque ab omni in Herculem iniuria et maleficio sibi in posterum temperare iubet. At Veneti iam universo agro potiti, inclusum Herculem urbis moenibus videbantur propediem in potestate habituri. Cum hoc minime foederati ignorarent: atque iam in suburbano Herculis septo eos castra habere didicissent, quo is deliciarum causa ferarum varia genera alebat, re in extremum adducta casum, non esse amplius cunctandum, sed

r. Siccome i Pontefici sepper sempre cosa valesse un Concilio adunato senza il loro beneplacito, non ebbero a prendersi gran pena della minaccia di che parla lo Storico, se non perchè la Chiesa poteva essere afflitta da un lacrimevole scisma. Circa poi al fatto esposto dall' Autore, è vero che i Fiorentini e singolarmente i Medici, d'accordo con gli altri della Lega, fecer pratiche sconvenevoli per far raunare un Concilio ( V. Fabb. pag. 227): ma par che il Papa non se ne desse neppur per inteso; e che solamente per desiderio di pace, per sentimento di giustizia, e anche per assodare il nuovo stato di Girolamo si collegasse con gli altri Principi a danno di Venezia di cui temeva la potenza ( V. Becch. L. XI, §. 107). E certo non può presumersi che, se fosse entrato per forza nella Lega, volesse poi tanto riscaldarsi per essa da adoprare contro Venezia le censure ecclesiastiche (circostanza che l'Autore pretermette) appunto perchè Venezia pretendeva seguitar la guerra non giusta che aveva contro il Marchese di Ferrara, e di tenere in turbamento l'Italia. Ed oserei inoltre asserire che Sisto IV, il qual non cedeva mai

cilio, che è la sola arme pungentissima, la quale ai Principi Cristiani rimanga ne' casi estremi contro il Pontefice. Molto più che allora correva fama l'Imperatore fosse per pronunziarlo per a Basilea; ondechè questa loro dimostrazione non punto vana pareva potesse rimuovere agevolmente Sisto dalle prese risoluzioni. E siccome ai loro divisamenti detter favore gli oratori di Cesare che si trovavano a Roma; finalmente il Papa fu stretto a pensare a quello che tutti volean parer di praticare, cioè alla pace ed all'unione d'Italia. Ondechè ad eccezion dei Veneziani, i quali avean determinato di non posar le armi prima che Ercole fosse costretto a stare alle convenzioni, anche quando gli altri Principi cospiras. sero ai loro danni; fu fatta pace fra tutti i Potentati d' Italia: e voltate contro i Veneziani le armi all'effetto di distornarli da Ferrara, fu stretta una lega, nella quale si dava modo al Senato di entrare dentro a un dato tempo, ma a patto che non toccassero il Marchese e il suo stato.

Ordinate in tal guisa le cose, il Papa, avvisandosi di far così le parti sue, fece intendere ai Veneziani che escissero quanto prima dal Ferrarese, e ogni ingiuria e offesa cessassero contro di Ercole. Ma nondimeno i Veneziani, insignoritisi di tutto il territorio all' intorno, tenevan chiuso quel Signore in Ferrara, sicchè pareva che fossero per averlo di giorno in giorno nelle mani. Ciò sapendo quelli della Lega, e avendo anche inteso come i Veneziani avean già posto gli alloggiamenti nel parco del Marchese sotto le mura; avvisavano che in tanto estremo non fosse più da indu-

ove si fosse voluto intaccare la sua autorità, se avesser tentato di mettergli paura colla minaccia di un Concilio, si sarebbe governato come si governò in questo stesso tempo coi Veneziani medesimi, quando adirati perchè il Papa aveva lanciato contro di loro l'interdetto, osavano appellarsi al Concilio futuro. Perciocchè per tutta risposta pubblicò un'altra bolla, nella quale, rilevata la superiorità del Romano Pontefice a tutti quanti i Concilii, mentre i loro Canoni non sono stati riputati dai Santi Padri di alcunvalore, se non sono stati confermati dalla Santa Sede, e le loro sentenze sono state più volte rivocate dai Pontefici; dichiarò essi Veneziani incorsi nelle pene già fulminate da Pio II contro chiunque presumesse di appellare al futuro Concilio, e qualora dentro un anno non si ravvedessero, gli dichiarava sospetti di eresia, dubitandosi che volessero lacerare l'unità della Chiesa, e toglierne al Pontefice il primato (Becchetti. L. XI. §. 107. Rayn. n. 18).

illi celeriter opem ferendam censuerunt. Quo autem omnia communi consilio administrata, magis ex sententia succederent, conventum Principum Cremonam indicunt: in quo quidem exploratis diligentius omnium sententiis, de ratione belli gerendi, et qua in parte eius sieri initium placeret, statueretur. Eo certa conveniendi die, atqua illa perexigua edicta, Pontificis legatus, Ludovicus Sfortia, Hieronymus Riarius, Laurentius Medices, Alphonsus, et si qui praeterea iis temporibus magni nominis in Italia erant, et militiae gloria clari, conveniunt. Ante omnia constituunt, quo distractae facilius citiusque Venetorum vires conficerentur, ut Ludovicus aut in Bergomatium, aut in Brixianorum finibus, illis inferat bellum: id quidem per causam repetendi eas urbes, quas ab illis creptas pertinere ad Mediolanensem Principatum contendebant. Eodem tempore alios viribus coniunctis ad Ferrariam obsidione solvendam, alios ad Bondenum ad eorum classem opprimendam, quae illic in statione erat, ire placet. Est Bondenum ad Scultemnae ostium positum castellum, qua situm olim Bondimaium fuisse nonnulli arbitrantur. Ita fore sperabant, ut cum medii inter urbem atque hostium castra Veneti ancipiti malo urgerentur, eos ad quas vellent pacis conditiones perducerent. Hanc sententiam, cum tutissimam esse appareret, ita Ludovicus dividebat, ut quatenus Herculem et Ferrariam respiceret assensus, cetera magnopere improbaret: minime enim aequum esse existimabat, id sibi bellum demandari, quod geri diutius sine magna suorum clade, brevi confici, nulla ratione et consilio posset; cum Venetis nunquam, cuius rei saepe a maioribus esset periculum factum, non ad se tuendos modo, sed ad lacessendos alios vires essent defuturae. Cum is visus esset magnam occasionem adimere belli celeriter atque ex sententia conficiendi, tamen ne diutius disceptando tererent tempus, quod minime per pracsentem Herculis fortunam licebat, id unum omnibus esse agendum arbitrati, afflictis illius rebus opem ferre, eodem omnibus contractis copiis, constituunt. Celeriter delectu militum habito, atque equitatu comparato, cum ad constitutum diem omnes ad

giare, ma bisognasse porgergli subito gagliardi aiuti. E per dispensar l'ordine della guerra di comune consentimento, volle la Lega che si facesse una dieta a Cremona, nella quale, sentito il parere di tutti, si stabilisse il modo con che si volea far l'impresa e d'onde si aveva da incominciarla. E di fatto dopo pochissimi di a Cremona convennero il Legato del Papa col Conte Girolamo Riario, Lodovico Sforza, Lorenzo Medici, Alfonso, e quanti in quel tempo in Italia vi avevano uomini per nome riputati e chiari per gloria d'armi. Prima d'ogni altra cosa divisarono che all'effetto di rifinire più agevolmente e più presto le forze dei Veneziani con fare una diversione gagliarda, Lodovico gli assaltasse ai confini o del Bergamasco o del Bresciano; sotto colore di rivolere quelle città le quali, pertinenti al Ducato, Venezia si era tolte. Nel tempo medesimo gli altri con tutte le genti loro parte anderebbero a liberar Ferrara, parte ad opprimere l'armata navale che i Veneziani avevano a Bondeno. È Bondeno un castello posto alle foci del Panaro, dove alcuni congetturarono fosse l'antico Bondimaio. Così speravano che i Veneziani, trovandosi stretti da due lati, come quelli che erano in mezzo alla città ed agli alloggiamenti nemici, sarebber tirati alle condizioni che piacessero alla Lega. Questa sentenza che pareva la più sicura non talentava in parte a Lodovico, che acconsentiva sì di mandar l'armata in soccorso d' Ercole e di Ferrara, ma non approvava il resto; perciocchè non parevagli ragionevole che gli fosse dato il carico di una guerra la quale non era possibile per verun argomento terminar presto, e prolungarsi non poteva senza grave sciagura dei suoi; mentre ai Veneziani, come ne avevano fatta trista prova i Duchi già stati, non sarebber mancate mai forze non solo per difender se stessi, ma anche per assalire altrui. Così Lodovico toglieva, a comune avviso, una bella opportunità di compiere la guerra con quella speditezza che si voleva; ma pure per non perder tempo in più lunghe dispute, lo che non permettevano le presenti fortune di Ercole, tutti d'accordo deliberarono di accozzare insieme le loro forze e di recare aiuto a lui ridotto a sì mal partito. Fatte adunque con sollecitudine leve di

signa convenissent, ad hostes confestim ire pergunt. Erant in exercitu Foederatorum equitum gravis armaturae quatuor millia, peditum octo: Veneti peditum sex, equitum duo millia habebant. Ante omnia convenit, ut quemadmodum iactatum inter Duces erat: Veneta classis, quae per eos dies in Padum invecta, ad Bondenum, ut diximus, in anchoris erat, deprimeretur. Id quidem, cum famam gerendae rci et nuntios celeritate sui adventus antecessissent, nullo negotio imparatos adorti perfecerunt: non depressa solum classe, sed etiam Antonio Iustiniano magnae homine nobilitatis, quem classi Veneti prafecerant, cum aliis compluribus in potestatem redactis.

Quanquam tanto consensu conspirasse adversus Venetos Italiae Principes videbantur, ac tanto illos in principio accepto detrimento, de pristina alacritate et studio aliquid remittere Foederati existimabant, minime illi tamen animos demiserunt: atque evocatum magnis iacturis et praemiis Renatum Lotharingiae Ducem in Italiam devicti Caroli Burgundi gloria tum maxime florentem, copiis Reipub. praeficiunt. Is ex novo delectu, militum numero auctus, cum Senatus docuisset si quid esset detrimenti acceptum sarciri studio id facile et celeriter posse, ad exercitum proficiscitur, validis praesidiis in omnibus urbibus impositis, quae Senatus imperio parebant, quo minus expositae hostium iniuriis essent: simul datur negotium Ruberto Sanseverinati, ut Abduam amnem copias traductas propius Mediolanum admoveat: non sine magna spe, quod iam Mediolanenses poenitere Ludovici principatus fama erat, aliquid illos per eius adventus occasionem moturos: quod tamen Venetorum consilium alium, atque ipsi speraverant, exitum habuit. Ludovicus enim ubi ad hostium adventum, armatos Mediolanenses tu multum excitare conari, atque res novas multitudinem moliri animadvertit: quando metus iam domestici mali urgebat, quod antea sua sponte facere recusaverat, suas Alphonsi copiis adiungit, atque in Insubres movit. Cum praedando ubique et populando, omnia infesta Venetis fecisset: iam quicquid agri

fanteria e di cavalleria, subitochè le genti in un determinato di convennero sotto le bandiere, furon mosse contro i nemici. I Federati avevano IV mila uomini d'arme e VIII mila fanti, i Veneziani VI mila fanti e II mila uomini d'arme. Si convenne prima di tutto fra i capitani della Lega di dare addosso all'armata che i nemici tenevano, come abbiamo già detto, ancorata nel Po, presso Bondeno. E successe loro agevolmente questo disegno; perocchè avendola assaltata inaspettati, ed essendo venuti all'impresa primachè giungesse la fama e l'avviso che la si voleva fare; non solo agevolmente ruppero i Veneziani, ma ne affondarono i legni, e fecero prigioniero con altri molti Antonio Giustiniano, gran gentiluomo, Provveditor dell'Armata.

Il Senato, poichè vide Italia tutta così unita ai suoi danni, benchè i Principi della Lega si argomentassero che dopo quella grave rotta avuta in principio rimetterebbe alquanto del coraggio e dell'ardore primiero, non si perdè punto d'animo; ma chiamò in Italia, con grande spesa e promettendo di ricompensarlo da pari suo, Renato Duca di Lorena, salito allora in altissimo grido per aver vinto Carlo di Borgogna, e delle genti della repubblica lo fece Capitano. Questi, cresciuto con nuove leve l'esercito, seguitando il voler del Senato, il quale gli avea fatto intendere che, se si era ricevuto qualche danno, potea ben ripararsi agevolmente e presto con la sollecitudine; si portò all'esercito, avendo ben presidiato le città le quali obbedivano a Venezia, affinchè meno fossero esposte alle offese dei nemici. Si ordinava nel tempo stesso a Roberto di Sanseverino di passar l'Adda con le genti sue e di minacciar Milano; e ciò non senza grande speranza che, siccome correva fama già i Milanesi odiare il governo di Lodovico, all'appressarsi dei nemici facessero qualche movimento. Ma il fine fu contrario al disegno e alle speranze dei Veneziani. Perciocchè appena Lodovico penetrò che all'avvcinarsi di Roberto i Milanesi, prese le armi, si sforzavano di levar tumulto, e la moltitudine molinava cose nuove, si vide costretto dal timor del male che aveva in casa a far quello che prima di suo moto non aveva voluto fare; a congiunger cioè le sue alle forze di Alfonso, e a muover contro in Bergomatium, Brixianorum, Veronensium agro erat, evastato, nihil illis integrum a suorum vi atque armis, praeter urbium moenia, reliquerat. Tanta autem erat eius celeritas, ut venire simul hostibus ed adesse nuntiaretur, nulloque in loco moratus, cum expeditum agmen duceret, facile quo visum erat excurrere, et suos recipere, inspectante etiam Severinate, audebat.

Eodem tempore Hercules adversus Lotharingum crebris eruptionibus puqnando effecerat, ut nulla illi in re minus quam in armis ac vetere existimatione esse constitutum videretur. Cum ita belli fortuna, et rerum gerendarum ratio commutata esset, Venetique in magno rerum discrimine, magis tamen sociorum destitulione, quam consilii inopia, aut victoriae desperatione laborarent: iam hieme apparente in hiberna magna Foederatorum infamia concessum est. In spe propinqua belli conficiendi, fractis pene hostium viribus, quae instaurari atque augeri tempore poterant, bello insistendum, atque fortunae beneficio utendum, quandiu licebat, videbatur. Maturius quam aut praesentis belli ratio, aut anni tempus postularet, milite in hiberna deducto, cum quicquid profectum bello erat, corruptum militum ignavia, atque indulgentia eorum esset, qui exercitum ducebant: fortuna etiam, quo vera virlus et constantia vocabat, propendere est visa. Nam sub veris initium militibus edicto evocatis, qui variis de causis commeatu a Ducibus impetrato, ab signis discesscrant: in exercitu Foederatorum cum amissa semel vincendi occasione, nequicquam ad belli finem properarent, graves exortae controversiae inter Ludovicum et Alphonsum, omnia perturbaverunt. Ita grave per se bellum, ut cetera abessent, cum per multorum sententias, qui eundem finem spectarent, sed non eandem rationem eius administrandi probarent, gereretur, et foedum exitum illis, et tristem Herculi futurum, h abuit.

la Lombardia Veneta. Egli, predando e saccheggiando ogni cosa, dava per ovunque il guasto al paese dei Veneziani, sicchè già devastato avendo tutto il Bresciano il Bergamasco e il Veronese, nulla fuor delle mura delle città avea lasciato salvo dalla violenza e dall' armi dei suoi. Tanta poi era la celerità di lui, che appena veniva ai nemici l'avviso del suo avvicinarsi egli era già lì, e senza fermarsi in alcun luogo, e conducendo seco una truppa armata alla leggiera, osava correre e ridursi coi suoi dove più gli pareva, fin sotto gli occhi di Roberto. Nel medesimo tempo dall'altro lato, Ercole, facendo spesse sortite contro il Duca di Lorena, aveva adoperato per modo che questi tutt'altro potesse farche quel tanto parean promettere le sue armi e la sua riputazione. Così mutate le fortune della guerra e le condizioni delle cose, sicchè i Veneziani più per l'abbandono degli alleati che per essersi con poco senno condotti e per aver disperato della vittoria, si trovavano a mal punto, all'avvicinarsi del verno l'una e l'altra parte riparò nei quartieri. Nel che i Collegati adoperaron male; conciossiache nella vicina speranza di compiere quella guerra, quando erano quasi infrante le forze del nemico che pur potevano col tempo ristorarsi e crescersi, pareva si dovessero tenere ancor l'armi in mano, e bisognasse usare finchè potevasi il beneficio della fortuna. Condotte le soldatesche ai quartieri primachè o le condizioni delle cose o la stagione il volessero, per la codardia dei soldati e per l'indulgenza dei condottieri il profitto della guerra andò a male; e la fortuna per avventura inclinò da quella parte, dove la chiamava virtù e costanza vera. E di fatto, al venir della buona stagione, benchè richiamassero gli uomini che, preso commiato dai condottieri, eransi allontanati dalle bandiere; nell' esercito della Lega, il quale, perduta una volta l'opportunità di vincere, invano si affrettava a terminare l'incominciato, controversie di gran rilievo nate fra Lodovico e Alfonso messero gran turbamento. Così una guerra grave anche senz'altro per se stessa, la quale facevasi con le sentenze di molti, che sebbene intesi ad un medesimo fine non tutti eran d'accordo intorno al governo di quella, ebbe un esito vituperevole per i Collegati e tristo per il Marchese.

Intercedebat Alphonso cum Ludovico simultas, quae aliquandiu male dissimulata magna cum multorum pernicie videbatur in apertum bellum eruptura. Cum Isabella Alphonsi fitia Ioanni Galeatio, ut alibi diximus, patre adhuc vivente, nupsisset: virilis animi puella, quae cum ingentem fiduciam et spiritus e domo regia afferebat , tum in causa optima multo maiorem constantiam prae se ferebat, quam sexus aut aetas postularet: patrem, viri aetati atque ingenio parum fidens, diu iam precibus fatigaverat, ut generi causa suscepta, eum tueri adversus Ludovici cupiditatem alque ambitionem vellet: satis enim illum parem administrando imperio, tristi tutelae nomine teneri oppressum querebatur: cum ab omni muneris procuratione prohiberetur, cui assuescere Regum liberi a prima aetate consuevissent, atque id quidem tanquam Ludovici liberi, non Galeatii filius heres, in spem esset successionis educandus. Haec Ludovici iniuria cum plane ab illo Alphonsum alienasset, ut minus per belli tempus Herculis rebus obesset, Federici Gonzagae interposita auctoritas perfecerat. Cum is decessisset, tanta animi offensio, quae compressa magis, quam tecta aut dissimulata videbatur, recrudescere atque progredi in apertam simultatem coepit. Itaque ne quid inimicus novi consilii iniret, atque se minus paratum ab armis offenderet, clam ayere de pace cum Venetis, ac de faciendo foedere instituit. Qua re Foederati animadversa, cum iam convenisse inter eos, atque initam societatem comperissent, magna quidem Herculis querela, qui se a genero proditum, destitutum a ceteris, praedae potenti inimico relictum intelligebat, et ipsi ad pacem inclinarunt. Nam et Veneti quo facilius distractas hostium vires labefactarent, atque Alphonsum ad sua tuenda averterent, aliquot longis navibus ad praedandam maritimam Regni oram praemissis, iam Brundusium et Gallipolim receperant, videbanturque propediem omnes Apuliae urbes suae ditionis atque imperii facturi. Ea res quo se faciliorem Rex pace facienda praeberet, meta domestici mali fracta animi ferocia, perfecit: quo minus digna res admiratione





ISABELLA D'ARRAGONA Moglie di Giovan Galeazzo Sforza/ Disegno vicavato da una Medaglia esistente nel Museo di Mitano.

Passava fra Lodovico ed Alfonso una grossezza, che per alquanto tempo a stento dissimulata dovea poi per mala ventura scoppiare con la rovina di molti in aperta discordia. È da ricordare che Alfonso aveva data per donna a Giovanni Galeazzo, pria che il padre di questo fosse morto, Isabella sua figliuola; la quale, donzella di animo virile, come quella che dalla regia sua casa aveva portato seco magnanimo ardimento e spiriti altieri, in una causa giustissima si faceva ammirare per costanza maggior del sesso e dell'età sua. Costei, poco fidando nell'ingegno e nell'età del marito, già da gran tempo stancava con le preghiere suo padre, perchè, presa a cuore la causa del genero, lo volesse difendere contro le ree brame e l'ambizione di Lodovico; e si lagnava, che, quantunque il suo sposo fosse in età da poter governare da se lo stato, si tenesse oppresso col rio pretesto della tutela, e gli si impedisse di far qualunque di quelle parti alle quali per solito si avvezzano nell'età giovinetta gli eredi dei Re; e che si operasse come se i figliuoli di Lodovico non il figliuolo di Galeazzo si avessero da nutrire alla speranza della successione. Siffatta ingiuria stranava da Lodovico Alfonso; sicchè se questi nel tempo della guerra non avea fatto contro Ercole, ciò era avvenuto per la mediazione autorevole di Federigo Gonzaga. Ora essendo il Gonzaga morto, tanta nimistà, la quale era stata piuttosto compressa che coperta o dissimulata, cominciò a inasprirsi e a rompere in nimicizia aperta. Ondechè Lodovico, perchè Alfonso non potesse far novità, nè venirgli addosso e coglierlo alla sprovvista, deliberò di praticar nascosamente pace e alleanza coi Veneziani. Del che accortisi gli altri della Lega, avendo inteso come Lodovico e i Veneziani avean già fatto accordo e società fra loro, benchè Ercole altamente si querelasse di esser tradito dal genero, abbandonato dagli altri, lasciato in preda a un nemico potente, inclinarono anch' essi alla pace. E i Veneziani, per fiaccare più agevolmente le forze del nemico distratte, e richiamare Alfonso alla difesa dei suoi stati, mandate alquante galere, si crano insignoriti di Brindisi e di Gallipoli, e minacciavano di togliersi quanto prima tutte le città della Puglia. Ciò fece

debeat videri, Venetos cum neque ad Ferrariam victi, et adversus Ferdinandum victores essent, in tractandis pacis conditionibus superiores extitisse. Nihil autem minus verisimile videtar, quam qui tanto consensu adversus illos conspirassent: cos sua sponte aut causae, quam adeo infestis animis iam alterum annum oppugnarent, aut hominibus, quibus cum ad internecionem gererent bellum, tribuere voluisse. Quod quidem minime a me dictum ob eam causam videri velim, quod sit mihi ulla instituta contentio cum iis, qui haec scripserunt, a quibus ita dissentio, ut censeam meae fidei mihi rationem habendam, facile autem patiar eos ( modo mihi fructus meae diligentiae constet) suo ingenio uti. Sed tamen vix poterat sine stomacho praeteriri, in Italia natos homines, in eam civitatem, cui exterae nationes omnes propter singularem atque excellentem virtutis opinionem praecipue indulgeant, maledicendi occasionem cum minus a rebus possunt, ab ingenio quaerere, atque ab animi morbo. Ita quanquam Veneti multa praeclara saepe terra marique gesserunt, multa cum iis adversa evenissent, tulerunt forti ac magno animo: scriptorum quibus sunt usi iniquis testimonio, cum ea elevare niterentur, neque in rebus secundis moderationis et aequitatis, neque in adversis fortitudinis et constantiae laudem, quam aequum erat, retulerunt. Nam hoc ipso scribendo bello, Xystum ( Machiavellius ait ) cum ceteris Principibus adversus Venetos coisse: propterea quod intelligeret, magnitudinem Veneti Imperii Italiae universae exitio futuram.

Ac cum de codem foedere ageret: Veneti, inquit, pro maiorum consuctudine cum bello victi atque armis essent: pace non diffidentes se superiores futuros, qua de re clam cum Ludovico

che il Re, domato il fiero animo suo dal timor del male che aveva in casa, si prestasse più facilmente a posar l'armi; per lo che meno è da maravigliare che i Veneziani, non vinti a Ferrara e vincitori contro Ferrando, superiori fosscro nelle condizioni della pace; benchè non paia punto verisimile che coloro i quali con tanto consentimento avevano cospirato contro Venezia si adattassero spontaneamente a menar buoni quei patti o ad una causa che con animo infestissimo già per il secondo anno oppugnavano, o a gente contro la quale avresti creduto volessero far guerra di sterminio. Nè ciò si stimi da me detto per la ragione che io voglia pigliarmela con quelli che di queste cose scrissero, dai quali dissento solo perchè credo di dover pensare a scrivere con fedeltà; e di buon animo, purchè io sappia meco stesso di aver cercata la verità diligentemente, lascerò che essi dicano a modo loro. Ma mi avrebbe mosso la bile il pretermettere che uomini nati in Italia cercano dal maligno genio e dalla parzialità dell'animo loro, quando non possono averla dalla realità dei fatti, l'occasione d'infamare quella città, verso la quale tutte le straniere nazioni, a cagione della singolare ed eccellente riputazion di virtù in che la tengono, mostrano particolare affezione. Il perchè, quantunque i Veneziani abbian fatto per terra e per mare molte chiarissime geste, e con petto forte e magnanimo abbiano spesso tollerata la fortuna quando avversa gli ha travagliati; a causa della testimonianza di scrittori partigiani tutti intesi a scemar la gloria di quei fatti, nè nelle prospere venture ebbero qual si doveva loro lode di moderazione e di eguaglianza d'animo, nè nelle avverse quella di fortezza e di costanza. E di fatto nella sposizione di questa guerra scrive il Machiavelli che Sisto Papa si condusse ad accordarsi in lega con gli altri Principi Italiani, perchè vedeva che l'aggrandimento di Venezia sarebbe stato la rovina di tutta Italia. E trattando poi della lega dei Veneziani con Lodovico, aggiunge: " I Veneziani giudicaron potere, come sempre » avevano fatto, vincere con la pace, poichè con la guerra avevano perduto, e praticato segretamente intra loro ed il Signor 22 Lodovico l'accordo, lo conclusero 22 Ma perchè non potevano più

egerant, foedus cum illo et societatem iunxerunt. At quae illis causa crat diffidendi? qui instructissimam ornatissimamque classem supero mari haberent: qui victores munitissimas hostium urbes expugnassent: qui quo tempore hostes altera illis depressa classe, multis illatis cladibus superbe insolescerent, in dies obsessos arctius vehementiusque urgerent, pacis mentionem nullam facerent, multo quam antea accuratius insisterent bello? Ita autem convenit, ut Hercules Rhodigino agro, et si quid aliud esset, cuius rei causa ventum esset ad bellum, Venetis cederet: hi Ferdinando urbibus oppidisque omnibus, quae aut in Apulia, aut in Salentinis occupasset: ita in posterum pax inter illos foedusque esset. His conditionibus, praeter omnium expectationem, pax confirmata, ingentem procellam discussit, quae subito exorta rem Venetam videbatur in magnum discrimen adductura. Satis hoc est documento futurum, cum aliis in rebus omnibus, tum bellis maxime gerendis, nullam rem aeque obesse atque multorum imperium, cum eadem in omnibus auctoritas, minime aut fides eadem, aut prudentia sit.

Inter hace Nicolaus Vitellius, cum grave bellum sibi a Pontifice illatum sustineret, magnis erat in angustiis, Florentinorum auxiliis et maximis et fidelissimis destitutus: qui quidem, quo facilius Pontificem a Venetorum amicitia averterent, minime opportuno illius tempore ab eius societate desciverant. Quod quanquam ita esset, non ille tamen spem aut animum sua tuendi amisit. Ita autem crebris factis eruptionibus, vires hostium atque audaciam fregerat, ut magna accepta clade atque ignominia eos solvere obsidionem et decedere ex agro Tifernatium coegerit. Cuius rei indignitate Xystus permotus, revocatum Hieronymum Riarium ad urbem, maioribus etiam quam antea viribus instructum erat ad bellum remissurus. Ferox hominis ingenium (quod odium suadebat atque animi impotentia) belli finem sibi hostis exitium, non victoriam humano more propositum habebat 2. Verum ab hac cura illum novus repente

<sup>2.</sup> A me pare di potere asserire che lo Storico in questo luogo non dice il vero. Le lettere di Guidantonio Vespucci riportate dal Fabroni ( Vedile a pag. 245 della Vita

sperar di vincer con l'armi essi che tenevano nell'Adriatico una flotta di tutto punto armata; che vittoriosi avevano espugnate città nemiche fortificatissime; che in quel tempo nel quale la Lega per aver affondata loro un' altra flotta e date assai rotte superba insolentiva, sempre più vivamente e strettamente premevan Ferrara, non facevan parola di accordi, e più che prima eran fermi in far guerra? Fu stretta dunque con Alfonso la pace, a condizione che Ercole cedesse ai Veneziani il territorio di Rovigo e quant'altro era stato motivo della guerra; i Veneziani rendessero a Ferrando tutte le città che avevano occupato in Puglia e in Terra d' Otranto, e con questi patti avessero da lì in poi amicizia e lega fra loro: e la pace per questo modo formata quando tutti meno se l'aspettavano, dissipò una grave procella, la quale a un tratto sorta pareva fosse per condurre in grave rischio la potenza dei Veneziani. Fatto, il quale servirà di argomento che in tutte le cose, ma specialmente nella guerra nulla più nuoce che l'esser molti quelli i quali con eguale autorità vi concorrono, non essendo mai in tutti l'istessa fede e l'istesso senno!

In questo mentre Niccolò Vitelli era assai stretto dal Papa, perciocchè sosteneva contro quello dura guerra: nè i Fiorentini gli davan più gli aiuti oltremodo larghi e leali che prima solevano; perciocchè eglino, per distogliere più agevolmente il Papa dall'amicizia coi Veneziani, nel tempo più pericoloso per Niccolò avean rotto la loro amicizia con lui. Nondimeno questi, nè di speranza nè d'animo perdendosi, si difendeva. Ondechè, fatte spesse sortite, fiaccò le forze e l'audacia dei nemici; e data loro una grave rotta, gli costrinse a scioglier vergognosamente l'assedio e a partirsi dal territorio di Città di Castello. Allora Sisto, uomo fiero di natura, al quale non parea di vincere senza che il vinto fosse anche spento, e nel cui indomito e adirato animo le sconfitte crescevano sdegno contro il vincitore; mosso dall'indegnità di questo fatto richiamò a Roma Girolamo Riario, perchè instaurasse le forze e tornasse all'impresa. Ma un nuovo

di Lorenzo Medici P. II. ) fanno chiaramente conoscere che il Pontesice non era punto di quel barbaro genio che Michel Bruto gli attribuisce; e mostrano anche come per

exortus Romae tumultus avocavit, ac pacem cum Vitellio facere, quibus illi visum est conditionibus, coegit. Superiore enim bello Taliacotii agrum, quod oppidum in Marsis Clastidii veteris urbis ruinis aedificatum ferunt, Vrsinis quod erant in Pontificis partibus ademptum, Columnensibus Ferdinandus adiudicaverat, usus eorum fideli fortique opera toto eo bello. Hinc rursus cum Pontifex et Ferdinandus novum foedus fecissent, quo cavebatur ut quae per belli tempus essent adempta, pari utrinque fide restituerentur, Vrsinis maxime urgentibus, quorum id permagni intererat, Pontifex postulabat, ut Columnenses, si modo stari conventis placeret, de Vrsinorum agro decederent, ac pacis atque otii bono, quo se auctore homines fruerentur, minime perturbare sua audacia atque ambitione vellent. Quam Pontificis denuntiationem, cum quicquid sibi esse agendum Ferdinandus statuisset, Columnenses omnino contemnerent: Xy. stus iracundia incensus, quae aliorum causa erat, in tanta sui contemptione, factam suam et ad se pertinere, ac propterea sibi tuendam esse armis censuit. Eo animo cum esset, Vrsinos iam per se incitatos, manus hominum cogere, reliquias veteris exercitus colligere, atque ex agris, quos homines possent armare, in eorum oppida impetum facere, agros vastare, Romae aedes diripere atque incendere, ita ut a nullo maleficii atque iniuriae genere abstinerent, imperavit.

## Atqui nondum eo tumultu sedato, qui quidem magis viri-

per desiderio di pace più presto che per i tumulti dei Colonnesi e degli Orsini egli si accordò col Vitelli. Fermo difenditore dei diritti di Roma avea stabilito di farsi ragione contro quel Signore ribelle alla Chiesa. Nondimeno, siccome voleva pace, cra inclinato a riconciliarsi col detto Vitelli, purchè uscisse di Città di Castello, e mandasse per sicurtà a Roma un suo figliuolo: ed anche a mantenerlo nella sua patria, quando prestato avesse alla Chiesa il debito vassallaggio. Tale essendo l'animo del Papa, non fu difficile condurlo a patti vantaggiosi per Niccolò, ma tuttavia onorevoli per la Chiesa. E dalle istesse allegate lettere apparisce non essersi il Pontefice piegato a quest'accomodamento per alcuna paura, chè Sisto non era uomo da impaurirsi; ma per desiderio sincero di levare tutte le discordie dall'Italia. — È per l'altra parte quasi certo, come

tumulto nato a un tratto in Roma distolse il Pontefice da questo pensiero, e a far la pace col Vitelli, con quei patti che più a questo parvero lo costrinse. Nella guerra fra il Re e il Papa fu tolto agli Orsini, perchè tenevan le parti del Pontesice, il territorio di Tagliacozzo castello negli Abruzzi, edificato, come è fama, sulle rovine dell'antico Clastidio; e fu dato da Ferrando ai Colonnesi che gli avevan recato in tutta la guerra leale e poderoso aiuto. Fatta tra i Veneziani e il Re la pace, per le cui convenzioni si voleva che tutte le cose tolte nel tempo della guerra con pari fede da ambedue le parti si restituissero; il Pontefice a ciò specialmente incitato dagli Orsini per i quali questa era cosa di gran momento, chiedeva che i Colonnesi, secondo il pattuito, rendessero quel territorio agli Orsini, e non ardissero coll'audacia e coll'ambizione loro turbar la tranquillità e la pace che sua mercè si godeva. Ma siccome i Colonnesi, qualunque fosse l'accordo che il Re avea creduto di fare, spregiavano quell' ordine; Sisto acceso di collera contro loro che così tenevano a vile i suoi comandi, stimò bene di prendere come sua quella che era causa di altrui, e di sostenerla con l'armi. Con quest'animo ordinò agli Orsini abbastanza di per se concitati di raunar genti, di raccogliere quel che restava dell' esercito pontificio, di armare quanti potevano dei loro uomini, di avventarsi sulle castella dei Colonnesi, di dare il guasto ai loro campi, di mettere a sacco e di ardere le case che avevano in Roma, di sciogliere insomma il freno ad ogni malfatto ed offesa.

Non ancora era sedato tanto tumulto, il quale posò più per

facilmente si rileva dai suddetti documenti e da ciò che dice il medesimo Fabroni, che Lorenzo Medici, per osservar fedelmente la lega col Papa, aiutava di continuo Niccolò Vitelli a danno di Roma, affinchè costui potesse seguitar la guerra. Nondimeno tutto questo non impedì che Niccolò si trovasse in grandi angustie: e quando anche le memorie di quei tempi non dichiarasser bene l'avvenuto, non sarebbe da credere che i leggieri vantaggi riportati sulle genti del Papa in una sortita potessero bastare a liberare il Vitelli. Fu dunque tutta generosità di Sisto IV, checchè ne dica Michel Bruto e il Machiavelli, se la pace fu fatta con vantaggio di Niccolò; lo che mostra che quel Pontefice non fu duro e spietato qual vorrebbe rappresentarlo Michel Bruto,

bus deficientibus, quam studiis partium, cum utrique et accipiendis cladibus et inferendis aeque fessi essent, conquievit: Florentini Antonio Martiano exercitus duce ad Sergianum oppidam positis castris, omnia quo receptum oppidam Reipub. vindicarent, erant nequicquam experti. Ac ne quid usquam integrum in Italia esset ab armis, Genuae Baptista Fregosio, quem superius diximus Bonae Ioannis Galeatii matris opera Principatum esse adeptum, capto per summum scelus, atque in carcerem coniecto, Paulus Fregosius Genuensium Pontifex, cum illius cognatus et propinquus, tum facile inter amicos et necessarios princeps, auctore, ut creditur, Ludovico et consilii participe, civitatis imperium occupavit. Quae mala tanta cum viderentur Principum dissensione et odio in dies fieri graviora, pax ( ut iam dictum est ) praeter omnium spem atque opinionem exorta, tollere subito visa est. Atqui ne eius bono diu Xysto frui liceret, quinto postea quam inita erat die, decessit. Cum vir acerrimus ambitione quadam non ferenda, in codem fortunae gradu, quo temere per paucorum hominum studia esset evectus 3, collocare suos constituisset: quod minus aliis rationibus licebat, vi atque armis assequi conatus, bella inter Principes, discordias in liberis populis inter privatos serendo, perniciosum Pontificatum Christianae Reip., Italiae in primis civitalibus, sibi suisque parum honestum futurum perpetuo gesserat 4.

3. Esposi il mio pensare contro questo sentimento dello Storico nella nota 4 del Lib. IV a pag. 400.

<sup>4.</sup> Il nostro Autore ha voluto veramente fino in fondo segnalar la sua bile contro Sisto IV. Egli ce lo dipinge come un uomo fiero oltremodo, che per l'ambizione di crescere la potenza de' suoi seminò guerre fra i Principi d' Italia. Che fosse da riprendere in lui la soverchia condiscendenza verso i nipoti, lo abbiamo già concesso più volte, e di bel nuovo volentieri lo concediamo: ma, buon Dio!'qual fu mai la guerra che possa provarsi con certezza aver avuto per iscopo il costoro accrescimento, e che non fosse mossa per gravissime ragioni? Fece guerra ai Fiorentini; ma fu costretto dai loro attentati per ribellargli il suo stato, ed anche allora prima di muoversi contro la Repubblica tentò ogni prova per abbassare i privati che parevano autori di quelli scandoli. Fece guerra di nuovo al Re di Napoli ed ai Fiorentini; ma questo fu per difesa, p reiocchè si vide assalito contro i patti poco avanti stretti con loro. Fece guerra ai Veneziani; ma fu obbligato dalla maggior parte de' Principi d' Italia per procurar la puce generale. Fece guerra a Niccolò Vitelli ed ai Colonnesi: ma non poteva senza av-

mancanza di forze che di studio di parti, perciocchè l'una e l'altra erano spossate pei mali che avevano fatti e che avevano patiti; quando i Fiorentini tenendo il conte Antonio da Marciano con gente al castello di Serezana, invano avean fatte tutte prove per ricuperar quella terra. E perchè non vi fosse luogo in Italia non macchiato dalle armi, in Genova Battistino Fregoso, il quale, come sopra abbiamo detto, si era fatto Doge con l'ajuto di Bona madre di Gio. Galeazzo, fu, siccome credesi, per le insinuazioni e per i consigli di Lodovico con gravissima scelleraggine e a tradimento fatto prendere e cacciare in prigione da Paolo Fregoso Arcivescovo di quella città, che gli era stretto parente ed uno dei suoi più amici ed intrinseci, il quale dipoi sifece Signore di Genova. Nondimeno tutti questi mali, che parevan farsi ogni di più gravi per la dissensione e per l'odio dei Principi fra loro, dalla pace di che sopra abbiamo parlato, quando meno tutti sel credevano, furon di subito tolti via. Ma perchè Sisto non potesse goderne, cinque giorni dopo pronunciata la pace, morì. Uomo acerrimo ei fu; e siccome per una certa mal tollerabile ambizione aveva determinato di collocare i suoi in quel medesimo grado di fortuna, nel quale per caso lui aveva collocato il favore di pochi; mal potendo ciò conseguire per altra via che per quella della forza e dell'armi, col seminar guerre fra i Principi, discordie fra i privati ne' popoli liberi, aveva tenuto un Pontificato pernicioso alla Chiesa, e specialmente alle città d'Italia, il quale sempre a lui ed ai suoi farà poco onore. E siccome pareva esser questa la sola cura che vivo lo teneva in moto con suo gran biasimo; perciò, quando finalmente la guerra fu tolta via da una pace, la quale

vilirsi transigere con gente ribelle e che dispregiava la sua autorità. Fece guerra a più riprese coi Turchi: ma fu per salvare l'Italia, e direi l'universale del Cristianesimo. Ove son dunque le guerre fatte nascere a bella posta da Sisto IV per aggrandire i suoi parenti? Anzi, se meglio si esamini, si vedrà che l'ingrandimento del Riario si operò sul principio del Pontificato e in tempo di pace. Il fatto dunque condanna la non viridica asserzione del nostro Autore, che male ha voltato in latino più largamente quello che il Machiavelli disse con maggior verità e vivezza = lasciò quell' Italia in pace, la qual vivendo avea sempre tenuta in guerra. = E

Quae una cura, ut viventem illum et quidem magna cum illius invidia exercuit, ita cum bellum tandem pax sustulisset, quam ille aut sibi parum honestam esse, aut minus certe conducere suis privatis rationibus arbitrabatur: tanquam iam nulla alia ratio superesset augendi honestandique suos, moerore animi et dolore victum confecit. Cum Roma in magno tumultu relicta, Vrsini et Columnenses sumptis per eam occasionem armis, civitatis otium perturbare viderentur: Hieronymus Riarius, qui mortui Pontificis invidia flagrabat, atque aeque et a certis hostibus et a dubiis sociis sibi esse timendum intelligebat, Hadriani arcem occupavit. Neque enim dubitabat, quanquam magna totius ordinis offensione, per Interregni tempus, Cardinalibus invitis, ad quos summa rerum mortuo Pontifice redire consuevit, se illam retenturum. Quod illi factum in sui contumeliam cum nullo modo sibi esse ferendum censerent, ne parum esse memores suae dignitatis viderentur, illum extemplo arce, urbe, excedere intra certam diem iusserunt. Hoc ille imperio territus, ac meliore consilio arbitratus reddendum voluntate esse quod vi retinere non licebat, arce tradita (ut iussus erat) Roma

dell'averla sempre tenuta in guerra, l'altrui avidità non la volontà sua fu cagione; perciocchè niuno gli può apporre a colpa che non si lasciasse spogliare ed opprimere impunemente. Dirò di più che ben fu egli in quel tempo collocato dalla Provvidenza sul trono di Roma; giacchè sotto un principe più pacifico, da una parte la violenza e la perfidia del Re Ferrando, dall'altra la tortuosa politica del Medici avrebbero decimate le possessioni della Chiesa, o almeno avrebber reso dispregevole il sovrano di Roma. Sisto serbò intatti i suoi dominii, crebbe la riputazione delle forze pontificie, e si fe'valere fra i principi d'Italia. - Che poi il Pontificato di Sisto IV fosse pernicioso al Cristianesimo, non so in qual modo potrebbe provarsi; testimoniandoci le storie che, se come principe commesse qualche errore, come Capo della Chiesa la governò con saviezza e con gloria.-Chi poi non riderà del periodo che vien dopo il notato, dove lo Storico stempera un non veridico ma pur vivo concetto del Machiavelli, e vuol dirci che Sisto morì per il dispetto di dover vivere in pace? Gli ottant' anni che aveva addosso, e non già la cagione allegata dall'Autore, furon quelli che oppressero il povero vecchio! La pace egli la desiderò sempre, ma non la volle col disonore suo, col disonor della Chiesa. È finalmente da osservare che Michel Bruto ha detto tutto il male che poteva mai dire di Sisto IV, e ne ha taciuto tutto il bene. Sia pur vero che la condiscendenza soverchia verso Girolamo Riario, uomo di rea natura e cagione principalissima delle colpe che gravarono la memoria del suo zio sia una macchia per quel Papa. Ma è vero del pari che questo Pontefice ebbe zelo, dottrina, magnificenza, carità straordinaria. Roma, dice il Becchetti,

egli avvisava esser per lui poco onorevole, e meno giovare ai suoi particolari interessi; come se più non gli restasse modo di crescere in onore e in potenza i parenti, fu spento dal rammarico e dalla tristezza. Nato in Roma alla costui morte gran tumulto, giacchè gli Orsini e i Colonnesi, impugnate le armi, accennavano di voler turbarne la tranquillità; Girolamo Riario che era divenuto odioso a causa della protezione del Pontefice morto, e che ben comprendeva di dover temere egualmente dai nemici certi come dai malfidi amici, occupò Castel S. Angiolo. E non dubitava egli di poter ritenere nel tempo di Sede vacante anche a dispetto dei Cardinali il governo, che, mancato il Papa, doveva, secondo il solito, nei Cardinali ritornare. Ma questi, avvisando non fosse da tollerar per verun modo siffatto spregio, volendo mostrargli che sapevano ricordarsi di quel che erano, subito gl' imposero di partirsi dentro un dato giorno dal Castello e da Roma. Egli sbigottito per siffatta intimazione, pensando sarebbe stato miglior consiglio volontariamente rendere ciò che violentemente non poteva ritenere, consegnò il Castello secondo l'ordine avuto, e subito da Roma dove vivere non poteva sicuro, per-

gli è debitrice di alcuni pubblici edificii, e specialmente del ponte che Sisto si chiama dal suo nome, di un acquedotto, della cappella Sistina, e del nisarcimento dello Spedale di S. Spirito, al cui Commendatore volle sottoposti gli altri spedali che ne osservavano la regola. La Biblioteca Vaticana cominciata da Niccolò riconobbe da esso un notabile ingrandimento, per opera specialmente del Platina, al quale ne fu assegnata la prefettura. Fu esso che ridusse gli Auditori di Rota al numero di dodici, e che volle si conservasse intatta la dignità a uno dei tribunali più rispettabili. Egli ristabilì il Collegio degli Abbreviatori soppresso da Paolo II. . . . . . . Venne accusato di aver renduti venali alcuni officii e ciò per sola cupidigia di danaro. La sua magnificenza, lo sua liberalità verso i poveri, le immense spese da esso fatte nelle guerre contro i Turchi bastano ad assolverlo da questa taccia ed a rifonderne la colpa nelle dure circostanze dei tempi=Io dunque non so come il nostro Storico polesse sperare avverato il suo malo augurio che la memoria del Pontificato di Sisto IV fosse per recare infamia al nome di questo Papa. Le età posteriori scevre dello spirito di parte giudicano con verità: e se rimproverano a lui un'eccessiva debolezza verso i nipoti, e gli fan debito di non certe colpe alle quali si vuol che lo conducesse quel cieco amore; riconoscono in esso uno di quei pochi uomini che sono maggiori di ogni umana fortuna, un protettore delle arti e delle lettere, un sostenitore fermissimo dei diritti della Chiesa sia nello spirituale sia nel temporale, un degno zio di Giulio II, un sovrano di anima veramente italiana, un Pontesice meritevole di somma lode.

confestim, haud satis tutus futurus in magna hominum offensione et gladiorum impunitate, discessit.

Riario ab urbe profecto, cum Vrsini et Columnenses in magno Vrbanorum metu, quorum ingentem multitudinem Romae Comitiorum expectatio tenebat, essent in armis: Cardinales de summa rerum soliciti, ne quid detrimenti Comitiorum dilatio importaret, Innocentium Octavum Pontificem ex nobilissima familia Genuae ortum magno consensu legerunt. Huius Aruntem patrem ( quem Aranium alii appellant ) a Renato Andegavensi Prorege Neapoli praeesse iussum, cum Alphonsus Rex victor conservasset: magno in honore habuisse fertur. Quandiu enim vixit, inter paucos adlectus, quos Rex de summa rerum consuleret, suam fidem illi atque abstinentiam perpetuo in eo obcundo munere probavit. Quod quidem facit, ut satis mirari non queam, a quo fama emanarit, adolescentem Innocentium inter Alphonsi familiares, cum illi necessaria ad vitae cultum deessent, aliquandiu versatum esse. Cuius infamiae labes ( si modo infamia habenda est ) non Innocentio quidem, sed Regi haesisset: qui parentis probata fide in maximarum rerum administratione, non erat passurus ut filius in regia magnificentia, quae in Alphonso virtus celebris fuit, nihil praesidii haberet. Itaque illud verius est, auctum illum per Regis gratiam Amalphitensi Sacerdotio, quod fidei praemium in patre, grati animi significatio in Rege esset, faciliora sibi cetera ad tantum honorem contendenti, cum usus atque industria accederet, fecisse.

Cum Innocentio Pontifice renunciato, pax in Italia firmata et constituta plane videretur: uni Florentini, quorum erat praecipua cura Sergiani recipiendi, erant futuri in armis. Neque vero illos magis amissio oppidi tam opportuni movebat, quam auctor tantae agendae rei. Itaque non erat facile diudicare, utrum contumelia maior, an detrimentum atque incommodum, quod illatum Reipub. querebantur, haberetur. Hoc unum statuentes sibi esse agendum, Genuensibus

chè molti vi crano che gli volevan male e frenate non vedeva le costoro mani, si partì.

Poichè il Riario se ne fu andato, stando ancora in armi gli Orsini e i Colonnesi con gran sospetto di quelli che erano in città e che in assai numero vi si trattenevano per l'aspettazion del Conclave: i Cardinali solleciti della somma delle cose, affinchè la dilazione non arrecasse nocumento, tutti d'accordo elesser Papa Innocenzo VIII di famiglia nobilissima Genovese. Il padre di lui, Arunte o Aranio, come altri lo chiamano, fatto Vicerè di Napoli da Rinato d'Angiò, fu dal Re Alfonso, quando di Rinato ebbe vittoria, salvato e quindi avuto, secondochè dicesi, in grande onore; come quegli che tenuto, finchè visse, da quel principe fra i pochi suoi più intrinseci consiglieri gli dette in quella carica argomenti continui di animo leale e generoso. Il perchè io non posso maravigliarmi abbastanza del come uscisse la voce che Innocenzo da giovinetto, mancandogli il necessario alla vita, fosse tra i famigliari al servizio di Alfonso. Questa macchia d'infamia, se pure deve aversi come infamia, non disonorerebbe Innocenzo ma Alfonso; il quale per altro, avendo sperimentato la fede del padre nelle più gravi bisogne, non avrebbe permesso che il figliuolo non trovasse un presidio nella magnificenza per cui quel Re era tanto celebrato. Laonde deve piuttosto riputarsi. vero che Innocenzo inalzato col favor di Alfonso al Vescovado di Amalfi, lo che sarà stato premio alla fedeltà del padre e significazione di grato animo per parte del Re, ben usando di questo primo onore, e facendosi gran merito, si aprisse più agevole la via all'alto grado al quale poscia pervenne.

Assunto Innocenzo al Pontificato, parea fermamente stabilita la pace in Italia; eccetto per parte dei Fiorentini, i quali per la singolare sollecitudine in che erano di ricuperar Serezana non volevano posar l'armi. Nè gli affliggeva tanto la perdita di quella terra ben posta quanto il rubamento e il rubatore. Perciocchè non era facile a giudicare se si avesse a riputar maggiore l'onta o il danno e il male di che lagnavasi il Comune. Per questo fermi in cuore di rivoler quel castello, significarono ai Genovesi che, se

denuntiant, ni civem suum cogant Reipub. oppidum restituere per fraudem ademptum, eam iniuriam perinde atque sibi a civitate illatam sese armis persequuturos. Ac luculenter quidem in novo foedere exceptum erat: quae quique eo bello amisissent, ubi minus disceptari aequo iure liceret, ea ut illis vi atque armis repetendi facultas esset. At Fregosius, qui se privatis opibus tolerare Florentinorum arma diffidebat: quicquid iuris in eo oppido haberet, Collegio Divi Georgii attribuit, cuius summa in ea civitate auctoritas et potentia habetur: ipse tanquam nihil amplius ea res ad se pertineret, e medio discessit.

Genuenses post memorabile illud bellum ac diuturnum, quod cum Venetis ad Fossam Clodiam gesserunt, magnum aes alienum (id quod fuit necesse) gravi sumptu ad bellum tolerando contraxerant. Id cum non facile essent solvendo, civitas ut praeclare meritis civibus de Repub. aliquo modo prospiceret, hanc sibi rationem censuit esse ineundam, qua simul fidem publicam, quam minimo incommodo tueretur. Itaque iis portoria, ac vectigalia Reipub. quoad illis ad assem esset persolutum assignarunt: potestate facta, quibus vellent redemptoribus illa et quanti visum esset locandi. Nam quo res commodius, ac maiore cum privatorum auctoritate ageretur: publicas aedes ad urbis portas, quibus merces aliunde importatae quoad pro portorio exigant, a scripturae magistris asservantur, concessit: quo statis diebus convenirent, ac communibus de rebus statuerent. Ac cum maior res hominum studio et diligentia esset, neque privati facile ad suum pervenire sperarent, centum delectorum consilium constituerunt, ex quibus magistratum creari placuit, qui octo modo hominibus constaret. Eorum supremam auctoritatem in re communi administranda esse voluerunt : in primis ut quae de consilii sententia acta constitutaque essent, exequenda unus et transigenda curaret. Pecuniis quidem creditis in singulas partes distributis, quoniam certus cuique locus erat descriptus, quo facilius singuli agnoscerent suos, locos placuit appellari: ut

non costrignessero quel loro cittadino a restituir la terra, la qual per frode si era tolta, Firenze si farebbe ragione di quell'ingiuria, come se da Genova l'avesse ricevuta. E allegavano i capitoli della nuova pace, ne'quali era chiaramente espresso che non solamente si potessero ridomandar le cose perdute per forza d'armi, ma fare anche guerra ogni volta che le non si potessero riaver con le buone. Allora il Fregosi, non gli parendo di poter con le sue proprie forze reggere contro i Fiorentini, donò qualunque suo diritto su' quella terra a S. Giorgio, che aveva in Genova autorità e potenza somma; e come se non vi avesse più che vedere, si levò di mezzo.

I Genovesi dopo quella memorabile e lunga guerra che fecero coi Veneziani a Chiozza, trovandosi in gran necessità, avevano contratto enorme debito per provvedere alle spese occorrenti. Non potendo la Repubblica soddisfare ai cittadini, che gran somma di danaro avevano imprestato; per corrispondere in qualche modo a quelli tanto benemeriti della patria, avvisò di adoperar per modo da mantener col suo minore incomodo possibile la fede pubblica. A quest' effetto concesse loro le entrate della Dogana; e volle che, secondo i crediti, ciascuno per i meriti della principal somma di quelle entrate partecipasse in fino a tanto che fossero dal Comune del tutto soddisfatti, data ad essi licenza di ricedere queste rendite e a chi e a quanto loro pareva meglio. E perchè potessero con più agio e con più autorità quei particolari governare le proprie cose, concesse loro un palagio alle porte della città, il quale è sopra la Dogana, dove nei determinati giorni convenissero, e deliberassero intorno ai comuni interessi. Ma siccome quella bisogna voleva studio e diligenza maggior di quella che ciascheduno potesse in privato adoperare per riavere il suo: ordinaron fra loro un modo di governo, facendo un consiglio di C, e da questo levando un magistrato di VIII cittadini, nei quali vollero che fosse la suprema autorità delle cose loro; il consiglio dei C deliberasse e statuisse, il magistrato degli VIII le cose deliberate e statuite come capo eseguisse. Quindi, divisi tutti i crediti secondo le ragioni de' creditori, siccome a ciascun di questi

pro creditae pecuniae ratione plures paucioresque locos ii habere dicantur, qui rem cum illa societate contraxerunt. Iam quo honestiore ac sanctiore titulo collegium augerent, qua ex re fore credebant, ut maior illi in dies auctoritas conciliaretur, Divi Georgii nomine, in cuius tutela et procuratione civitas est, denominandum collegium censuerunt. Tanta autem cura dicitur gesta res administrataque esse, ut cum nullo Reipub. incommodo privati magnis aucti opibus ditarentur (quarta enim centesimae pars illis modo foenoris nomine solvebatur) in omnibus Reipub. temporibus compendio parvo admodum contenti, ingentem pecuniae vim civitati commodarent. At cum privati usque eo credendo grandes pecunias provecti essent, ut quae pro portoriis exigerentur, minime latas pecunias expensas exaequarent: iam oppida municipiaque omnia quaecunque in ditione Reipub. habentur, praeter pauca, admodum addicta illis hoc nomine adiudicataque esse dicuntur. Ita autem huic collegio Rcipub. oppida sunt attributa, ut et privatorum opibus adversus vim externam defendantur, et eorum suffragiis, qui illa Reipub. nomine administrent, mandentur: et leges et iura, ut alia iam Respub. videatur in Repub. esse inclusa, perscribantur. Est quidem hoc magna dignum admiratione (illustre certe documentum habet quanta vis ad defendendam libertatem in magno consensu sit ) quod mox sum dicturus. Quanquam enim in crebris mutationibus civitatis, varios saepe Principes Respub. quorum nulu atque imperio cuncta administrarentur, et diversarum illos inter se partium aquovit: semper tamen inviolatum omnibus ius eius collegii mansit. Cuius quidem rei causa hacc potissima est. Nam collegii ius consensus hominum mirificus, tantum omnium in communi causa consensum, privatae singulorum rationes (quod quidem in hominum rebus videtur caput esse) facillime tuentur. Cum enim longo spatio annorum probatum institutum mutari sine multorum offensione et iniuria non possit, nunquam ea civitas est in unius potestatem et ditionem redacta: quin is, qui cam sibi parere coegisset, coactus ipse sit institutis privatorum et legibus parere. Quare eodem saepe

era stato assegnato un luogo, perchè conoscesse i suoi crediti, quelle parti si chiamaron luoghi: ondechè, secondo la quantità delle ragioni si dice che han più o meno luoghi le persone che tengono interessi con quella società. Di più, per dare al loro corpo più onorato e santo titolo, onde si argomentavano di conciliarsi ogni dì maggiore autorità, avvisaron d'intitolarlo da S. Giorgio, della città difensore e protettore. E furon sì bene governate e amministrate queste ragioni, che mentre senza alcun incomodo della cosa pubblica i privati si arricchivano, perocchè davasi loro per frutto il venticinque 5 per cento, in tutti i bisogni del Comune contenti di poco guadagno servivano di grandi somme la loro patria. Ma siccome S. Giorgio coll'andar del tempo prestò al Comune tanto danaro che il reddito delle Dogane era minore del frutto dovuto per le somme prestate; a un po' per volta il Comune concesse e aggiudicò a S. Giorgio per pegno del danaro avuto la maggior parte delle castella e terre soggette alla Repubblica. Queste per altro furon concesse col patto che i privati le difendessero a conto loro contro gli assalti di fuora, che vi mandassero coi loro suffragii i Rettori, che a quelle desser leggi e le governassero, come se per avventura dentro alla Repubblica di Genova vi fosse un'altra Repubblica. Ed è cosa degna di altissima maraviglia, ed insieme illustre argomento della forza che hanno molti accozzati insieme per la difesa della libertà comune, che, quantunque nelle sue spesse mutazioni Genova obbedisse a Signori di diverse parti, pure i diritti di S. Giorgio fossero in ogni tempo inviolati. Nè è da cercarne il perchè. Il maraviglioso consentimento dell'universale dei cittadini mantiene agevolissimamente quei diritti; e il privato interesse, capo principale nelle umane cose, il privato interesse che tutti hanno in quel corpo, mantiene quel consentimento dell'universale. Perciocchè, non potendosi senza offesa ed ingiuria di molti mutare uno stabilimento per tanti anni approvato qual è l'uficio di S. Giorgio; non fu giammai ridotto il Comune sotto la potestà e la signoria di uno solo, che questo nuovo tiranno non fosse obbligato agli statuti e alle leggi con che i privati

<sup>5.</sup> Mi sarebbe rimasto un gran dubbio circa all' interpretazione di questo passo, se non mi avesse soccorso cortesissimamente il Signor Giunio Carbone, valentissimo scrittore

tempore unius imperium et dominatio, et moderatissimae civitatis species, optimaque ratio administrandae Reipub. est in eadem civitate animadversa. Nostra quidem aetate cum libera civitas suis institutis et legibus utatur, eadem illis ratio et in privata re, et in publica administranda manet.

Cum huius collegii cura esset, ut oppidum in fidem receptum adversus Florentinorum arma tueretur: aliquot longarum navium classe comparata, per laevam Ligurum oram militum firmam manum in Apuanos exportandam curaverunt: id quidem eo consilio, ut angustiis insessis, quae ex Etruria Sergianum petentibus sunt adeundae, transitu eos prohiberent, qui ea ad Florentinorum exercitum commearent. Sunt hae quidem prope oppidum, quod incolae Petram Sanctam appellant, ubi Lucus olim Feroniae et Fanum dicitur fuisse, alii malle videntur Herculis Fanum, locum religione celebrem habitum, nomen quod

delle cose Genovesi. Michel Bruto ci dice che a quelli i quali avevan luoghi nella Banca di S. Giorgio si dava a titolo d'interesse ogni anno quarta pars centesimae. Questa frase presenta almeno due significati diversissimi, potendosi intendere che davasi tanto il 3 per 100 quanto il 25 per 100. La prima interpretazione è forse la più letterale; perciocchè centesima era detto dai Latini l'interesse dell' 1 per 100 che ogni mese solevano esigere in Roma gli usurai, i quali così nell'anno venivano a percipere il 12 per 100 ( V. Forcellini alla parola Centesimus ). Dicendo dunque l'Autore che dalla Banca di S. Giorgio si dava quarta pars centesimae, se ne dovrebbe indurre che pagavasi ogni anuo la quarta parte del 12, ossia il 3. Ma siccome chiunque ha mediocre notizia dei tempi di che scrive lo Storico sa bene che assai maggiore del 3 per 100 era l'usura che soleva esigersi, specialmente in prestando al pubblico tesoro, ed era riputato frutto maravigliosamente discreto il 6 il 7 e l'8 per 100: e siccome inoltre il nostro Autore nota che, dandosi la quarta pars centesimae, i privati facevano un bel guadaguo: quindi io, osservando anche che il vocabolo centesima nel significato sopra detto si suol sempre trovare usato dai Latini nel numero del più, inclinava a credere che la frase latina dovesse interpretarsi il 25 per 100, e non altrimenti. Circa a un terzo significato che qualcuno potrebbe a quella dare, cioè del 4 per 100, non mi pareva che le potesse appartenere ragionevolmente. Nondimeno, trattandosi di cosa positiva e rimanendomi assai dubbio, io ricorreva al sopra lodato Scrittore; ed egli mi rispondeva immediatamente con lettera gentilissima, la quale dichiara a maraviglia il punto in questione. = L'interpretazione sua del 25 per 100 ( egli mi dice ) è giustissima e comprovata dai documenti che esistono nell'archivio di S. Giorgio. - Nel codice N.º 42, carte 20, trovasi che: nel 1051 ai 28 giugno il comune di Genova armò quattro navi e due galere per il re di Francia, ricorrendo per ciò a S. Giorgio e ritraendone lire 47mila da restituirsi fra cinque anni al frutto del 20 per 100 -:

governavan quel corpo. Laonde spesso si vide in Genova tirannide insieme e governo eccellente della città e ottimo reggimento della cosa pubblica. Ai nostri tempi, siccome il Comune è libero, e si regola secondo le proprie leggi e statuti, è una medesima la maniera del governo di S. Giorgio e del Comune.

Avendo dunque S. Giorgio preso a difendere contro le armi dei Fiorentini Serezana che aveva accettato dal Fregosi, messa in mare un' armata di alquante galere, per la Riviera di Levante fece sbarcare un forte corpo di genti nel Pietrasantino, col disegno di occupar le gole che mettono dalla Toscana a Serèzana, e d'impedir qualunque per colà andasse al campo dei Fiorentini. Questi passi son vicini a quella che ora chiamasi Pietrasanta, ove alcuni vogliono che in antico fosse un bosco e un tempio sacro a Feronia, e altri un tempio di Ercole: luogo al certo per religione venerato, come il nome che ancora serba ne dà argomento. La qual terra, già edificata dai Lucchesi e soggetta in quel tempo a Genova, era benissimo situata fra Pisa e Serezana; sicchè i Fiorentini intendevano che, anche quando Serezana ricuperassero, questo castello, essendo sempre esposto alle ingiurie dei nemici padroni di Pietrasanta, sarebbe stato perpetua cagione di guerra. Desideravan dunque, anzi bramavano ardentemente di occupar Pietrasanta; ma non sapevano come ragionevolmente campeggiarla senza parer di mancare ai capitoli della lega. Perciocchè

nel 1504, l' officio volendo ricuperare il commercio con Tunesi instituì il diritto del 10 per 100 sopra i carati di mare li 23 aprile. — c. 66. —: nel 1505 l'officio prestò a Pisa perchè si mantenesse in libertà grandi somme al 6 per 100 — ivi p. 48. — Nel Contractus Consolidationis intra S. Giorgio e il Governo del 1539 è questa nota e appendice » Et li fructi de li luoghi di S. Giorgio son stabilì de comun consentimento de avrà in poi a li venti e ventisinque de su e de sotto pei cento, secundo ec. » Mi pare che quest' ultima allegazione non lasci alcuna dubbiezza sulla veracità della sua traduzione — E di più in un P. S. mi aggiunge — Trovo un altro documento, ed è nel libro — Memorie storiche della Banca di S. Giorgio. Genova 1832 — "Gli protettori con loro decreto deliberarono di doversi pagare il provento suddetto nel principio del mese di luglio di ciaschedun anno, alla ragione di soldi 18 per ogni soldi 20 di detta moneta di cartulario, valuta di lire una e mezza, moneta corrente, calcolato lo scuto di argento Lire 4. 10 come valeva l'anno 1607, non avendo mai le Compere variato la detta valuta, di maniera che per questo anticipato pagamento, veniva a ritenersi dalle Compere l'annuo interesse di soldi due per ogni soldi venti — cc.

illi adhue manet indicio est. Cum oppidum a Lucensibus olim aedificatum eo tempore Genuensium imperio pareret: ita opportune situm inter Pisas et Sergianum videbatur, ut etiamsi id receptum in fidem esset, perpetuo hostium iniuriis per varias occasiones expositum, magnam civitati ad bellum materiam semper futurum appareret. Ergo in summa Florentinorum cupiditate et studio Petrae Sanctae occupandae, causa illos destituebat ne viderentur adversus foedus fecisse. Nam ita cum Genuensibus bellum gerebant, ut in privatorum iniuria, quam sibi omnino esse vindicandam censebant, pax integra adhuc cum Repub. maneret: ut si nulla lacessiti iniuria oppidanis instituissent arma inferre, quin violatum ius gentium a se per belli occasionem videretur, inficiari haud possent. Diu re deliberata, haec tandem ratio gerendae rei inita est. Pisis praemissos qui commeatum ad exercitum importarent, modico praesidio quam proxime poterant Petram Sanctam iter facere iusserunt: id quidem ut spe praedae oppidani illecti in iter facientes impetum facerent, quod pro praeiudicio violati a Gennensibus foederis essent belli initium habituri. Quae quidem illos opinio minime fefellit. Simulatque enim illi ad oppidum appropinquarunt, qui in speculis erant milites, re animadversa, oppidanos spe praedae excitant, atque ad invadendos illos cohortantur, cum rem parvi negotii esse, ac militum exiguam manum sequi praesidii causa affirmarent. Re minime contemnenda visa et cupidis hominibus et sua sponte male in Florentinos animatis; multitudinis concursu facto, delecti iuvenes atque impigri ex oppido egrediuntur: ac cum facile et numero inferiores et consulto cedentes fudissent: hominibus iumentisque in oppidum abductis, lactitia ingenti praedam inter se partiuntur: minime illam satis aequam futuram mercedem eorum, quae postea pertulerunt. Ila re ex sententia administrata, Florentini Genuam legatos mittunt, qui de hac tanta suis illata iniuria conquerantur: eam si ab his negligi animadvertant, bellum illis simul denuntiare inbent. Reversi re infecta legati, cum Genuenses a pacis consiliis aversos, ac bello parando intentos, pertinacius

aveano essi guerra coi Genovesi sì, ma per modo che, mentre avvisavano di doversi far ragione d'un'ingiuria fatta lor dai privati, rimanevano in pace col Comune: ondechè, qualora senza aver ricevuto offesa avesser preso a muover l'armi contro i Pietrasantini, non avrebber potuto negare di aver violato il diritto delle genti. Lungamente deliberarono intorno a questa bisogna, e finalmente si appresero al partito che dirò. Mandaron da Pisa al campo un carico di munizioni e di vettovaglie, e con quello una debole scorta; e lo fecer passare più vicino a Pietrasanta che potevano, acciocchè chi era nella terra, per l'assai preda, in quel passare l'assalisse, e da quest'assalto potesse aversi un principio di guerra, per aver Genova la prima violata la lega. E la cosa successe secondo il disegno loro. Appena infatti quel carico fu propinquo alla terra, i soldati che stavano alle vedette, veggendo tanta preda, colla speranza di toglierla ne invaghirono i paesani, e gli confortarono a darle addosso, mostrando loro che poco travaglio costerebbe il portarla via, perocchè debole scorta l'accompagnava. Questo consiglio agevolmente talentò a gente, che e cupida era, e di per se l'aveva coi Fiorentini: sicchè una mano di giovani arditi e bravi accozzatisi in assai numero sortiron fuora; con poca pena disfecero quelli della scorta che inferiori eran di numero e a bella posto cedevano; e condotti uomini e salmerie nella terra , partiron tra loro tutti allegri la roba, scarsa mercede dei mali che poi ebber da tollerare. Avvenuta la cosa come appunto volevano i Fiorentini, questi mandarono a Genova ambasciatori che si querelassero della tanto grave ingiuria fatta al loro Comune, e se Genova non ne facesse caso, le dichiarasser la guerra. Gli ambasciatori tornarono senza aver potuto ottener nulla, e riferirono: i Genovesi mostrarsi avversi ai consigli di pace, intendere ad apparecchiar l'armi, voler sostenere il reo fatto. I Fiorentini allora, lasciata Serezana, si accamparono a Pietrasanta; e, perchè più certo e facile fosse il trarre delle loro artiglierie con fulminar la muraglia dall'alto, occuparono il pendio del colle che col suo più alto giogo sovrastando alla terra torna quindi con

tueri factum docuissent: Sergiano relicto, ad Petram Sanctam copias ducunt, ac quo facilius certioreque ictu, tormentis e loco superiore muri verberarentur, totum collis deiectum, qui in summo iugo oppido imminens leviter fastigiatus ad planiciem redit, praesidio, quod satis est, imposito occupant. At Genuenses dum ita Florentini oppidum oppugnare parant: classe ad Vadae arcem appulsa, militem exponunt, atque exustis vastatisque agris, praedam ingentem hominum pecorumque agunt, magno ubique terrore iniecto, nisi iis obviam mitterentur, qui eos a populatione effusa prohiberent, fore ut ab ea parte insignem aliquam cladem Respub. acciperet. His rebus cognitis Florentini, Boniannem Ianfilgiatium impigrum hominem et perspectae virlutis, cum equitum ala, et peditum aliquot expeditis, qui eorum impetum et ferociam comprimerent, praemittunt.

Is sacpe palatos nullo certo ordine atque imperio adortus, cum fusos ad naves compulisset: brevi perfecit, ut non ita impune per Reipub. agros vagari ac praedas agere auderent. At illi minime ea re perterriti ad Labronis Portum classe Turrim Novam, quam appellant, petentes, militibus expositis cum omni apparatu urbium oppugnandarum, non sine aliqua spe proventus, quod se illos imparatos opprimere sperabant, oppugnare omnibus viribus adoriuntur. Atqui cum nequicquam oppuqnatione tentata, sua opinione minus se proficere animadverterent, brevi discesserunt: rem, quae longioris morae esset, quod minime in praesentia esse tutum videbatur, arbitrati in aliud tempus esse differendam. Florentini interea cum lente admodum Petram Sanctam oppugnarent: oppidani ex hostium ignavia magna spe bene rei gerendae concepta, cum nihil illi minus opinarentur, ex oppido eruptionem faciunt, atque in corum munitiones et opera invadunt. Hinc militibus, qui in praesidio erant, interfectis, atque codem impetu aggere capto, quem ad verberandam arcem

placida scesa a pianeggiare, e vi fecero una bastia la qual guarnirono di soldati. Ma i Genovesi, mentre i Fiorentini così battevano Pietrasanta, approdati alla Rocca di Vada messero a terra le loro genti: e, poste a ferro e fuoco le campagne, fecer gran preda di uomini e di bestiami ; sicchè , sparso per ovunque gran terrore, se non si spediva contro di loro chi gli frenasse dallo sterminato guasto che facevano, la Repubblica da quella parte l'avrebbe passata assai male. Ciò avendo inteso i Fiorentini, mandarono loro incontro Messer Buongianni Gianfigliazzi, uomo risoluto e di virtù sperimentata, con cavalli e fanti armati alla leggiera, perchè raffrenasse l'impeto e la ferocia di quei predatori. Questi assaltò loro che sovente quà e là vagavano senz' ordine e senza guida, gli pose in fuga, e gli respinse fino alle navi; e presto fece che per il territorio della Repubblica più non osassero correre e predare liberamente. Allora i Genovesi, null'affatto per questo sbigottiti, si recaron per mare al porto di Livorno, a quella che è chiamata Torre Nuova sbarcaron soldati con quanto fa di bisogno alle oppugnazioni delle terre; e non senza speranza di prender Livorno, perchè confidavano di cogliere i Fiorentini all'improvviso, cominciarono con tutte le loro forze l'oppugnazione. Ma poichè, invano tentato l'assalto, si avvidero di non far quel profitto che si erano argomentati; presto si partirono, giudicando di differire ad altro tempo un'impresa che ora gli avrebbe indugiati con loro pericolo. In quel mezzo, combattendo i Fiorentini pigramente Pietrasanta, quei della terra venuti in grande speranza di fare un bel colpo per la poltroneria dei nemici, quando questi meno se lo aspettavano fecero una sortita, e le munizioni e i lavori loro occuparono. Quindi, uccisi i soldati che erano stati messi alla guardia della bastia, e questa che altissima per batter la terra si avea costruita con quel medesimo assalto presa; tanta paura e batticuore messero negli assediatori, che se non fossero stati riconfortati dai condottieri e dai commissarii, lasciati alloggiamenti e bagagli, con grave sciagura della Repubblica e con loro non leggiera ignominia sarebbero caduti eglino stessi in mano dei nemici. Nondimeno dovettero in certo modo confessare col fatto che

in ingentem altitudinem extruxerant, tantum metus ac trepidationis iniecerunt, ut nisi a ducibus et legatis confirmati militum animi essent, castris impedimentisque relictis, magna cum Reipub. clade, suaque non levi ignominia praedae fuerint ipsi ho. stibus futuri. Ac tamen ne parvam rem hostium etiam testimonio egisse oppidani viderentur, eos relicta oppidi oppugnatione, quatuor millia passuum inde signa referre ac castra ponere coegerunt. Accessit ad hoc tantum acceptum incommodum, quod nondum autumno exacto, quod maxime tempus idoneum ad res gerendas atque opportunum habetur, in hiberna militem dimittere, tanquam hoc illi unum ad summam ignominiam relictum esset, tantam hominum inertiam nemine aequo animo ferente, constituerant. Cum tanti flagitii fama civitatem magnopere movisset: magistratus, ne si male susceptum, atque institutum bellum ita gerere perseverarent, graviorem aliquam atque insigniorem cladem Respub. acciperet, novos legatos, qui statim ad exercitum contenderent, Bernardum Nigrum et Antonium Putium legerunt, quorum eximia virtus ac magnus usus in bellicis rebus habebatur. Horum adventu ad exercitum, cum milites cohortarentur ut audacter redire ad moenia, ac se a tanto admisso dedecore et flagitio redimere virtute vellent; aegre impetrarunt, ut receptis tandem a pavore animis, castra propius moveri ad oppidum paterentur. Ita repente belli administratione, atque ratione gerendarum rerum commutata, militem ad aggerem recipiendum, qui hostium praesidio tenebatur, adducere constituunt : adnitentibus maxime novis legatis, de quorum sententia omnia agere duces inbebantur. Nisi autem ab ea parte oppuquatione instituta, propuquatoribus muros nudarent, vix unquam oppido se potiri posse sperabant. Ac quo maiore studio rem aggrederentur, legati duces cohortati, ut rem susciperent, quae una simul tantum Reipub. illatum incommodum et inustam eorum nomini ignominiam delere posset, si quid dubitationis inesset sustulerunt. Eadem ratione milites blande appellando, spe praemii incendendo, nonnunquam dexteras dando, evicerunt, ut puderet tandem armatos hacc sibi praecipi a togatis, et qui

il successo di quei della terra non era stato di leggiero momento; perciocchè, lasciata l'oppugnazione di Pietrasanta, furon costretti a discostarsene, e a piantare il campo quattro miglia lontano. Si aggiunse a siffatta disgrazia che, non per anche compiuto l'autunno, tempo riputato il più idoneo e opportuno alle faccende di guerra, avevano i capitani deliberato ( non essendovi persona che potesse reggere a tanta vigliaccheria) di ridurre le genti alle stanze d'inverno, come se null'altro vi mancasse per porre il colmo alla loro ignominia. Questo disordine, poichè s' intese in Firenze, riempiè di sdegno la città: ondechè la Signoria, non volendo che, seguitandosi a far la guerra così male come la si era incominciata e fino allora condotta, avvenisse di peggio; elesse per nuovi Commissarii Bernardo del Nero e Antonio Pucci, con ordine di andar subito al campo; i quali due per gran virtù nell'armi e sperienza nelle cose di guerra erano riputatissimi. Venuti questi all'esercito, confortando i soldati che, ripreso animo, tornassero contro Pietrasanta, e la viltà e la turpitudine di quel vergognoso fatto volessero con la virtù cancellare; a mala pena impetrarono che finalmente riavutisi dalla paura si lasciassero indurre a portar più vicini alla terra gli alloggiamenti. Così mutato il governo della guerra e il reggimento delle cose, ordinarono di condur le genti a riacquistar la bastia che da un presidio di nemici era guardata; la qual deliberazione si prese soltanto per condiscendere a loro, secondo il cui consiglio i capitani doveano in tutto condursi. E bisognava riacquistarla, perocchè se da quella parte non avessero spogliato le mura di difensori, potevano appena nudrire speranza di farsi padroni della terra. I Commissarii dunque, avendo confortati i capitani a porsi con maggiore studio a quell' impresa, che sola poteva insieme e rifare al Comune il danno ricevuto e cancellar l'ignominia onde avean disonorato il loro nome; gli levarono da qualunque dubbiezza potessero avere in cuore. E parimente, usando coi soldati parole carezzevoli, uno incitando con larghe promesse, a un altro porgendo la mano, adoperando insomma ogni maniera di cortesie gli condussero a vergognarsi che a gente, la quale stava

consilio puquare non armis cum hoste assuevissent. Itaque corum adhortationibus incitati, per ardua quaeque atque invia subeuntes, cum illos nulla loci iniquitas, nulla tormentorum vis retardaret, quae iam ingentem hominum stragem edidissent, quo minus audacter in vestigio consisterent, omnibus difficultatibus superatis, in summum inqum victores evaserunt, ac deiecto praesidio, in recepto aggere Reipub. signa statuerunt. Ne solidum gaudium, re feliciter gesta, legati praeciperent, Antonii Martiani mors perfecit, qui copiarum dux cum strenuis aliquot militum, dum montem incautius subit, muralis tormenti ictu laceratus interiit. Iam belli fortuna variante, in oppido consilia de deditione agitari et seri cum nostris colloquia de compositione incipiebant. Qua re Florentiae cognita: Laurentius Medices, per quem rem maxime transiqi placebat, ad exercitum mittilur. Eo ad publicam auctoritatem interponente suam, oppidani quin statim sese legatis dederent, nullam moram fecerunt. Cum res in eo statu essent, varii in castris vulqati morbi milites pervaserunt: cum propinqua hieme tempore anni minime commodo, tum crasso atque humido coclo ob circumiectas a mari paludes, difficilem etiam sub tectis hibernantibus faciente curationem. Ergo cum duo morbo sublati interissent, quorum erat magna auctoritas, Putius et Ianfilgiatius, dimisso in praesentia milite, atque belli gerendi cura in aliud tempus dilata, Laurentius Florentiam rediit.

Lactam civitatem ob receptum tam opportunum oppidum ad summam belli conficiendam, praeter duorum civium mortem, quorum maxime virtute et consilio victoriam partam credebant, in primis Lucensium legatio turbavit. Hi adito magistratu Petram Sanctam, maiorum suorum Coloniam, ex foedere repetebant: quam Reipub. olim a Genuensibus interceptam, Florentini armis invasissent. Ita autem in novo foedere

ognora con l'armi in pugno, avessero a insegnare il suo dovere uomini di toga, stati sempre assuefatti a combatter contro il nemico non con la spada ma col consiglio. Ondechè spronati dalle esortazioni di que' Commissarii, per arduo e scosceso cammino andarono incontro ad ogni fortuna; nè per dirupato luogo nè per furia di artiglierie che facesser di loro enorme strage trattenuti dall' avanzarsi arditamente, superate tutte le difficoltà, vincitori si condussero alla sommità del colle; e rovesciati quelli che lo guardavano, piantarono sulla riacquistata bastia la bandiera della Repubblica. Ciò nondimeno i Commissarii per il felice successo di tanta impresa non ebbero contento senza dolore; e ne fu cagione la morte di Antonio da Marciano, il quale, mentre capitano men cauto con alquanti prodi saliva il monte, da un' artiglieria fu morto. Così voltando faccia la fortuna, cominciarono nella terra a pensare a darsi per vinti, e a ragionar di capitolare. Poichè questo s' intese in Firenze, su mandato al campo Lorenzo Medici, il quale praticasse e conchiudesse l'accordo. Egli la sua propria all' autorità del Comune interponendo, ottenne che quelli della terra non indugiassero punto ad arrendersi ai Commissarii. Intanto varie malattie entrate nell' esercito lo infermavano; e sì perchè avvicinavasi l'inverno che è la più trista stagione dell'anno, sì perchè grossa ed umida era l'aria di quella maremma, se anche si fosser posti in quel sito i quartieri, malagevole sarebbe stata per gl'infermi la guarigione. Il perchè, essendosi malati e morti due dei capi che erano in gran riputazione, il Pucci e il Gianfigliazzi, si differì ad altro tempo la cura di quella guerra, si dette commiato ai soldati, e Lorenzo tornò a Firenze.

Era ancora la città tutta in gioia per essersi insignorita di un castello tanto opportuno a compiere la presente guerra, e solo deplorava la morte di que'due cittadini per il cui senno e virtù credeva specialmente ottenuta tanta vittoria; quando vennero a turbarla oratori mandati da Lucca. Questi, ottenuta udienza dalla Signoria, or che i Fiorentini si eran con l'armi impadroniti di Pietrasanta, ripetevano per i capitoli della lega quella terra, già

convenisse contendebant, quo illi quidem cum ceteris Italiae Principibus includerentur, ut quaecunque oppida sociis essent per belli tempus ullo modo adempta, ea illis continuo, si ante initum bellum fuisse eorum iuris et ditionis constitisset, restituerentur. Ad ea Florentini minime quidem se inficiari dixerunt, non aliquando illud oppidum Lucensium imperio paruisse: sed nullo tamen se, aut divino, aut humano iure cogi, ut iis possessione eius oppidi cederent, qui ut ceteris maxime superiores essent, iure tamen repetendi suum, cuius legitimum tempus praeteriisset, excidissent. Sive autem id maiores eorum certa adducti ratione et iudicio, sive (ut fit) incuria, quod minime verisimile videretur, neglexissent, ad se hoc minus pertinere iudicare. Nam et illud ignorare se, cum civitas eo tempore cum Genuensibus de pace ageret, an ubi de ea convenisset: illis restituere per novum foedus oppidum cogerentur. Quod quidem aequum esset, ut sibi integrum reservarent futurum: ut quanquam et pacis conservandae et vero honoris Lucensium causa sua sponte id fuerint facturi, religione se tamen impediri dicerent, quo minus (quantum ad id pertineret) integra adhuc Genuensium re, quicquam transigi paterentur, quod faciendae paci impedimento faturum suspicarentur. Atque ut cetera possent aequo animo negligere, praeter magnum factum sumptum in bellum, receptum oppidum magna militum clade ac suorum civium interitu, tum facile ut iis traderent posse animum inducere, si ullo modo satis pro his fieri aeque facile esset.

Ita dimissis legatis, civitas tota ad pacis studium conversa, non distidebat, per interpostam novi Pontificis auctoritatem, quod is Genuensis civis non videretur frustra rem suscepturus, quandoque se a volentibus Sergianum recuperatu-

colonia de' loro antenati, e un tempo tolta da Genova a Lucea. E per ragione allegavano esser fra gli obblighi della nuova lega, nella quale anche Lucca era stata compresa con gli altri Principi Italiani, che tutte quelle terre che sossero state in qualunque modo tolte nel tempo della guerra ai Collegati si dovessero restituire al primiero Signore, ogni volta che fosse palese essere state avanti il principio della guerra medesima sotto la sua giurisdizione e dominio. A queste richieste risposero i Fiorentini: Non negavano avere un tempo Pietrasanta obbedito a Lucca; ma per altro non eran essi tenuti da veruna legge umana o divina a cederne la possessione a quelli che, quantunque vi avessero ragione più che chiunque altro, tuttavia eran decaduti dal loro diritto, perchè il tempo legittimo di ripeter quella terra era passato. Se poi gli antenati de'Lucchesi avessero trascurato questo diritto medesimo spinti da ben ponderata cagione, o piuttosto per negligenza (lo che suol talora avvenire, ma non pareva punto verisimile ) i Fiorentini non credevano spettasse al loro Comune il pensarvi. E di più non sapevano, giacchè ora si praticava la pace fra loro e i Genovesi, se quando se ne fermassero le convenzioni, avrebbero per i nuovi patti da restituir Pietrasanta a Genova: e conveniva si riserbassero tutta la libertà di farlo. Il perchè, anche se per mantener la concordia e per onorare i Lucchesi volessero dare a questi quel castello; tuttavia, essendo ancora a cose non fatte con Genova, non potevano scendere rispetto a questo punto a conclusione veruna, la quale potessero sospettare fosse poi d'impedimento a far la pace. E quando anche si potesse passar sopra il resto, considerassero i Lucchesi che l'acquisto di quella terra era costato ai Fiorentini non solo assai spese, ma anche morti di cittadini e gravi danni avvenuti alle loro genti; sicchè, quando i Lucchesi avesser modo di soddisfar la Repubblica di tutto questo, potevano sperare che i Fiorentini si piegassero a restituir Pietrasanta.

Così licenziati quelli oratori, Firenze tutta bramosa di pace non dubitava che, interponendo il nuovo Papa la sua autorità (lo che parea non dovesse fare invano, giacchè Genovese egli era) i Genovesi spontaneamente restituissero Screzana. Ma benram. Quae tamen res quanquam per totam hiemem iactata, quiequid causae extiterit, qua re minus gravis apud suos Pontificis auctoritas fuerit, transigi minime potuit. Ac quo minus ineunte vere coeptum bellum cum Genuensibus instaurarent, et Laurentii adversa valetado, et novum exortum bellum inter Innocentium et Ferdinandum prohibuit. Nam Laurentius praeter artuum dolores, qui quasi hereditarius morbus vehementer illum angebat, quod erat imbecillo et languenti stomacho ad veris initium ire ad Roscellanas Aquas constituerat. Ita cum per causam valetudinis curandae diutius esset ab urbe abfuturus, nihil interea quod paulo, maioris momenti esset, agi placebat.

Belli quidem hanc causam inter Regem et Pontifice m fuisse ferunt. Aquila est in Vestinis satis nostris hominibus atque exteris nota urbs, quod incolae croci agrum fertilem colunt, cuius ingens vis quotannis ad longinguas terras asportatur. Ea ab Amiterno, nobili olim Romanorum Colonia, V. mill. passuum, VIII. a Forconio aeque item nobili municipio, a vicinis populis cum utraque urbs diruta a barbaris, atque acquata solo esset, dicitur esse aedificata. Ita autem semper paruit Neapolitanis Regibus, ut din suis legibus usa, per regium Praefectum, qui iuris dicendi causa a Rege stato tempore mittebatur, et civium controversias minui et urbanas res administrari pateretur. In ea longe auctoritate excellebat Montorii Comes (id oppidum ad hunc diem in Praecutinis in Caraffae Gentis ditione habetur) cuius practer merita multa in eam civitatem et insignia, virtus in primis et fides probabatur. Ex ea re fiebat, ut quanquam regius Praefectus qui ius diceret Neapoli mitteretur, omnia quae paulo maioris momenti essent, ad eum unum perinde atque ad civitatis principem deferrentur. Cum munitissima urbs esset, et propter ingentem hominum concursum, qui co undique emendi croci causa commeare dicuntur, cuius magnam (nt diximus) atque uberem copiam ager effert, in primis eius regionis opulenta, Ferdinandus cam fachè si consumasse tutto il verno in quelle pratiche, qualunque fosse la ragione per la quale non valse abbastanza presso i suoi cittadini l'autorità del Pontefice, non si potè conchiuder nulla: e se alla nuova primavera i Fiorentini non rinnovaron la guerra contro Genova, ciò avvenne perchè furon dalla malattia di Lorenzo Medici e dalla nuova guerra che nacque fra il Papa e il Re Ferrando impediti. Perchè Lorenzo non solamente dalle gotte, le quali come male ereditario del padre lo affliggevano, ma anche da debolezza e da languidezza di stomaco fu assalito; ondechè determinò di andare nella primavera ai bagni di Roselle: e perciò, essendo egli necessitato a star lungo tempo lontano da Firenze per curarsi, in quel mezzo non voleasi far cosa che fosse di qualche momento.

L'origine poi della guerra fra il Papa e il Re fu questa. Aquila è città dell' Abruzzo, nota agl' Italiani e agli stranieri, perchè i suoi abitatori coltivano un territorio fertile a zafferano, del quale gran copia ogni anno manda ai paesi lontani. Distante cinque miglia dall'antica Amiterno, nobil colonia dei Romani, e otto da Forconio, pur esso antico e nobile municipio, fu, siccome dicesi, edificata dai vicini popoli di quelle due città, poichè furon dai barbari disfatte e spianate. Ora poi stava sottoposta al Regno di Napoli; ma per modo che, essendosi governata lungamente con le leggi sue, quasi libera viveva, solo accettando un regio Potestà che per giusdiciente ogni dato tempo dal Re le si mandava, dal quale lasciava comporre le controversie e la città amministrare. Aveva in essa somma riputazione il Conte di Montorio ( Montorio è castello nel territorio di Teramo, ed oggi ha per Signori i Caraffa ); il quale, oltre ai molti e segnalati meriti che aveva con quella città, era stimato uomo singolarmente virtuoso e dabbene. Ondechè, quantunque fosse là mandato da Napoli il Potestà, tutte le cose di qualche momento al Conte di Montorio come a principe si rimettevano. Or dunque, essendo Aquila città fortissima e fra le più ricche di quelle regioni a causa della gran gente che da ogni parte vi conveniva per comprare lo zafferano, del quale, come dicemmo, quel territorio è fecondissimo;

cere penitus suae ditionis constituerat. Eo animo cum esset, Innocentio Pontifice Xysto suffecto, Alphonsum filium ad Truentum misit, nomine ut tumultum sedaret, qui exortus iis in locis dicebatur, re vera ut si quam opportunitatem occasio ostentaret, ductis de improviso ad urbem copiis, civitatem in potestatem redigeret, quam minime parem ad subitam belli tempestatem subeundam existimabat. Eo Alphonsus profectus, quod nihil se effecturum sperabat, nisi Montorii Regulum per honestam in speciem causam ablegaret, eum in castra evocavit. Ratio eadem fallaci consilio aequa in primis obducebatur, ut illius auctoritate et gratia uteretur iis discordiis tollendis, quae inter eius regionis homines magna cum multorum pernicie exerceri ferebantur. Paruit Regulus Alphonsi imperio, atque extemplo in castra ad illum profectus, continuo traditus vinctus custodibus, et Neapolim, ubi interiore cura asservaretur, missus est. Ea res ad magistratum delata, cum tantam iniuriam non magis Regulo illatam, cuius maxime studiosa habebatur, quam civitati universae, minime sibi dissimulandam statuerent, tantum tumultum concitavit, ut concursu facto ad praetoriam domum, et Antonium Concinellum Regis Praefectum, et si qui alii Regis partibus favebant, ad unum omnes interfecerint. Ad haec ne deficientibus a Rege gravi affecto iniuria, certa auxilii spes adversus Alphonsi propinguam vim deesset, Pontificis insignibus erectis, Romam, qui se illi urbem agrosque dederent, legatos miserunt. Iis imperant, ut Pontifici ad pedes advoluti, expositis defectionis causis, ab illo opem atque auxilium petant adversus crudelissimum Regem, qui fide ac iure gentium violato, eorum libertati, cui iam pridem insidiatus sit, eo tempore vim paret inferre. Eius avaritiae et crudelitati ne praedae relinquantur, non solum illi eam causam esse debere, quod Pontifex sit, cuius esse credatur proprium munus supplicum preces et miserorum non aspernari, sed quod se illi urbemque dedant: id quidem ut receptos in fidem maiore studio sibi atque acriore cura defendendos suscipiat. Cognitis Pontifex Aquilanorum postulatis, ac re cum Patribus commu-

Ferrando avea deliberato di farsela del tutto soggetta. Con quest'animo, poichè a Sisto fu dato per successore Innocenzo, mandò Alfonso al Tronto sotto colore di voler posare certi tumulti che in quelle parti si dicevan nati; ma in realtà per ridurre Aquila intieramente all'obbedienza, lo che poteva effettuare quando qualche bella opportunità gli si presentasse, coll'avvicinare improvvisamente alle mura le genti; giacchè quella città non pareva punto capace di resistere alla furia d'un assalto improvviso. Partitosi Alfonso per quell'impresa, siccome non isperava che la gli succedesse, se con un motivo apparentemente onesto non si levava di mezzo il Conte di Montorio, lo mandò a chiamare. E una ragione di quel chiamarlo, che pur pareva onestissima, gli allegava bugiardamente; cioè di volersi valere della riputazione e del credito di lui a spegner le discordie per le quali que' paesani, secondochè dicevasi, con rovina di molti si nimicavano. Ubbidì il Conte al cenno di Alfonso; e subito arrivato al campo del Duca fu fatto prigione, legato, e sotto buona scorta mandato a Napoli, dove meglio guardato fosse. Questa cosa, come in Aquila fu nota al magistrato, alterò tutta la città; conciossiachè quei cittadini eran risoluti di non passar sopra a sì grave ingiuria, con cui non tanto si offendeva il Conte, al quale eran riputati devotissimi, quanto ciascun di loro: sicchè corsi tutti insieme coll'armi al palagio presero Antonio Concinello Commissario del Re, e quindi quanti altri eran conosciuti a quella Maestà partigiani, e tutti gli ammazzarono. E per avere chi nella ribellione con che aveano gravemente ingiuriato il Re gli difendesse contro le propinque forze di Alfonso, rizzate le bandiere della Chiesa, mandarono oratori a Roma a dare al Papa la città loro e il territorio. Ordinarono a questi che, prostratisi ai piedi del S. Padre, ed esposte le ragioni della ribellione, pregassero gli sovvenisse e gli ajutasse contro un tiranno crudelissimo, il quale, violata la fede e il diritto delle genti, era apparecchiato ad assalir con la violenza la loro libertà già per lui da gran tempo insidiata. Non gli lasciasse in balia di uomo tanto crudele ed avaro; e lo movesse non solo l'oficio suo di Pontefice, le cui parti erano non tener mai a

nicata, quod e sua fide esse et dignitate ducebat, minime corum sibi iniurias esse negligendas censuit, qui afflictis suis rebus opem a se atque auxilium implorarent. Id consilium ut Pontifici probaretur, cum eius in Ferdinandum odium efficiebat privatis de causis in illum susceptum, quas non est necesse commemorare; tum urbis eius opportunitas, quae in Pontificum Romanorum ditione, tanquam arcis loco Neapolitanis Regibus obiecta, magnam facultatem ad illos in fide continendos perpetuo esset praebitura. Iussis legatis bono animo esse, ac civitate collaudata, quae eo sibi perfagium quaerendum statuisset, quo se certa ratio atque officium duceret, brevi se perfecturum ostendit, ut quantumvis illi de sua fide sibi et voluntate polliciti essent, prolixe eorum se expectationi respondere non ignorarent.

Cum hoc responso legatis dimissis, Rubertum Sanseverinatem, qui co tempore tanquam sua sponte exauctoratus, in summa totius Italiae quiete, otium ab armis ducebat, ac Ioannem Rovereum urbis Praefectum suis copiis praefecit, cum Duces alios diligenter delectum habere militum, ac se coniungere cum iis iussisset. Eodem tempore Neapolitani Regni Principes, quos alieno a Rege animo iam pridem defectionem moliri audiebat, multis praemiis et pollicitationibus, ut deficere maturarent, atque in aliqua Regni parte motus ac belli initium facerent, induxit. 6 In his, qui principes aucto-

<sup>6.</sup> Il Papa operò, a mio senno, giustissimamente nel piegarsi alle preghiere degli Aquilani; perciocchè, volendoli il Re tirannicamente spogliare de' diritti di che avean goduto fin' allora, e mutare a loro dispetto il governo della loro patria accetto all'universale, avean tutta ragione di difendersi contro di lui fino all' ultimo sangue. Se per altro fosse vero che il Papa medesimo sollecitasse a ribellione i Baroni, come dice il nostro Storico, non mi parrebbe fosse in questo da approvarsi la condotta d'Innocenzo. Ma anche da quello che poco dopo dice l'Autore chiaro apparisce la ribellione dei Ba-

vile le preghiere dei supplichevoli e dei miseri; ma anche la spontanea dedizione che gli facevano della loro città, affinchè di essi raccolti sotto la sua protezione con maggiore studio e con più viva cura e' si togliesse la difesa. Intese il Pontefice le suppliche degli Aquilani, e comunicato l'affare coi Cardinali, prese il partito che riputava alla fiducia in lui riposta e alla sua dignità convenire; avvisando non fossero punto da aversi in non cale i torti fatti a quelli che da lui nelle loro sciagure imploravano soccorso ed ajuto. E questo consiglio talentava al Papa non tanto a causa della nimistà che per cagioni private, le quali quì non importa dichiarare, egli avea con Ferrando; quanto per la positura di quella città, che opposta nel dominio della Chiesa, come rocca ai re di Napoli, dava bel modo di tenerli perpetuamente ai patti. Rincorati pertanto gli oratori, e lodato il loro Comune, perchè avea deliberato di cercare un refugio là dove glielo mostrava sicuro il senno e la divozione, significò avrebbe fatto che presto sapessero come egli largamente corrispondeva all'aspettazione loro, checchè ei si sossero ripromessi dalla sua fede e benevolenza.

Licenziati con questa risposta gli oratori, chiamò Roberto di S. Severino, che in quella pace di tutta Italia libero di se non era al soldo di altro principe, lo elesse suo Capitano con Giovanni della Rovere Governatore di Roma, e comandò agli altri condottieri di armar genti scelte e di congiungersi con quei due. Fece pratiche nel medesimo tempo coi Baroni del Regno, i quali già aveva udito dire che stranatisi dal Re mulinassero ribellione; e con promessa di grandi ricompense gli sollecitò affinchè la ribellione affrettassero, e in qualche parte del regno facessero movimento e cominciasser la guerra. Fra i quali Baroni i più riputati erano Girolamo ed Antoniello, quegli conte di Salerno, questi di Bisignano, per giuste ragioni a un Re, infame (come è voce comu-

roni essere avvenuta senza l'opera del Pontefice, e solo aver egli accettato i loro servigii poichè già avevan levato lo stendardo contro Ferrando. E che la cosa avvenisse così, facilmente si rileva anche dal racconto del Giannone, il quale come scrittore avversissimo alla Chiesa, se avesse potuto accusare il Pontefice di aver sollecitato quei Signori a romper la debita fede, l'avrebbe fatto.

ritate erant, Hieronymus et Antonellus, hic Salernitanorum, ille Bisiniani Regulus habebantur, iustis de causis a Rege perfidia et crudelitate infami (id quod omnes tradunt ) alienati. Atque hi quidem quo occultiora consilia essent, cum per causam affinitatis iungendae Melphim apud Troianum Caraciolum convenissent, quem consiliorum participem habebant, coniuratione in Regem et Alphonsum certis legibus firmata, iam de ratione belli gerendi, atque a quo fieri initium defectionis placeret, constituerant. Iam vero illi adhuc Xysto Pontifice vivente, sive ab illo, ut minime otium pati poterat, solicitati, sive sua sponte, ut diximus, in Ferdinandum male affecti (quod satis compertum est) ea de re per nocturnos coetus et occultas Principum coitiones contra Regem coniuraverant, ac iureiurando fide confirmata, pecunia atque obsidibus inter se caverant. Res usque ad Innocentii Pontificatum perducta, cum fidem coniuratorum non ulla religio magis, quam immane atque inexpiabile in Regem odium inviolatam praestaret, ut tum maturaretur opportune tanta oblata occasio perfecerat: quam diu desideratam et nequicquam quaesitam cupidissime amplexi uno consensu defecerant. Atque ad rem celerius conficiendam, Alphonsi minime dubia suspicio accesserat, cuius immite atque implacabile ingenium maxime horrebant. Is enim, iam confecto Ferrariensi bello, domum rediturus, minime quidem occulte aut dissimulanter, et caedem illis et exilium proscriptionemque bonorum, ut indicio esset aliquid ad illum de coniuratorum consiliis manasse, minitabatur. Ita illi metu territi, ac praeter suam spem a Pontifice in foederis societatem vocati, cum co arma coniungunt, principio facto a Francisco Copula, quem hominem magnis in rebus optime de se meritum Sarno oppido Ferdinandus donaverat. Hos sequuti complures cum iis subituri eandem belli fortunam, consilia ct vires communicaverant. Ac quo graviore belli mole Ferdinandus premeretur, Vrsini, propterea quod Columnenses Regi aderant, pro Pontificis partibus coeperant arma, ut tantis subito malis circumvento, nisi aliunde sibi subsidium

ne ) per crudeltà e perfidia, divenuti nemici. Costoro, perchè più occulto fosse il loro disegno, essendo sotto colore di strignere parentela convenuti a Melfi presso Trojano Caracciolo che era a parte delle loro trame, fermata con certi capitoli una congiura contro il Re e contro Alfonso, avevan già ordinato come si dovesse regger la guerra, e d'onde cominciare la ribellione. E già sin da quando era vivo Papa Sisto, o sollecitati da lui che non poteva mai quietare, o sdegnati per loro stessi contro Ferrando, avevano, come poi ben si seppe, con notturne conventicole ed occulte combriccole praticata questa congiura: e mediante sacramento danari ed ostaggi si eran data reciproca sicurtà e fede. L'occasione che opportuna si presentava fe' recare a compimento una trama, la quale avevan condotto fino al Pontificato di Innocenzo senza che nulla se ne discoprisse; mantenendosi a vicenda inviolata la fede, non tanto per la riverenza del giuramento, quanto anche per l'enorme ed inflessibile odio che nutrivano contro Ferrando; e abbracciando quest' occasione tanto avidamente desiderata e cercata da tanto tempo, con unanime consentimento ribellarono. Inoltre, perchè più presto si movessero ad effettuare il loro disegno, si aggiunse un ben fondato sospetto che avevan di Alfonso, del quale gli atterriva il genio oltre misura implacabile e disumano. Perciocchè costui, compiuta la guerra di Ferrara, essendo per tornar nel Regno, apertamente e senza mistero a loro minacciava stragi esilii proscrizioni; sicchè ne argomentavano che qualche cosa della loro congiura fosse a lui trapelato. Imperò i Baroni pieni di questa paura, fuor di ogni loro speranza invitati dal Pontefice a collegarsi seco, congiunser con le sue le loro armi, stato il primo Francesco Coppola, che avendo già un tempo ottimamente in gravi bisogne meritato del Re, aveva avuto da lui in regalo il castello di Sarno. Furon questi seguitati da molti, che risoluti d'incontrare le medesime fortune di guerra accozzaron con quelli il consiglio e le forze. E oltre a ciò, perchè Ferrando si trovasse sotto una guerra di maggior peso, gli Orsini, essendosi i Colonnesi posti dalla parte del Re, preser l'armi per il Pontesice : sic-

quaereret, esset penitus de summa rerum desperandum. Accedebat ad haec omnia intestinum malum, cum neque satis tectus esset a suorum insidiis, quorum praemiis solicitata fides hostibus venalis erat: ut quae ageret, quaeque administraret omnia, illis aeque ac sibi essent explorata. His difficultatibus anxium animum una consolabatur spes, quae tota posita erat in Florentinorum et Ludovici auxiliis, quos quidem ut sibi adversus tantam belli vim adessent et crebris nuntiis et assiduis precibus fatigatos solicitare non desistebat. Ac Florentiae quidem visa res in principio longioris disceptationis esse, aliquandiu suspensos principum animos tenuit. Ita enim placebat Regi opem ferre, ut tamen parum honestum bellum atque opportunum civitati futurum esse cavendum omni ratione iudicarent. Eo enim adversus Pontificem suscepto, nemo erat futurus, quin suspicaretur studio ac morbo animi Florentinos pro iis gerere arma, quos ille hostes bello persequeretur: ut minime esset dubitandum, eam hominum opinionem fore, haud illis cum Pontifice, sed (quod ferendum non videretur) cum Pontificatu susceptam contentionem esse. Quae quidem infamia tanta quam esset perniciosa Reipub. futura, recentem Xysti memoriam, qui cum civitati perpetuae simultates atque inimiciliae intercessissent, satis posse indicare. Nam et ea libera omnium querela iactabantur: iam fessa multitudine gravitate malorum, quae movere quemvis facile possent: post tot bella infeliciter gesta afflictae ac prope eversae civitati pacem tandem divino ac singulari Dei immortalis beneficio quaesitam esse. Ea quidem, si magis certorum hominum salutem tueri, quam publicam pergerent, novis semper bellis ex bellis exorientibus, nunquam futurum ut frui permitteretur. Nam illud minime dubium videri, cum aliorum Italiae Principum insigne odium in Ferdinandum, tum inexpiabile Venetorum esse. Quod cum neminem praeteriret, illud etiam suspicari omnibus licere, cum cadem Florentinae Reip. et Regis causa futura esset, Venetos novo foedere Pontifici coniunctos communi consilio adversus communes hostes bellum gesturos. Saepius iam, quam civitatis otio et quieti

chè, trovandosi il Re circonvenuto da tanti pericoli, se non cercava altronde soccorso, era propriamente ridotto a disperar della somma delle cose. Aggiungevasi a tutto questo un male più intrinseco, che egli non era neppur sicuro abbastanza dalle insidie dei suoi, la cui fede venale era dai nemici con promesse sollecitata, sicchè i nemici sapevano al par di lui quant'egli operava e ordinava. In siffatte distrette l'agitato animo suo era rincorato solamente dalla speranza che tutta avea riposta nell'ajuto dei Fiorentini e di Lodovico, i quali con frequenti messi e con assidue preghiere non rifiniva di sollecitare, perchè contro tanta violenta guerra lo soccorressero. Ai Fiorentini parve in principio la cosa degna di seria ponderazione, sicchè stettero alquanto tempo dubitando di quello che avevano a fare. Volevano sovvenire il Re, ma d'altronde non volevano entrare in quella guerra che si riputava poco onesta e poco opportuna per il Comune. E siccome l'avevan da prendere contro il Papa, temevano l'universale sospettasse che a bella posta e per maligno animo si armassero sempre in favor di quelli ai quali il Papa era nemico: il perchè tenevan per certo che la gente verrebbe nell'opinione se la fosser presa non già con un Pontesiee, ma bensì ( cosa che non pareva da tollerare ) con il Pontificato. Quanto poi questa cattiva fama esser potesse perniciosa al Comune, ne dava bastante argomento la recente memoria di Sisto Papa, col quale la città aveva avute nimistà perpetue. E di più tutti i cittadini, rotti a libere querele, lamentavano che: Essendo ormai stracchi per i gravi danni che in sì gran numero si eran sofferti e che avrebbero stancato la pazienza di chiunque, dopo tante guerre con tanta disgrazia guerreggiate, l'afflitta e quasi rovinata povera loro città aveva cercato desiosamente, e alla fine per celeste e singolare grazia d'Iddio aveva ottenuto pace. Se si voleva seguitare a difendere or questo or quello piuttostochè la Repubblica, essendo sempre per nascere guerre da guerre, Firenze non gusterebbe mai il dolce della pace. Non potevasi punto dubitare che enorme fosse l'odio degli altri Principi d'Italia contro il Re Ferrando, implacabile quello dei Veneziani.

expediret, periculum esse factum quam grave et perniciosum Reipub. esset, cum Romano Pontifice inimicitias exercere: quid timendum videri ubi Senatus Venetus cum illo arma coniungeret tantus hostis? Defecisse a Ferdinando Neapolitani Regni Principes, in quibus si illi esset gerendum externum bellum, omnes vires et nervos fuerit habiturus: cos contra Regem pro Pontifice in acie futuros. Vrsinos esse in armis, ac sub Pontificis signis militare. Regni civitates, quae perferre diutius non posse durum Regis imperium et atrox dicantur, quicquid illi in principio adversi contingat, non futuras in fide: ut semel infeliciter gesta re, haud de Regno amplius Ferdinando, sed de salute dimicandum esse videatur. Quae cum ita sint, mitius malum videri debere, Ferdinandum solum (utinam non illi quidem merito accideret Reipub. nunquam fido socio, aliquando infesto hosti) quam cum illo eadem ruina oppressam Rempub interire. Haec ita praesente Laurentio dicebantur, ut diversam sententiam tuenti, cum magistratus imperio multitudinis obstrepentis ferocia non posset coerceri, vix verba facere liceret. Impetrato demum silentio, de ea re ad hunc modum dicitur verba fecisse.

<sup>&</sup>quot;Non in eo statu res nostrae sunt, si quis cas ut nunc se habent spectare velit, ut si modo nobis, quod maxime Reipub. expediat sit agendum, utrumvis nobis integrum sit, sive honestam pacem et otium tueri, sive pace improbata, gerere bellum malimus. Nam ita nobis in praesentia ea licet et quidem parum honesta frui, ut illam paulo post, nisi ad arbitrium victoris Pontificis administrari Remp. velimus, necessarium et grave bellum, et quod caput

Or, siccome era questo a tutti noto, potevasi anche sospettare che, volendo la Repubblica e il Re far causa comune, i Veneziani, poscia congiuntisi in novella alleanza col Papa, si accordassero a far la guerra contro Firenze e contro Napoli. Si avea sperimentato anche più spesso di quel che fosse spediente alla pace e alla tranquillità del Comune come riescisse grave e pernicioso alla Repubblica farla da nemici col Papa. E che mai non si avrebbe dunque a temere, ove il Senato, potenza tanto formidabile, accozzasse con quello le forze sue? I Baroni del Regno, nei quali, in caso di guerra con nemici di fuora, il Re tutto avrebbe dovuto avere il suo nervo, avean da lui ribellato, e stavano ora in campo per il Pontefice contro Ferrando. Gli Orsini erano in armi, e militavano sotto le bandiere della Chiesa. Le città del Regno, le quali non potevano, secondochè dicevasi, più star sotto al duro e atroce imperio del Re, se mai la gli andava male in principio, non gli sarebber rimaste fedeli: sicchè alla prima disgrazia Ferrando dovrebbe per mala ventura combattere non più per conservare il reame, ma per salvar se medesimo. Il perchè pareva più comportabil male perisse Ferrando solamente ( e ben avea meritato questa sciagura egli stato sempre alleato mal fido, e qualche volta fiero nemico del Comune ) di quello che con Ferrando la Repubblica perisse. Queste cose si dicevano alla presenza di Lorenzo, e con tanto calore che a chi teneva diversa sentenza, non potendosi per l'imperio della Signoria frenar il chiasso della moltitudine che strepitava, appena era dato parlare. Finalmente, ottenuto in grazia che si tacessero, in questo modo, per quanto dicesi, il Medici favellò.

"Non sono in tal condizione le cose nostre, quando vo"gliamo quali sono ora risguardarle, che, se noi dobbiamo ope"rar quello che è il più spediente al Comune, sia in nostra fa"coltà l'eleggere l'uno o l'altro partito, o mantenere cioè pace
"onorata, o, riprovata la pace, far guerra. Noi possiamo at"tualmente di una pace, che pur sarebbe men' onorata, godere;
"ma a condizione che poco dopo, seppur non vogliamo governare
"il Comune a senno del Papa vincitore, siamo obbligati, come ora

57

n est, diuturnum ( ut mox demonstrabo ) excipere necesse sit. " Bello in praesentia nec difficili, nec gravi defunctis, certa " ac diuturna pax est maxime speranda. Fingite enim penes " Pontificem victoriam esse, quod si pergimus cunctari plane " est expectandum: quis est qui non videat illi continuo Nea-" politanum Regnum praedae futurum? Quod quidem si acci-" dat, non illud nunc spectari censeo oportere, quid sit no-" bis mali a Pontifice timendum, sed quid a Pontificatu, " quem saepius Xysti quam Innocentii similes (libeat enim " in praesentia bene de illo ominari) esse assequutos animad-" vertimus. Miti hominem ingenio et leni, Christianae Rei-» pub. imperium magis ex sua dignitate, quam ex suorum cun piditate et studio administraturum confidimus. Faxit Deus " ne nostra nos haec spes fallat! Sed tamen citius in eo, 'qui non possit, cupiditatem dominandi tollas, quam in eo, qui " vires habeat, non moderationem et aequitatem animi in pro-» ferendo imperio requiras. Nihil enim est facilius, quam aninum continere a cupiditate, ubi ad ea assequenda, quae " expetuntur, non suppetunt vires: illud est difficillimum et " propterea maxime proprium virtutis, ubi ex alieno incommodo " magni nobis emolumenti spes sit obiecta, efferentem sese aninum, quem facultas ad agendum et vires sequantur, cohi-, bere. Sit idem Romanus Pontifex et tanti Regni moderator, " saepius nobis veniet in mentem, quibus tanta potentia est nerito pertimescenda, virium, quae metum augeant, quam , aequitatis quae metum tollat. Quid possit unus Romanus " Pontifex etiamsi nullae praeterea accedant vires, experti " paulo antea ipsi sumus in Xysto, in Calisto idem est patrum " nostrorum memoria Rex expertus, quod etiam plerique ve-27 strum possunt meminisse. Sit igitur nobis Innocentius amicus. 27 At quandia ille sit futurus amicus nobis etiam cogitandum 27 existimo. Quis nobis faciat fidem ubi praesentibus opibus " hace tanta sit potentia adiuncta, parem constantiam illum " in fide tuenda, atque vim et animum in augendo imperio » praestaturum? Nam ut mitissimum hominis ingenium sit: quis

" mostrerò, ad addossarci una guerra inevitabile e di gran momento, » e quel che è peggio, assai lunga: mentre al contrario, dopo la " guerra presente nè difficile nè gravosa, è da sperare tranquillità » certa e durevole. Ponete infatti che la vittoria sia dalla parte del " Papa, lo che, se seguitiamo a indugiare, dobbiamo aspettarei quasi " certamente; chi non vede che subito il regno di Napoli sarà preda " di lui? Or supposto che questo avvenga, è mio avviso si abbia da " guardare quali guai dobbiamo temere non dal Papa ma dal Papa-" to, a cui ( sia pure che del Pontefice attuale possiamo augurar-" ci bene ) abbiam veduto esser saliti uomini più spesso simili » a Sisto che ad Innocenzo. Noi confidiamo che un uomo placido » e mansueto sia per tenere l'imperio del Cristianesimo più a se-» conda della propria dignità che delle cupidigie e delle brame dei " suoi. Voglia Iddio che non ci fallisca questa nostra fiducia. Ma » ti avverrà di togliere la cupidigia di dominare in chi non è po-" tente più presto che di non desiderare in chi ha forze poderose » animo equo e moderato rispetto all' allargare i propri dominii. " Nulla è più agevole del frenar l'animo dalle ree brame, quando " non abbiam modo di saziarle: malagevolissima cosa è per al-" tro e perciò propria della virtù, quando gli altrui mali ci " offrono speranza di gran guadagno, frenare il baldanzoso animo » nostro, se senta facoltà e forze pronte nell'imprese a secondarlo. " Sia uno solo Pontefice Romano e insieme Sovrano di tanto re-» gno: noi, che a ragione temer dobbiamo sì enorme potere, do-» vremo più spesso sovvenirci delle forze di lui e tremare, che 27 della sua moderazione e confortarci. Quanto possa un Pontefice » con le sole forze cha ha ora, ne abbiamo fatto pocofà trista " sperienza con Sisto; e ne fece sperienza l'istesso Re di Napoli » ai tempi dei nostri antenati con Callisto; e molti di voi pos-" sono ancora rammentarsene. Siaci pur dunque amico Inno-" cenzo; ma io credo che dobbiamo pensare per quanto tempo » sia per esserci amico. Chi ci starà mallevadore che, quando » alla sua presente potenza tanta se ne sia aggiunta, egli ci » serbi costante la fede primiera, e piuttosto violento e animo-» so non voglia crescer l'imperio suo? Perciocchè, per quanto

" ignorat in Pontificatu, non grandem iam natu hominem atque " exactae aetatis, sed liberos, cognatos, necessarios, neque cos " probos semper et prudentes, haud raro crudeles, impuros, ne-» farios dominari? eosdem bella gerere? foedera ferire? requa » occupare? divinas atque humanas res omnes perturbare? Nac " illi ubi in coram ditione Neapolitanum Regnum sit, et Etru-" riae et Galliae Cisalpinae, atque adeo totius Italiae impe-" rium sibi animis spondebunt. Nunquam eodem vestigio ambin tio consistit, sed pedem profert, et ad ulteriora semper, ubi " praesentia assequatur, contendit: ut cum vires illam defi-» ciant, spe tamen atque animo progredi conetur. Ita nunquam " Neapolitanum Regnum Pontificis erit ( non permittat hoc " Deus immortalis, ut per nostram cunctationem esse possit) " quin ille tanquam serie quadam rerum ductus, et continen-" tes suis urbes, et provincias atque externa Requa petat. San tis est per se nobis Pontificatus formidandus; quid ut magis » sit, nostra procrastinatione et mora efficieus? Non solum no enim, ut non sit Pontifex nobis hostis, sed ne quando esse " possit, si maxime velit, est nobis laborandum. Ita enim na-" tura comparatum videmus, qui est superior viribus, is tan " quam in eo ius omne sit, aequum censeat eum sibi qui sit " imbecillior parere. Sic nobis erit precario libertas semper " retinenda, atque quo illa fruamur, domino, atque impotenti " domino saepius, crudeli, immani id nos referre acceptum " perpetuo oportebit. Quo quid durius aut acerbius, natis in " libera civitate hominibus potest accidere? Haec igitur vo-» bis pax, haec salus, haec libertas praesenti hoc rerum " statu speranda est: quam tamen, ut minime etiam dubitari " possit de huius Pontificis in nos voluntate, haud fore nobis " diuturniorem speramus, quam est senis vita futura. Quis enim " hoe vobis audeat spondere, quo in vos animo nunc Innocen-" tius est, codem anno, proximis Calendis suffectum illi novum " Pontificem non alio fore? At quid est tamen, quod facilius " evenire possit? Ergo aut certum et perpetuum bellum, aut » si turpe magis increque otium praeferri placet, dubia ae mi-

» sia di natura mansuetissima, chi non sa che non sempre nello » stato del Papa un uomo vecchio ormai e col piè nel sepol-» cro, ma taluni stretti a lui per sangue e per intrinsichez-" za, e non sempre probi e costumati, ma anzi non di rado " crudeli impuri infami, la fan da Signori? che questi muo-" von guerra, stringono alleanze, occupan principati, senza ri-» spetto nè a Dio nè agli uomini? Sì che costoro, quando abbiano " soggetto il regno di Napoli, si riprometteranno l'imperio della " Toscana della Lombardia, e fors' anche di tutta l' Italia. L' am-» bizione non si ferma mai, ma ognora si avanza; e poichè conse-" guì il presente, va sempre più in là; cosicchè, anche quando le " mancan le forze, tuttavia spera, e animosa fa ogni possa per " progredire. Non può avvenir che il regno di Napoli venga » sotto il Pontefice ( lo che Dio faccia non accada per il nostro in-" dugiare) senza che il Pontefice, guidato dal successo delle cose, " non voglia poscia per se e le città confinanti alle sue e le provincie " e anche tutto lo stato altrui. Bastantemente noi dobbiamo di già " temere le forze del Papa: che avverrà se faremo di doverle " temere anche di più mercè il nostro tardare e l'andar d'oggi » in dimani? Fa di bisogno che ci affatichiamo non solo per-" chè il Papa non ci sia nemico, ma anche perchè non possa » esserlo, quando esserlo volesse. Vediamo per natura avvenire » che chi ne può più, quasichè abbia nella forza ogni diritto, " reputa giusto che il più debole gli obbedisca. Così noi dovre-" mo averci sempre una libertà precaria; e per godercela, do-" vremo riconoscerla perpetuamente come dono a noi fatto da " un padrone, che spesso sarà prepotente crudele e disumano. Or " qual più duro o più acerbo caso può avvenire ad uomini in città " libera liberi nati? Potete dunque sperar la pace la salvezza » la libertà che bramate, purchè stian sempre come stanno ora " le cose; ma, ove le si mutino, quando anche non potessimo dubi-» tar punto della benevolenza d'Innocenzo, non possiamo fidarci » che il godimento di quei beni sia per esser più lungo della vita » di un vecchio. Poichè chi oserebbe darvi sicurtà che quel buon » animo il quale ha di presente rispetto a voi Innocenzo, in que-

» nime firma pax, crescentibus in dies per vestram ignaviam " Pontificis viribus, in posterum manebit 7. Nunc si in hac for-" tuna tuendum vobis Regem, erigendumque suscipitis, quanto " illum vobis devinctum beneficio conservatis? Imo quid illum " inquam? In eadem Regia, paulo ante beatissima et floren-" tissima, Ferdinandum aetate gravem, sed vigentem tamen » animi et corporis viribus: Alphonsum filium, cuius quanta " constantia et virtus fuerit in sociis tuendis, hostes ipsi peri-" culum fecimus: tum huius filium Ferdinandum regiae indolis " et virtutis puerum , vestro beneficio , cuius est heres tertius " ab avo in multos annos futurus, conservatis. Nam ut Fede-" ricum mittam Ferdinandi natu minorem filium, quem mari-" timo bello, quod adversus Venetos gessit, pater praefecerat: no Reges Hispaniae longe potentissimos, horum cognatos, nobis n in perpetuum socios atque amicos sanctissimo functi amicitiae nunere retinemus. Ita quod initio dixeram, minime diuturno 27 ac difficili bello sperandum nobis est, certam nos Reipub. 🤊 firmamque pacem, et quae aeque posteris nostris magno usui " sit atque ornamento, comparaturos. At verendum est, ne Ve-" neti terra marique gravi bello Ferdinandum circumventum, " cogant de summa rerum et de salute dimicare. Est hoc qui-" dem aliquid. Verum ne hoc illis liberum sit, ita grave bel-" lum a Turca civitati impendet, ut beneficii loco sint habin turi, si quis illos quiescere atque otium in Italia ab armis » ducere patiatur. Quanquam neque in continente, tuta omnia , et pacata habent. Gerent enim Rheticum bellum cum Sigi-" smundo Caesaris fratre, orta de finibus controversia : cuius 27 rei causa, iam corum mercatores, qui in Rhetis negotiaban-" tur, comprehensos, ac deiectas operas, quibus in Alpibus " utebantur ad fodinas aperiendas, a Sigismundo ferunt: quam 27 tantam suis illatam iniuriam minime videntur neglecturi. Nam

<sup>7.</sup> Questo discorso, per quel che riguarda il Pontesice, poteva convenire all'intendimento di Lorenzo Medici, che mediante gli artifizii dell'eloquenza voleva metter nei Fiorentini sospetti contro il Papa: ma da ciò che ho notato in più di un luogo può ben dedursi che a mio avviso zoppica spesso in satto di verità.

» sto medesimo anno, a nuovo mese, lo abbia un altro Papa a " lui dato per successore? E pure qual cosa può avvenire più " facilmente che questa? Dunque o guerra certa e perpetua; o, » se vi aggrada preferire alla guerra turpe e codardo ozio, pace 22 dubbia e null'affatto ferma, crescendo ogni di per la vostra " poltroneria le forze del Papa, vi aspetta nell'avvenire. Ma al contrario, se voi sovvenite a quel Re in questa sua fortuna; egli, " salvato per voi, di quanto benefizio non vi sarà obbligato? " Ma che dico il Re solamente? In quella reggia medesima or nato afflitta, pocofà tanto beata e fiorente, voi salvate Fernando vecchio ormai, ma che pur verdi ha le forze del corpo " e dell'animo; Alfonso figliuolo di lui, del quale quanto sia » stata la costanza e la virtù guerriera nel difendere gli alleati, " noi suoi nemici ne facemmo trista sperienza; e di più il fi-" gliuolo di questo, il piccol Ferrando, fanciullo d'indole e di " virtù regia che dopo il padre terrà lo scettro; sicchè per i » tanti anni che questi tre regneranno goderete il frutto del » benefizio. E per tacere di Federico, il secondogenito di Fer-" rando, al quale il padre diè il governo della guerra per mare " contro i Veneziani; noi coll'adempiere i doveri santissimi del-" l'amicizia, ci riteniamo in perpetuo alleati ed amici i Re di " Spagna che sono parenti potentissimi dei Reali di Napoli. " Ondechè, come io aveva detto in principio, mediante una guerra » nè lunga nè difficile dobbiamo sperar di apparecchiarci una pace certa e ferma, che sarà anche ai nostri posteri utile e de-» corosa. Ma è da temere che i Veneziani, premendo Ferrando " con grave guerra per terra e per mare, lo riducano agli " estremi. Questo per verità ne dà un po'da pensare. Ma i Ve-" neziani far nol potranno, conciossiachè sovrasti loro per parte " del Turco un tanto grave assalto, che si riputeran felici se » siano lasciati stare in pace e tener giù l'armi in Italia. Anzi neppur verso casa han tutto quieto e tranquillo: perciocchè " dovran far guerra nei Grigioni con Sigismondo fratello " dell' Imperatore, col quale han piato in fatto di termini; e " dicesi che siano già stati presi da Sigismondo i loro merca" exules Neapolitani quam sint Regi timendi superiore bello, et " quidem multo hoc graviore docuerunt. Aderat enim illis " Ioannes Renati filius Andegavensis, qui terra marique Ge-» nuensium auxiliis instructus adversus illum rem gereret: et " ut quidem hoc tempore Innocentius, ita tum Calistus Ponti-, fex, non armis ille modo, sed quanta in homine divinam qe-" rente potestatem esse poterat, gratia, auctoritate, potentia " formidabilis. Quae omnia tamen novus idem Rex, et qui vix " suas agnosceret atque hostium vires, ita superavit, ut victi " hostes non illius magis virtute, quanquam ea summa erat, " quam sua inconstantia et levitate, illius maxime clementia, " cum proprio ipsi scelere periissent, sint conservati. Quae cum » ita sint, non honestum solum bellum pro socio atque amico nege, quod necessarium nobis praesertim, atque utile in po-" sterum Reipublicae esse videatur, nobis censeo suscipiendum; » sed omni id mora et cunctatione omissa, quo nostrum illu-» strius in Regem beneficium studiumque sit. Ita enim nobis in » praesentia facile est, ex afflicta et depressa illum fortuna " eriqere, ut idipsum tamen beneficii summi loco acceptum, , nulla sit unquam hominum aetas obliteratura. »

Ad hunc modum ille locutus pervicit: ut Nicolao Vrsino Petiliani Comite copiarum Duce, exercitus in Latium mitteretur, quo Alphonsi copiae brevi conventurae dicebantur. At ille iam Columnensium validissimis auxiliis subnixus, in agrum Romanum moverat, quo exulum copias ab exercitu Pontificis, qui cum se coniungere properabant, distineret. Cuius consilio cognito Rubertus Sanseverinas, instructa ad dimicandum acie, illi obviam progressus potestatem pugnandi fecit. Commisso acriter proelio, eum hostium vim sustinere non potuisset, parum laetis auspiciis adversus Pontificem iterum in Latio, ac cum Ru-

" tanti che nei Grigioni trafficavano, e i lavori che avevano alle " miniere dell'Alpi sieno stati disfatti; la quale ingiuria per av-" ventura non vorran tollerare in pace. Quanto poi i Baroni fo-" rusciti possano essere formidabili al Re, lo dettero a divedere " nella passata guerra che fu anche di questa più grave. Eb-» bero essi l'ajuto di Giovanni sigliuol di Rinato d' Angiò, " che per terra e per mare, fatto forte da' soccorsi dei Geno-" vesi, contro il Re combatteva; e come ora l'ajuto d'Innocenzo, " così allora avean quello di Callisto Papa, terribile non solo per le " armi, ma anche per il favore per l'autorità per la potenza, chè tanta " ne aveva quanta ne poteva aver mai un Vicario di Cristo. Ep-" pure il Re, avvegnachè fosse nuovo nello stato, e le sue e le forze " del nemico appena conoscesse, gli superò per modo che quelli » vinti meno dalla virtù di lui, benchè la fosse somma, che " dalla propria leggerezza e impotenza, furon salvi propriamente » per la sua clemenza pietosa, quantunque per la loro fellonia si " fosser perduti. Così stando le cose, mi è avviso che non solo sia " da intraprendere questa guerra in favor di un Re alleato ad ami-22 co, come quella che pare attualmente in singolar modo necessa-" ria per noi, utile nell'avvenire al nostro Comune: ma che la » debba anzi farsi senza verun indugio, affinchè il favore da " noi fatto al Re sia più segnalato. Perciocchè per noi è facile " attualmente il levarlo dalla sua afflitta e abbattuta fortuna; e nondimeno il nostro benefizio sarà avuto come sommo, sicchè " nulla età potrà cancellarne la memoria. "

Così ragionò Lorenzo; e ottenne che si soldasse per Condottiero Niccolò Orsino Conte di Pitigliano, e fosser le genti della Repubblica mandate verso Roma; dove, secondochè dicevasi, presto le truppe di Alfonso dovevano convenire. E di fatto questi, forte degli ajuti poderosissimi dei Colonnesi, avea già mosso contro la campagna di Roma, per impedir che i Baroni annodassero le loro genti con l'esercito del Papa, lo che si affrettavano a fare. Conosciuto il suo disegno, Roberto da S. Severino ordinò le genti sue, e gitogli incontro gli presentò la battaglia. Vennero alle mani, e fu aspro il consiitto: ma Alfonso

berto Duce, nomine minime fausti sibi ominis congressus, fusus profligatusque esse dicitur, paucis admodum fugae comitibus. qui e tanta clade supercrant. Veritus ne in potestatem hostium veniret, qui cum delectis equitum illum insequebantur, non prius finem fugiendi fecit, quam procul ab hostium conspectu se Politianum recepit, oppidum Senensis agri: unde nuntios ad Laurentium de accepta clade, qui simul ab illo opem atque auxilium implorarent, Florentiam misit. Re cognita Laurentius: ne victoria elati hostes bellum in Etruriam transferrent, ab armis imparatam: non esse differendum auxilium arbitrabatur. Itaque et pecuniam illi extemplo et commeatus, ac cetera, quae necessaria videbantur bello instaurando, magna cum cura et sedulitate importanda ad illum curavit. Ad haec miseratus hominis fortunam, quem elatum olim secundis rebus, felicissimum sua omniumque opinione, ac florentissimum viderat, magistratui persuasit, ut legatum ad illum mitteret Petrum Caponium, magnae nobilitatis hominem atque exploratae virtutis, qui illum Reipub. nomine solatus, pro eo atque aequum erat, graviter ac moleste illius adversum casum civitatem tulisse significaret. Is conventum illum et bono animo esse iussit, et magna in spe confirmavit, brevi futurum, ut firmioribus copiis et auxiliis auclus, tandem intelligeret, apud fortes fidele. sque socios plus officium et fidem, quam fortunam, et non minus in hominum calamitate humanitatis iura, quam in prosperis rebus et ad voluntatem fluentibus, gratiam atque opes valere.

Hoc in Alphonsum humanitatis officio Laurentius functus, ne qua praeterea in re illi deesset, quae suae fidei esse dignitatisque duceret, statuit his de rebus omnibus Regem, quod permagni illius interesse videbatur, certiorem facere. Is magnopere de filii salute solicitus, nihil de co, propterea quod viae omnes obsessae hostium praesidiis tenebantur, iam aliquot

non avendo potuto reggere all'urto dei nemici, egli che con poco lieti pronostici era venuto a giornata, di nuovo nella Campagna di Roma, di nuovo contro il Papa, di nuovo contro un Roberto, nome a lui di infausto augurio, fu rotto, disfatto e costretto a fuggire in compagnia di pochissimi campati da quel satale conflitto. E temendo di esser fatto prigione dai nemici che con un corpo scelto di gente d'arme gli davan dietro, non fermò la sua fuga, finchè escito dalla vista di chi l'inseguiva riparò a Montepulciano che è castello nel territorio di Siena: onde spedì messi a Firenze, i quali significassero la sua disgrazia a Lorenzo, e implorassero da lui soccorso. Lorenzo, poichè ebbe inteso l'avvenuto, non volendo che i nemici imbaldanziti per la vittoria portasser la guerra nella Toscana che non era apparecchiata a resistere, avvisò esser di mestieri non indugiare ad ajutarlo. Perciò gli fece con tutta cura e sollecitudine recar subito danaro e vettovaglie', e quant'altro poteva abbisognargli per riordinare la guerra. Ed inoltre fatto compassionevole dell'avversità di lui, che egli aveva veduto un tempo altero per i prosperi successi, e a suo e a comun senno sommamente fortunato e felice; persuase la Signoria che gli mandasse oratore Piero Capponi, uomo nobilissimo e di sperimentata virtù, il quale a nome del Comune consolandolo, gli significasse che la città di quella sua sciagura avea sentito, come era da sentirne, grave rammarico e pena. Il Capponi venuto a trovarlo, lo confortò a farsi animo, e lo rincorò; facendogli sperare che, presto rafforzato con truppe e con ajuti più poderosi, finalmente comprenderebbe qualmente presso alleati leali e costanti si badava più al dovere e alla fedeltà che alla fortuna, e nelle umane sciagure i diritti dell' umanità ai loro occhi non valevan meno di quello che nelle venture prospere e feconde valesse il favore e la potenza.

Poichè ebbe usato questi pietosi officii ad Alfonso, il Medici, per non pretermettere alcuna cosa che riputasse convenire alla propria fede e dignità, determinò d'avvisare di tutto l'avvenuto il Re, al quale si argomentava importasse moltissimo esserne chiarito. E di fatto questi, in gran sospetto di aver perduto il figliuolo, nulla nuova già da parecchi giorni ne aveva avuta, perchè tutti i passi.

dies audiebat. It aque ( quod postea bello confecto cognitum est ), iam ille plane abiecto et demisso animo, ut fere semper homines in dubiis rebus videntur esse propensi ad ea sibi ominanda, quae deteriora habentur, lugens suam et filii fortunam, se in Regiae interiorem partem abdiderat, et quo praeter summe necessarios, aditus nemini patebat. Ergo ad illius animum confirmandum cum esse commodissimum statuisset, ut litteras ad illum mitteret scriptas filii manu, quod quidem propter itinera ab hostibus obsessa dissicillimum videbatur, hanc tandem rationem consilii inivit. Parva lamina e stanno codicillos involutos nondum cocto plane iucludit, atque uni ex necessariis navo atque impigro homini, cui plurimum confidebat, cum tectos eo involucro assandos curasset, Neapolim ad Regem tradit perferendos. Is litteris acceptis, cum ad confirmandum errorem se mendicum atque egentem effingeret, pannosus ac situ et squalore absitus, cum saepe iter faciens in militum custodias incidisset, diligenter excussus ac stipe donatus, praeter se observantium oculos incolumis Neapolim evasit, ac moesto Regi et filii casum lugenti litteras reddidit. Ad tam insperatum et lactum nuntium cum non Alphonsum modo superesse, quem mortuum suspicabatur, sed a civitate pecunia eundem et novis auxiliis auctum didicisset: laetus (id quod vultus subita mutatione significabat ) ac voluptate ingenti perfusus, equum conscendit: atque quo suorum perterritos animos confirmaret per urbem universam equitavit, nuntiis dimissis in omnes Regni provincias, qui Alphonsum filium vivere, ac Florentinis sociis instaurare bellum maioribus etiam, quam antea viribus significarent. Hoc Laurentii consilio Neapolitanorum insolentia repressa, qui despecta Regis fortuna, quam secundam et laetam odissent, iam defectionis consilia aqitabant, facilius in posterum Ferdinandus continere illos in fide atque in officio potuit.

At Laurentius, re ita ex sententia administrata, ad aliud consilium animum adiecit, atque omnino sibi dandam operam

eran chiusi e guardati dai nemici. Ondechè, come si seppe dopo compiuta la guerra, già scoraggiato e perdutosi d'animo, perchè gli uomini nei dubbii eventi sono quasi sempre inclinati a pronosticare il peggio, si era ritirato a piagnere la sua disgrazia e quella del suo figliuolo nella più riposta parte della reggia, dove niuno, eccetto gl' intrinsechissimi, poteva entrare. Per rincorar dunque l'animo di lui, avendo Lorenzo avvisato che il meglio sarebbe mandargli lettere di proprio pugno di Alfonso, lo che parea difficilissimo perchè le vie erano occupate dai nemici, dopo avere assai pensato imaginò questo spediente. Chiuse in un pane crudo le lettere bene involtate dentro un tubo di stagno, e dopo di aver fatto cuocer quel pane, lo dette ad uno dei suoi più fidati servidori accorto e lesto, perchè a Napoli al Re lo recasse. Quegli, prese le lettere, per meglio far credere quel che non era, si finse un poveraccio e un pitocco: e cencioso e pieno di lezzo e di squallore, essendosi per viaggio spesso imbattuto nelle guardie, che con tutta diligenza lo frugavano e poi gli facevan la limosina, finalmente, delusa la vigilanza delle sentinelle, sano e salvo si condusse a Napoli, e rimesse le lettere al Re che se ne stava tutto tristo a piangere il suo figliuolo come perduto. Per tale non isperata e lieta novella avendo inteso che Alfonso creduto morto non solo avea campata la vita, ma dai Fiorentini era stato giovato di danaro e di nuovi ajuti, quel povero vecchio, lieto fattosi in viso di tristissimo che era, e pieno di giabbilo salì a cavallo; e all'effetto di rincorare gli sbigottiti animi dei suoi, per tutta Napoli cavalcò, mandando per tutte le provincie del Regno messi che significassero come il suo Alfonso viveva, e con l'ajuto dei Fiorentini fedeli alleati poneva in ordine una guerra più formidabil di prima. Così compressa per il senno di Lorenzo l'insolenza dei Napoletani, i quali spregiando miserabile la fortuna del Re che prospera e lieta aveano odiata, meditavano il come potessero ribellare; più agevolmente potè poi Ferrando serbargli fedeli e tenerli in dovere.

Ma il Medici, poichè gli riescì a lieto fine la cosa, voltò l'animo ad un altro consiglio, a far cioè quel più che poteva per

consuit, ut a Pontifice, Vrsinos aversos Ferdinando conciliaret: quod si effecisset, cum non contemnenda virium pars de Pontificis copiis detracta Regi accederet, in magnas illum anqustias coniecturus videbatur. Id autem se facile ab his impetraturum sperabat, propterea quod Virginium gentis Principem coniunctum non affinitate solum, sed familiaritate atque amicitia habebat. Re deliberata, iis per certos homines demonstrat, quorum fidem cognitam, atque industriam magnis saepe in rebus erat expertus, id quod non erat difficile, quantum periculi a Pontificum potentia immineat Romanae Nobilitati, si principes vetere instituto maiorum pergant ferro inter se atque armis decertare. Fieri eorum discordiis, quas quidem Pontifices omni ratione semper et consilio foveant, quod dominari sperent impunius, eorum viribus attritis, qui sunt illis impedimento quominus domesticam potentiam tueantur: ut iam ferri Sacerdotum ambitio et cupiditas non possit. Ea si in Romanorum civium consensu minus materiae ad sese efferendam inveniret, cui iam nulli orbis terrarum termini esse satis viderentur, non cum populo Romano praeclarius quam cum universa Christiana Repub. actum iri. Ita in praesentia captata Innocentium occasione ex eorum contentionibus, Neapolitanum Regnum invadere conari, quod si adiungi ditioni Pontificum atque imperio paterentur, tum quidem illos sero, et cum id inutile esset futurum, de reconciliatione, de concordia, de reditione in gratiam cogitaturos 8. His adhortationibus victis ani-

<sup>8.</sup> Questo discorso è appoggiato a principii non veri e ad asserzioni gratuite. Come mai può dirsi che la disunione e le discordie dei sudditi crescano la potenza del Principe, se le forze dei sudditi son le forze del Principe? Era forse Roma una repubblica aristocratica, dove il Pontefice potesse aumentar la propria potenza colla rovina degli altri Signori? Questa sarebbe una cognizione nuova novissima: perciocchè avevamo sempre creduto che il Papa, e nel tempo di che si parla e assai avanti, fosse il sovrano di Roma. Vero è che vi ebbero discordie sanguinose fra' principali signori di quella città, per avventura troppo potenti in monarchia: ma mi par che la storia ci avverta essere state queste medesime discordie uno dei principali travagli del governo di Roma, ed i Papi aver sempre riputato loro interesse lo spegnerle piuttostochè l'attizzarle. Questo dunque non pare fosse buono argomento per muover gli Orsini: e piuttosto Lorenzo avrà fatto ad essi intendere che, col mettere alle strette il Pontefice, potevano nutrire speranza di

istranar gli Orsini dal Papa e per rendergli amici di Ferrando, giacchè ben vedeva che, se ciò gli fosse successo, venendo così ad accostarsi al Re notabil parte delle forze del Papa, questi sarebbe ridotto in grandi angustie. E sperava di potere agevolmente conseguire l'intento suo; perchè Virginio, il capo di quella casa, era con lui non solo per affinità ma anche per famigliarità ed amicizia congiunto. Presa tal deliberazione, mediante comuni amici, la cui fede e abilità sovente in cose di gran momento aveva sperimentata, fece conoscere a Virginio quanto pericolo per parte della potenza dei Papi alla nobiltà Romana sovrastasse, se i principi di essa avesser seguitato, come gli antenati avean fatto, a contender fra loro col ferro e con l'armi. Mostrava esser frutto delle loro discordie, le quali sempre i Papi avevano con ogni arte e consiglio fomentate ( perchè speravano di poter più liberamente dominare, quando avessero consumato le forze di chi loro impediva di mantener la domestica potenza ); esser frutto di quelle discordie che il clero nutrisse ambizioni e brame soverchie. Se queste, per le quali parevano ormai stretti i termini del mondo, trovassero nel consentimento dei cittadini Romani minor materia per levare il capo, si farebbe opera bella non tanto per il popolo Romano, quanto per l'universale del Cristianesimo. Attualmente Innocenzo, colto il destro dalle loro contese, si sforzava di invadere il Regno: se eglino lasciassero aggiungere anche questo al dominio e all'imperio dei Papi, tardi certamente ed invano trattato avrebbero di ri-

guadagnare in potenza a scapito della sua sovrana autorita; e questo poteva loro succedere. Aggiungo poi che, se talora per una men consigliata protezione accordata dal Pontefice a qualcuna delle case principali di Roma ne nacquero discordie sanguinose; io non so il perchè debba subito attribuirsi la cosa a rea intenzione di regnare sulle rovine altrui. Le storie fauno fede che la potenza dei Papi non ebbe d'uopo di questi maligni artifizii per crescere e per assodarsi. La gratitudine dei Principi per una parte, la riverenza e la spontanea volontà dei popoli per l'altra le costituirono un regno, premio alla virtù ed ai grandi benefizii sparsi dai Papi sull'Italia e anche sui popoli al di là dell'Italia. I Pontefici placidi, benchè difendessero con tutto zelo il patrimonio ricevuto, non sempre poterono serbarlo illeso contro le altrui ambizioni: i più animosi ripeteron quello che credevano di ragione della Chiesa, e che era stato a questa usurpato. Ogni altra ipotesi, per quel che spetta alla potenza dei Papi, non regge: nè guardar si deve a qualche caso particolare, che non dà diritto di parlar, come sovente fa lo Storico, in generale.

mis, non solum Laurentius impetravit, ut a Pontifice Vrsini deficerent, sed etiam ut pro Ferdinando adversus illum sumerent arma, quod illi magnum momentum ad obtinendam victoriam videbatur attalisse. Tametsi antem apparebat, defendendo illos Ferdinando, Columbensium vires et potentiam stabilire, cum nemo dubitaret quod priores iam gratiae locum apud Regem occupassent, non semper illos gratia et auctoritate praestaturos: in communi tamen incommodo depellendo, simultatis memoriam sibi ponendam in praesentia, atque eodem consensu adversus Pontificem sibi esse conspirandum censuerunt. Magno ea res honori Laurentio dicitur fuisse, multo tamen maiore eius virtutis opinione et fama apud eos, qui non tam eventum rei, quam hominis consilium et prudentiam, vel in cogitanda re, vel in explicanda et perficienda animo complecterentur.

Ad hunc modum Vrsinis Regi conciliatis, dolo aggredi Pontificem, atque a bello et armis ad pacis consilia avertere constituit. Re excogitata, per certum e suis hominem, quem spe ingentium praemiorum oneraverat, litteras illi tradendas curavit, ita perscriptas ut a Ruberto ad hostes de proditione missae, atque interceptae viderentur. Litteris Pontifex lectis, qui ut maxime erat mitis et lenitatis summae, ita quod plerunque evenit in huiusmodi ingeniis, et suspiciosus nimis, et parum adversus insidias suorum cautus habebatur, alia, ut fit, ad confirmandam suspicionem addendo, plane se a Ruberto prodi existimavit. Vt autem non esse prorsus vana suspicio videretur, id unum maxime efficiebat. Ruberto enim sua sponte Innocentius pollicitus erat ubi e sua fide et dignitate bellum administraret, Federicum illius filium in Cardinalium collegium se adlecturum. Id ut necessario sibi esse agendum Pontifex censeret, bellum trahendo, quod celerias confici liceret, poterat videri Rubertus effecisse. Hacc tanta hominis suspicio, quae cum haud levi coniectura niteretur, penitus illius animo insidebat, Laurentio spem fecit, rem ubi paulum adniterctur et brevi, et ex sententia conficiendi. Adiuvabat illius consilium

conciliarsi di riaccozzarsi di far la pace. Vinti per queste esortazioni gli animi degli Orsini, Lorenzo non solo impetrò che abbandonassero il Papa, ma anche che contro lui prendesser l'armi per Ferrando, lo che per avventura recò al Re grand'ajuto ad ottener la vittoria. E quantunque gli Orsini vedesser bene di stabilire, difendendo Ferrando, la forza e la potenza dei Colonnesi, perchè niuno dubitava che questi, avendo primi preso posto nella grazia del Re, avrebbero sempre avuto presso di lui maggior favore ed autorità: nondimeno, per levarsi da un rischio comune, pensarono fosse bene di presente posar le vecchie nimistà, e con unanime consentimento contro il Papa cospirare. Partorì, per quanto dicesi, questa cosa grand' onore a Lorenzo: ma assai più di chi vedeva solamente il successo, lodarono ed ebbero in concetto la politica di lui quelli, che capivano quanto fosse stato il senno e la prudenza del Medici nell' imaginare e nel condur quella pratica.

Fatti amici per questo modo gli Orsini al Re, Lorenzo deliberò di cogliere a un laccio il Papa per voltarlo dall'armi e dalla guerra a consigli di pace. Imaginato il come poteva fare, mediante un de' suoi più fidati, il quale avea pieno della speranza di grandi ricompense, fece capitare in man del Papa lettere che paresser mandate da Roberto ai nemici all'effetto di tradirlo, e per via intercettate. Lette che l'ebbe Innocenzo, il quale, appunto perchè placidissimo e mansuetissimo, era anche, come sogliono sovente essere gli uomini di tal natura, troppo facile ai sospetti e poco sicuro delle insidie dei suoi; trovando egli, siccome suole avvenire, altre ragioni per confermarsi nel suo giudizio, si avvisò di essere in realtà tradito da Roberto. Ed ecco il perchè parea non fosse vano del tutto il suo timore. Aveva Innocenzo di per se promesso a Roberto, se avesse governato quella guerra come alla fede e alla dignità di lui conveniva, di far Cardinale Federico suo figliuolo. Potea dunque parer che Roberto tirasse in lungo, per far sì che il Papa riputasse necessario esfettuar quello che aveva promesso. Questo tanto grave sospetto, il quale a non lieve congettura appoggiato erasi Atto nell'animo del Pontefice, dette speranza a Lorenzo di potere, postochè

magna iam hominum concepta opinio de illius lenitate, quae quidem cum tota esset ab ingenio fiebat, ut aequo animo sibi mentionem de compositione, et de pace fieri pateretur. Itaque usus administris insignis probitatis et fidei hominibus, quorumque magni esse apud Pontificem auctoritatem sciebat, curabat crebro eum admonendum fatigandumque precibus, ut ab infami et turpi bello, atque adeo Christianae Reipub. perniciosissimo animum avocaret. Quibus audiendis quo se in dies faciliorem praeberet, duo illa maxime fecerunt. Nam cum, ut diximus, diffidere fidei suorum coepisset, quos communicare consilia cum hoste suspicabatur: destitutus Vrsinorum auxiliis, magnam accessionem Regi fieri ad bellum gerendum intelligebat: cum ad ea omnia accederet Florentinorum foedus: quorum copiis Regiis adiunctis, fiebat ut magis etiam sibi de belli eventu dubitandum censeret. His tot difficultatibus victa, si qua erat, animi pertinacia, ad pacem faciendam, cuius per se erat studiosus, animum induxit 9. Ingenti omnium laetitia, cum formidolosum magis bellum, quam grave, insperata atque inexpectata pax sustulisset: placuit novum foedus inter omnes Italiae Principes iniri, a quo Genuenses uni excluduntur, et quod a Ioanne Galeatio desecerant, quod superius a nobis demonstratum est, et guod Florentinis per fraudem et iniuriam Sergianum in-

<sup>9.</sup> Ecco qual fu l'esito di una guerra giustissima, presa dal Pontesice per popoli oppressi, cominciata con selici principii, condotta con virtù e con prudenza. La maniera con che Lorenzo Medici si condusse in quest'affare, ci sa conoscere chiaramente la sua natura, e conferma quanto abbiamo detto a suo carico in disesa di Sisto IV. Michel Bruto loda per quest'operato il Medici, come uomo di mirabil politica: ma una politica che non ha riguardo alcuno alla giustizia, che abusa anche le altrui virtù, che con bugie e con calunnie arma i sudditi contro un principe giusto e virtuoso, che rende lui stesso ingrato verso i suoi più sedeli servidori, che lo costringe ad abbandonare i suoi amici e i suoi alleati alla discrezione di un Re sleale e disumano, che ad altro non serve suoi che alla ragione di stato, può aversi lode dai surbi, ma dalle anime schetamente virtuose non mai. E può bene adoperarsi in questo modo con uomini placidi e mansueti, qual era Innocenzo, ma non già con uomini di gran cuore e di vivo sentire qual era Sisto: perchè questi ultimi reputano maggior vituperio esser superati dalla frode che dalla forza, come quelli che da questa avvisano vinta la più vile, da quella la più nobil parte dell'uomo. Io son persuaso che Sisto IV in pari condizioni

punto punto si adoperasse, compiere e presto e come volea quel che aveva divisato. Dava favore al suo disegno la grand' opinione di mansuetudine in che il Papa era salito presso la gente; la qual mansuetudine, dalla natura di lui procedendo, faceva che egli di buon animo sentisse parlare di accordo e di pace. Perciò, avendo usato presso il Pontefice l'opera di uomini di probità e di fede specchiata, e dei quali sapeva esser da lui tenuta in gran conto l'autorità; procurava di farlo spesso avvertire e pregare e ripregare che levasse l'animo da un'impresa infame, turpe e al Cristianesimo perniciosissima. Alle quali rimostranze avvenne per le duc cagioni già sposte che Innocenzo si prestasse ogni giorno più facile. Perciocchè, avendo, come abbiamo già detto, cominciato a diffidare della fedeltà dei suoi, che dubitava facesser sapere al nemico i loro disegni prima di effettuarli; abbandonato vedendosi dagli Orsini, per i quali veniva grand'accrescimento di ajuto alle forze del Re; e a tutto questo aggiungendosi la lega dei Fiorentini col Re medesimo, mediante la quale congiungevansi le loro con le armi Napoletane; ogni giorno più temeva sinistro l'evento della guerra. Vinta dunque da tante difficoltà l'ostinazione dall'animo suo, se poteva dirsi ostinazione, si piegò alla pace, della quale per natura era bramoso. Così con letizia dell' universale fu levata di mezzo per non isperato e non atteso accordo una guerra più formidabile che grave; e parve da farsi novella lega fra tutti i Potentati d' Italia, lasciati solo i Genovesi da parte, come dallo stato di Milano ribelli, e di Serezana, castello soggetto ai Fiorentini, riputati fraudo-

avrebbe voluto piuttosto perire che cedere. Vero è per altro che Sisto, operando come conveniva a chi sente di esser uomo, avrebbe avuto la taccia di ostinato, di crudele e forse peggio. Innocenzo, perchè si lasciò ingannare, e circonvenire ha lode di mansueto, che ben gli si conviene. E l'avrebbero per avventura avuta tutti i Pontefici, se avesser lasciato i loro stati in balìa delle altrui frodi. Il Machiavelli non fa punto parola di quest'intrighi di Lorenzo; segno certo che gli reputava disonorevoli per il Medici: e di fatto, se io trovo macchia nella gloria del Magnifico, come uomo di governo, la si è appunto quella di aver troppo avuto in pregio questa non retta politica, e di aver sovente posto in non cale la giustizia e la verità per oltenere il suo intento. Forse la sua scusa è nella natura de' tempi.

terceptum abstulisse dicebantur: cum neque ut Sfortiam Principem agnoscerent, neque ut Florentinis oppidum restituerent, posse animum inducere ulla ratione viderentur. At Rubertus cum facto secundo initio belli, cetera in primis adversa hominum fama administrasset: ne in hostium veniret potestatem, a quibus sibi undique strui insidias audiebat, cum delectorum equitum ala per Apenninum in Flaminiam digressus, inde magnis itineribus Citadellam, quod est Patavini agri oppidum, contendit. Hoc illi oppidum Veneti tribuerant post confectum Ferrariense bellum, quo quidem gerendo, Insubribus adversus Ludovicum et Alphonsum Senatus copiis praefuerat. Atque cum aliquando ibi delituisset, tandem Rhetico bello Veneti exercitus imperator, in transitu fluminis Athesis, cum male gesta re se in castra recipere conaretur, cum fortissimis equitum interiit.

Gravi bello et periculoso confecto, Ferdinandus, ut novo foedere cautum erat, reductis Neapolim exulibus in praesensentia ignovit: paulo post tanguam satis persoluta fide, conditiones pacis implevisset, de omnibus praeter Salernitanum Principem et Bisianensis liberos, victa foederis religione iracundiae atque odii magnitudine, supplicium sumpsit. Nam Salernitanus, minime se committere ausus dubiae hominis fidei, cum ex iniuriae magnitudine et Regis ingenio coniecturam de illius animo fecisset, per litteras ut sibi abesse liceret impetravit, atque assumptis cognati Principis liberis, qui comites fugae essent, in Germaniam primum, atque inde in Galliam contendit, ubi usque ad Carolum Regem, qui Neapolitanum postea bellum gessit, permansit. Atque illi quidem aegre matris summa solertia prudentissimae et lectissimae feminae, per Columnensium fines in agrum Romanum evasisse dicebantur: ubique a Rege crudeli atque immani illi insidiis comparatis. Eo autem progressus furore et crudelitate fertur, ut in Ioannem Antonium Martianum, cum trigesimum iam et quartum annum vinculis constrictus nondum satis poenarum dedisse videretur, animadverterit: quibusdam cum parvis liberis lenti ed ingiusti occupatori; giacchè non accennavano di volersi per alcun modo piegare nè a riconoscer lo Sforza per Principe, nè a restituir quella terra a Firenze. Allora Roberto, dopo aver con prospero principio cominciato la guerra, e averla in seguito governata con cattiva riputazione; per non cadere nelle mani dei nemici, dai quali udiva tenderglisi insidie per ogni lato, essendo passato con una schiera di gente d'arme per l'Appennino in Romagna, quindi a grandi giornate si condusse a Cittadella, che è castello del territorio di Padova. Questo gli avevano i Veneziani donato, dopo finita la guerra di Ferrara, nella quale era stato capitano delle loro genti contro Lodovico ed Alfonso. E dopo essersi quivi alquanto tempo tenuto nascoso, finalmente condottiero de' Veneziani nella guerra dei Grigioni, mentre passava l'Adige, sforzandosi di riparar dopo una rotta negli alloggiamenti, coi più prodi fra' suoi cavalleggeri morì.

Compiuta quella guerra di tanto momento e pericolo, Ferrando, secondo i capitoli della nuova lega, lasciò ripatriare i Baroni forusciti, e in quel primo a loro perdonò: ma non molto dopo, come se quel poco di tempo corso di mezzo fosse bastato a mantener la promessa, e avesse egli già adempiute le condizioni di pace: tutti, suorchè il Principe di Salerno e i figliuoli del Conte di Bisignano, per la gran collera e per l'odio che aveva in cuore, rotta la santità dei patti, gli fe'morire. E il Principe di Salerno la campò, perchè non si fidando punto della dubbia fede del Re, come quegli che dalla grandezza dell'offesa e dalla natura di Ferrando bene avea congetturato qual fosse l'intenzione di lui, chiese in grazia per lettera che gli fosse permesso di starsene altrove; e presi seco i figliuoli del Conte di Bisignano suo parente, prima in Germania, e poscia in Francia si condusse, e quì si rimase finchè non fu Re Carlo, che poi contro Napoli fece la guerra. E quei giovinetti eran campati a mala pena, secondochè dicevasi, per le cure della loro madre, savissima gentildonna; perocchè per i feudi dei Colonnesi arrivarono nella Campagna di Roma, ad onta che per ovunque quel Re crudele e disumano a loro tendesse aguati. Costui poi tant' oltre spinse il furore e la crudeltà sua, che volle anparentum culpae reis, qui proditionis convicti et damnati essent, interfectis.

At Pontifex pace firmata, totus Laurentii et Florentinorum cum aliis in rebus tum in primis eorum probata fide in Rege inimico adversus se iuvando, quanquam homo Ligur, cum graves simultates inter Florentinos et Genuenses intercederent, iustas odii causas habere adversus civitatem videbatur: posita subito, si qua erat, animi offensione, atque odio in benevolentiam converso, in omnibus quae pertinere ad civitatis commodum atque existimationem censeret, quaeque reconciliati animi significationem illustrem habere, se illis aequissimum praebebat. Ex hac Pontificis propensione magnam spem Laurentius cepit, id quod plurimum conducere ad familiae amplificationem arbitrabatur, sibi illum privatim arctiori coniunctione obstringendi. Quae res, cum pari studio Pontifex teneretur, quod ma gnam spem augendi atque ornandi suos in Laurentii prudentia et auctoritate collocaverat, non magno negotio transacta est. Ita Francisco Cybo Innocentii filio 10 unam ex filiabus Laurentius despondit, laetis in primis suorum auspiciis, quibus per eam affinitatem gradus atque ascensus ad maxima regna, atque imperia comparabatur. Iam cum ea agerentur, Pontifex cum Genuensibus minime obscure Florentinis favens summo studio agebat, ut Sergianum Reipub. certis oblatis conditionibus restituerent. Neminem enim dubitare, aiebat, quicquid ab his tegendae iniuriae obduceretur, quin iniuria Reipub. Florentinae oppidum ademptum a privato retinerent. Neque enim aut illos ullo gentium iure facere suae ditionis, quod sibi per fraudem alteri ereptum comparassent, aut privato, qui malis rationibus in aliena invasisset, ea cuiquam pecunia accepta licuisse addicere: in

<sup>10.</sup> Il Ciaconio ci fa sapere che Innocenzo aveva avuto questo figliuolo da legittimo matrimonio, mentre da giovine abitava in Napoli (Becchet. Lib. XI. §. 118.).

che sfogarla contro Giovanni Antonio Marciano; quasichè dopo XXXIV anni di prigionia non avesse pagato pena sufficiente, se di qualche fallo era reo: e fece ammazzare alcuni insieme coi loro piccoli figliuoli, che non avean colpa oltre quella di aver genitori convinti e condannati rei di fellonia.

Ma il Papa, fermata quella pace, divenne tutto amico di Lorenzo e dei Fiorentini, perchè conosciuto aveva la fedeltà loro come nelle altre cose, così specialmente negli ajuti che avean fatto contro lui medesimo al Re suo nemico: e, quantunque per esser Genovese, paresse aver giuste cagioni di star grosso contro Firenze, medianti le gravi nimistà che eran fra Genovesi e Fiorentini; nondimeno, posata ogni qualunque offesa dell'animo, e voltato l'odio in benevolenza, in tutte quelle cose che avvisava poter recar vantaggio e onore alla città, e poter dare argomento solenne di animo riconciliato, si mostrava ad essi sommamente benevolo. Lorenzo, conosciuta quest'inclinazione del Papa, venne in assai fiducia di effettuar cosa che riputava poter contribuire assaissimo all'ingrandimento della sua famiglia, di unirlo cioè a se in privato con più stretti legami. E siccome questo premeva del pari anche al Papa, come a quello che avea collocato nel senno e nell'autorità di Lorenzo grande speranza di onorare i suoi, si venne agevolmente alla conclusione. Ondechè a Francesco Cibo figliuol d'Innocenzo, il Medici dette per donna una sua figliuola con auspicii lietissimi per la sua gente, alla quale per quel parentado si apparecchiavano regni e corone. In questo mezzo il Papa, prestando scopertamente favore ai Fiorentini, praticava sollecitamente coi Genovesi perchè, poste certe condizioni, cedessero alla Repubblica Serezana. Mostrava loro qualmente non era da mettersi in dubbio che, qualunque fosse il pretesto onde volevasi coprir quell'ingiuria, per sopruso ritenevano una terra usurpata da un privato. Poichè nè essi potevano per alcun diritto delle genti far loro possessione le cose rubate, nè un privato potea vendere le altrui possessioni da esso invase con male arti: che anzi, se volevan lode di costanza nel difendere il giusto e di moderazione, con grave e severo gastigo dovean punire il ladro, per lavar la città dall' ignominiosa macchia, ond'egli

quem, si memores suae constantiae et moderationis essent, gravis iam et severa animadversio constituta, magnam ignominiae labem, quae in Repub. haereret, a civitate avertissent. Quae quanquam ita ab Innocentio agebantur, haud tamen apparebat, magni illius auctoritatem apud suos cives futuram: cum minime illis certa ratio tuendi sui iuris deesset. Nam recte fecisse suum civem defendebant, qui oppidum opportunissimum in Reipub. finibus a maioribus conditum, quam tanquam obiectam arcem exterorum iniuriis haberent, patriac vindicasset. Quod si Florentini antiquissimum quodque ius spectari iniquum censerent, de quo tamen nemo sua sponte, cui utrumvis liceret, vellet decedere; non sibi tamen privatorum iniurias, de quibus quererentur, esse praestandas. Cognita quidem causa, cum illi non recusarent, quin summo iure experirentur, quod a sua fide et Reipub. dignitate esse censeret, se de omni ea controversia constituturos. Priores illos vim intulisse, qui dolo et fallacia occasione quaesita e privatorum iniuriis, bello quiescentes, tanquam ita illud fore legitimum arbitrarentur, lacessissent. Ita Petram Sanctam Genuensis Reipub. oppidum, observato eorum tempore, cum essent ab omni re imparati, per summam iniuriam occupasse. Nam si Sergianum opponant: bellum illud non fuisse cum Repub. Florentinis, sed cum privatis susceptum, quibus, legibus et moribus civitatis, quid agerent praescribi a magistratu non liceret.

His rationibus cum ius publicum tuerentur: interea classe instructa tria peditum millia ad Ericis portum suos adducere, qua manu expugnationem Sergianelli tentari placebat, celeriter inbent. Ea arx posita in medio collis ascensu, qui obiectus Sergiano imminet, a Castrutio olim Lucensium principe extructa, praesidio Florentinorum tenebatur. Nisi autem eam in potestate haberent, nunquam illis libera futura oppidi possessio videbatur. Iam vero frequentissimo aedificiis suburbio vastato, quod ab latere, qua ad montes vergit, Sergianum pene attingit, aggredi arcis oppugnationem parabant. Qua re Florentini cognita, in Genuenses, tanquam in pacis atque otii perturbatores,

l'aveva lordata. Ma, benchè Innocenzo tenesse queste pratiche, non parea fosse per fare coi Genovesi profitto, conciossiachè anche a loro non mancavan ragioni per mantenersi signori di Serezana. Sostenevano che rettamente aveva adoperato quel cittadino, rivendicando alla patria un castello, edificato in buonis-simo sito per le cure dei loro passati affinchè fosse come rocca contro le ingiurie degli stanieri. Che se i Fiorentini avvisavano non essere da rispettare un diritto antichissimo, il quale tuttavia niuno, potendolo ritenere, vorrebbe cedere; ciò nondimeno i Genovesi non avean obbligo di ristorarli dell'ingiurie dei privati delle quali facevan querela. Se questi non ricusassero di sperimentare in rigoroso giudizio le loro ragioni, a causa ben conosciuta, i Genovesi per rispetto a quella controversia verrebbero a quei patti che alla loro fede e alla dignità del loro Comune riputassero convenire. I Fiorentini erano stati i primi ad assaltare, allorchè operando da farbi, quasi pensassero di poter per questi modi legittimamente far guerra, presa occasione da ingiurie private, avean provocato chi se ne stava in pace. Intesi a cogliere il destro in tempi per Genova men felici avean occupato Pietrasanta, con somma osfesa di Genova non preparata a far guerra. Che se i Fiorentini opponevano la presa di Serezana, avcano a prendersela non già con la Repubblica di Genova, ma coll'Ufficio di S. Giorgio; al quale, per le leggi e per le costumanze della città, non potevasi dal magistrato rispetto a questo dar legge.

Con tali ragioni i Genovesi sostenevano i diritti del Comune: e in quel mentre, armati molti legni, comandarono che fossero posti a terra tremila fanti a Porto Venere, volendo con queste genti tentar l'occupazione di Serezanello. Serezanello è una rocca costruita da Castruccio, un tempo principe di Lucca, a mezzo il pendio del colle, il quale ergendosi di faccia domina Serezana, ed ora i Fiorentini teneanvi presidio. Bisognava che i Genovesi se ne insignorissero per poter esser di Serezana liberi posseditori. Il perchè, predato ed arso il grosso borgo che è accanto a Serezana dalla parte che guarda il monte, si apparecchiavano a combatter quella rocca. I Fiorentini, poichè ciò in-

iam diis hominibusque approbantibus, bellum comparare instituunt. Ita copiis contractis, Virginium Vrsinum, nobilitate et gloria rei militaris clarum hominem praeficiunt, atque adversus hostes Sergianum mittunt. Interea cum apud Innocentium, tum apud ceteros Italiae Principes de Genuensium iniuriis expostulare, atque ab iis opem et auxilium implorare non desistebant. Ex his Ferdinandus solicitus de Thracio bello, re vera quod se novo bello implicari nolebat, vix a superiore viribus collectis, quo quidem in magnas aerarii angustias erat coniectus, se illis auxilio esse non posse, quod ferret aegerrime, querebatur. Ludovicus illos, propterea quod clam Genuensibus favebat, aliquandiu spe propinqui auxilii ludificatus, cum temporis excusatione uterctur, simul ceteri Principes variis obiectis causis, quibus se prohiberi dicerent, quo minus eos suis auxiliis iuvarent, magna spe frustratos destituerant. Neque illi tamen ob id perculsi, sese animo demiserunt. Et si autem ferebant iniquo animo, cum ab aliis, tum a Ferdinando adco sibi male gratiam relatam, cuius unius causa civitas in magno salutis discrimine versata esset: novum exercitum, celeriter confecto in agris, atque in vicinis oppidis delectu, conscribi, ac Iacobo Guiciardino et Petro Victorio legatis, qui copiis pracessent, adduci in Apuanos iubent. Ita illi summa celeritate usi ad Meram amnem (Macram, ut alibi diximus, incolae appellant) copiis ductis, non procul ab oppido castra ponunt. Iam Sergianelli arx vehementissime oppugnata, ac tormentis maioribus quassata, quorum magnam vim in castra advexerant, propediem in hostium potestatem ventura videbatur. Nam cum cetera minus procederent, quod quantum muri tormenta proruissent, celeriter milites, qui erant in praesidio, reficiebant, quod non erat illis difficile in non magno murorum ambitu, iam cuniculos agere instituerant, cuius rei obsessi cum non magnum usum kaberent, tueri diutius arcem non poterant. Cum Legali quantis in angustiis obsessi versarentur, non ignorarent, propius ad illos castra movere, ac proelio rem committere constituunt: non esse iis differendum auxilium arbitrati. Ita

tesero, avendo tutta la ragion dalla loro, deliberarono di far oste contro i Genovesi della pace e della quiete pubblica perturbatori. Al quale effetto raunate genti, ne fecero capitano Virginio Orsino, chiaro per nobiltà e per virtù di guerra, e contro Serezana lo spedirono. Intanto non si stavano dal mandare a Innocenzo e agli altri Principi d'Italia oratori, che facesser querela delle ingiurie fatte loro da Genova, e implorassero ajuto. Ai quali il Re disse che con suo gran dispiacere, dubitando del Turco, non poteva soccorrergli; ma in realtà non voleva, perchè schifava nuove guerre, riavutosi appena da quella onde pocofà era escito, povero per essa trovandosi di tesoro. Gli lasciò soli anche Lodovico; il quale, nascosamente prestando favore a Genova, per qualche tempo con la speranza di propinquo ajuto, sempre per altro recando in iscusa del procrastinare le condizioni in che si trovava, gli deluse. E così anche gli altri Principi, allegando chi un pretesto chi un altro per non soccorrerli, resero vane le loro grandi speranze. A siffatto abbandono i Fiorentini rimasero attoniti, ma non già sbigottiti. E benchè di mal animo tollerassero che tutti gli altri, ma singolarmente il Re, per amor del quale avea la città poco avanti corso sì grave rischio, rendesse tanto ingrato contraccambio; levato il più presto che potettero un esercito nel territorio loro e nelle vicine castella, sotto Jacopo Guicciardini e Piero Vettorio Commissarii lo mandarono nel Pietrasantino. Questi, condotte subito le loro genti al fiume Mera (che i paesani, come altrove dicemmo, appellan Magra) non lungi dal castello fecero un alloggiamento. Già la rocca di Serezanello furiosamente oppugnata e combattuta dalle artiglierie, delle quali i Genovesi avean condotto al campo un formidabile apparecchio, parea dover cadere di giorno in giorno. Al quale essetto, non succedendo le altre prove selicemente, conciossiachè quanta muraglia per il fulminare della artiglierie rovinava tanta cran presti a rifarne i difenditori, cosa che non cra difficile ad eseguire in non largo giro di mura, già i nemici avean preso a far cave: e quei di dentro, siccome non eran di queste gran fatto pratici, non potevano più a lungo difendere la rocca. Sa-

utringue in aciem copiis productis, ac dato militibus signo ad pugnandum, clamore sublato concurritur. Pugna fuit pro numero militum acris, atque aliquandiu immotae acies steterunt: postremo cum Genuensium signa fluctuare ac perturbari ordines coepissent, dissipatis instando Florentini eos terga vertere coegerunt. Victoria potiti hostium nonnullis interfectis, permultis vivis captis, in his Ludovico Flisco magnae homine nobilitatis, arce obsidione soluta, totis viribus Sergianum incubuerunt, delendae ignominiae cupidi, quae Genuensibus obtinentibus oppidum Reipub. haerebat. Ita mota eo extemplo castra, ac tormenta omnis generis ad muros verberandos cum omni apparatu urbium expugnandarum adducta. Quibus administrandis, quanquam summa militum alacritate uterentur, nihilo tamen remissius oppidani, quae ad urbis defensionem, quaeque ad tolerandam obsidionem pertinerent, comparabant. Quorum pertinacia Florentini animadversa, qui ubi paulum adniterentur, oppido se potituros non desperabant, Laurentium, per quem bello finis imponeretur, ad exercitum miserunt. Huius adventu facta magna rerum commutatione, Sergianenses, desperata urbis defensione, deditionem fecerunt. Cum ita receptum oppidum esset, per paucorum supplicium, quos fuisse auctores defectionis constabat, multitudine culpa liberata, conservatum est, iussis militibus ab omni iniuria et maleficio in victos abstinere.

Iisdem fere diebus, quibus ca ad Sergianum gesta sunt, Ludovicus Sfortia, ne plane videretur Florentinis defuisse, gravis armaturae equites ad Apenninum praemiserat, qui inde in Etruriam, quove illi postea iuberent, proficiscerentur. Eos cum accepisset prope Sergianum profectos, Genuam iter flectere, quod magnus ortus tumultus ac civitas esse in armis

pendo dunque i Commissarii in quale stremo si trovassero gli assediati, e avvisando bisognasse non indugiare a soccorrerli; deliberarono di avvicinare ad essi gli alloggiamenti, e di finirla col venire a giornata. Ondechè, ordinate in campo da ambedue le parti le genti e dato il segnale, con alte e subite grida si venne alle mani. La pugna fu per il numero dei soldati feroce, nè l'una nè l'altra schiera per alquanto tempo cedendo: ma finalmente, avendo cominciato a non star più a segno le bandiere dei Genovesi, e a scompigliarsi i loro ordini; i Fiorentini, incalzando l'oste già rotta, gli costrinsero a voltar le spalle. Alcuni dei nemici furon morti, assai più furon fatti prigioni, fra i quali Lodovico Fiesco, uno dei primi gentiluomini Genovesi. Sciolto così l'assedio di Serezanello, i Fiorentini con tutte le forze loro piombarono sopra Serezana, bramando di cancellar l'ignominia, onde, la Repubblica era macchiata finchè i Genovesi tenevano quella terra. Il perchè a Serezana appropinquarono subito il campo; e per batter le muraglie vi condussero artiglierie d'ogni maniera, e ogni altro apparecchio alle espugnazioni delle città necessario. Sommo era il coraggio con che i soldati assaltavan la terra; ma non per questo gli assediati più rimessamente preparavano ciò che era di mestieri a difendersi e a durar contro quell'assedio. Allora i Fiorentini, i quali non disperavano di impadronirsi del castello col far qualche maggiore sforzo, conosciuta l'ostinazione dei Serezanesi, mandarono al campo Lorenzo, per veder di metter fine alla guerra. Com'egli fu là pervenuto, mutate le cose, quei di dentro, disperando della difesa, si rescro. Così riacquistata Serezana, col supplizio di pochi riconosciuti autori della ribellione fu levata di colpa la moltitudine, e la terra conservata; e ai soldati fu vietata ogni ingiuria ed offesa a danno dei vinti.

Durante quest'espugnazione, Lodovico, per non parere di aver proprio abbandonato i Fiorentini, avea mandate le sue genti d'arme all'Appennino, perchè quindi passassero in Toscana, e poi dove meglio piacesse ai Fiorentini. Ma poichè ebbe inteso che quelle a Serezana si appropinquavano, comandò piegassero verso Genova, perchè in Genova si era levato gran tumulto, e

dicebatur, imperavit. Ita Sfortiani a suae factionis hominibus in urbem accepti, facile Fregosiis deiectis, ut se Ludovico permitterent, obtinere potuerunt.

Quae dum in Liquribus geruntur, Auximi, quae urbs olim in Italiae quinta regione habebatur, gravis seditio praeter omnium expectationem unius hominis temeritate atque audacia exorta, magnam rerum perturbationem fere in Italia excitavit. Erat in ea urbe Buccolinus quidam homo popularis, perdito ingenio, ac maxime rerum novarum studiosus, et sive gratia, sive metu, inqentem inter suos auctoritatem consequutus. Huius consilio civitas a Pontifice, cuius in ditione erat, cum Sacerdotum immite ac triste imperium non ferret, in maxima pace atque otio Italiae defecit. Qua re Pontifex cognita, conscriptum raptim militem ad urbem obsidendam celeriter adduci iubet: minime ignarus, ubi Auximates ferre id impune pateretur, maioris tumultus et defectionis hoc initium futurum. In primis suis imperat, ut recepta urbe, defectionis auctores in potestalem redactos, mittendos ad se Romam curct. Tentata autem oppuquatione urbis, cum irriti omnes conatus cecidissent, ac cum alii complures tum Ioannes Vitellius, ut alibi diximus, dum temere succederet ad muros, interfectus esset, obsideri est coepta. At oppidani ultima omnia passi, quod in tanti sceleris conscientia veniam desperarent, ad novum consilium animum adiecere, ac Buccolino auctore, Turcam, cuius imperium Sacerdotum importunae dominationi praeferrent, accersere auxilio constituerunt 11. Ac ne tam audaci incepto minus eventus responderet: litteras ad Regios Praefectos Aulonam mittunt, quibus sese urbemque dedunt. Id cum fama ad Laurentium perlatum esset, admiratus tam grave scelus cadere in hominis mentem potuisse, omnia experiri constituit, quo illum ab impio et nefario consilio deterreret. Itaque privato nomine Auximum, Gentilem Arctinorum Pontificem misit, virum (ut

<sup>11.</sup> Di molte città soggette alla Chiesa avvenne che, quando furono sotto il governo di Roma, desiderarono di mutar padrone; quando vennero sotto altro signore, bramarono avidamente di tornar soggette al Pontesice.

tutta la città era in armi. Gli Sforzeschi furono accolti dentro dai loro partigiani, e agevolmente abbassati i Fregosi, poterono ottenere che Genova si desse al Duca.

Mentre che queste cose nel Genovesato occorrevano, in Osimo città della Marca, quando niuno se l'aspettava, per la temerità e per l'audacia di un solo, scoppiò sedizione gravissima, che poco mancò non mettesse in iscompiglio tutta l'Italia. Vi aveva colà un certo Boccolino, persona di sangue vilissimo, di pessima natura, avido più che altri mai di cose nuove: il quale, o perchè il gradissero o perchè il temessero, cra salito in autorità grande fra'suoi. Per il costui consiglio la città, non volendo più tollerare la signoria di Roma, che dura e trista le pareva, nel mezzo alla profonda pace e alla quiete di tutta Italia, si ribellò dalla Chicsa. Il Pontesice, inteso l'avvenuto, arruolò in fretta genti, e le mandò subito ad assediar Osimo: ben sapendo che, se avesse lasciata impunita la fellonia di quei cittadini, sarebbero quindi nati tumulti e ribellioni maggiori: e insieme ordinò che, riacquistata la città, si mandassero a Roma, presi che fossero, gli autori dalla ribellione. Fu tentata, ma invano, l'oppugnazione, nella quale fra gli altri molti Giovanni Vitelli, come dicemmo, mentre senza rispetto spingevasi sotto le mura, rimase morto: sicchè fu di bisogno far regolarmente l'assedio. Quei della terra ridotti agli estremi, non isperando perdono, perchè sapevano quant'era stata la loro ribalderia, ricorsero a un altro compenso; e col consiglio di Boccolino deliberarono di chiamare in ajuto il Turco, il cui imperio preferivano alla signoria dei Preti, da loro riputata grave soverchiamente. E perchè a tanto temeraria determinazione l'evento rispondesse, mandarono lettere ai Pascià in Valona, con le quali ad essi davano la loro città e le loro persone. Lorenzo, poichè questo seppe, meravigliato che sì grave scelleratezza potesse venire in mente d'uomo, deliberò di far qualanque prova, per distornare Boccolino da tanto empio e nefando consiglio. Il perchè mandò ad Osimo come privato Gentile Vescovo di Arezzo, chiarissimo per prudenza e virtù; il quale guardasse di mansue-.fare l'animo imbestialito di quel disperato, e di ridurlo a miglior

superius dictum est ) insignis prudentiae et virtutis, qui hominis desperati efferatum animum lenire, atque ad sanitatem revoeare conaretur. Dicitur Buccolinus, cum a Gentili esset conventus, cuius rei illi aegre potestatem fecisset, non antea passus esse cum ulla de re verba facere, quam id illi dixisset: magno ei argumento esse debere, quanti a se fieret Laurentii auctoritas, qui ex eo ordine ad se missum hominem, cui omnium esset infestissimus, colloqui secum atque sibi adeo venire in conspectum permisisset. Posita in praesentia sacerdotis persona, licere illi, omni metu vacuo animo, quae in mandatis haberet, explicare: Laurentii honoris causa libenter se de suo iure atque instituto decedere, atque animum inducere, ut omnia ageret, quae illi grata esse et honesta sciret. Ita facile transacta re, pactus incolumitatem, et ut oppidanis parceretur, cum prae se ferret se id Laurentii Medicis gratiae tribuere, urbis deditionem fecit, ac Florentiam ad Laurentium concessit. Aliquandia in urbe moratus, a Ludovico Sfortia Mediolanum magnis illius pollicitationibus evocatur, atque supplicio afficitur.

Veneti iisdem temporibus Rhetico bello a Germanis superantur. Cum Tridentum copias admovissent, eius urbis tentandae causa, a Georgio Petra Plana, qui a Sigismundo bello gerendo praefectus, illis agrestium comparata manu occurrerat, equitatu superato, victi fere ad unum interficiuntur, cum, ut diximus, Sanseverinas Veneti exercitus dux in fluminis transitu interiisset. Interea impendente metu Thracii belli, cum Venetis terra marique Barbarus, Sigismundo, ubi in Austriae fines irrumperet, esset formidabilis futurus, pax postulante Innocentio Pontifice aequis inter illos conditionibus conciliata est.

Quae dam ad hunc modum diversis in partibus Italiae geruntur, Hieronymus Riarius, et Galeotus Manfredus, ille a coniuratis, hic ab uxore Ioannis Bentivoli, patris consilio (ut fertur) sublatus interiit. Erat Forolivii Franciscus Vrsus, ob

senno. Essendo dunque Gentile venuto a trovare il ribelle, questi a mala pena si indusse a riceverlo; nè gli lasciò dir parola prima di avergli significato: che teneva in sommo conto l'autorità di Lorenzo; del che doveva essere a Gentile grande argomento l' aver Boccolino permesso che parlasse seco, anzi anche che venisse davanti a lui un uomo di quell'ordine appunto, al quale più che ad ogni altro egli era nemicissimo. Posasse in quel momento Gentile la persona di prete, e allora potrebbe senza paura e sospetto esporre ciò che avea da esporre: e per onorar colui che lo spediva, Boccolino cederebbe le sue ragioni, muterebbe il suo proposito, e piegherebbe l'animo suo a tutto quello che credesse poter esser grato e fare onore a Lorenzo. Conchiuso dunque per questa mediazione agevolmente un accordo, Boccolino pattuì sana e salva la vita per se e il perdono per i suoi cittadini; rese la città al Papa, protestando che ciò faceva per amor di Lorenzo Medici; e si ritirò presso questo a Firenze. E in Firenze per alquanto visse; ma poi invitato con grandi promesse da Lodovico a Milano, fu da questo signore fatto morire.

In quel medesimo tempo i Veneziani eran vinti dai Tedeschi nella guerra de' Grigioni. Avevano essi avvicinate le loro genti a Trento per vedere d'insignorirsene, quando Giorgio Pietrapiana, chiamato da Sigismondo al governo di quella guerra, posta assieme una truppa collettizia di contadini, si fece incontro a'nemici; e ruppe la loro cavalleria per modo che furon quasi tutti morti, essendo perito, come già dicemmo, nel tragittare il fiume anche Roberto di S. Severino loro condottiero. Finalmente, siccome si temeva sempre più la guerra col Turco: e il Barbaro cra per esser formidabile ai Veneziani col menar contro loro le forze di terra e di mare, a Sigismondo con l'invader d' Austria, fra questo e quelli, per la sollecita mediazion d'Innocenzo, si fece accordo e pace.

Nel mentre che tutto questo accadeva in diverse parti d'Italia, Girolamo Riario e Galeotto Manfredi, quegli da congiurati, questi dalla moglie (condotta, come vuolsi, a tanto misfatto da Giovanni Bentivoglio suo padre) fu morto. In Forli vi aveva un

VOL. II.

eximiam opinionem virtutis 12, magna apud suos cives auctoritate: ea cum pari ingenio esset, ac prudentiae adiuncta, gravem de eo curam et suspicionem Riario iniecerat. Itaque, cum nulla spes esset, beneficii magnitudine eum deliniri, quod servitutis praemium videretur: alia ratione continendum in fide arbitratus, saepe exilii et mortis denuntiatione abducere a novis consiliis conatus erat. Quae aliis terrori fuissent, ea homini acerrimo et magni animi, aeque et ad se vindicandum in libertatem, et ad patriam liberandam ab impotenti domino magna incitamenta extiterunt. Eo animo cum esset, ex familiaribus consilii participes et socios delegit homines, magni animi et spectațae virtutis, quorumque fidem in primis probatam habebat. Diem caedi constitui placuit, quo die nundinae erant in urbe futurae: quoniam autem verisimile videbatur magnam agrestium concursum nundinarum celebritate fieri, si quis casus posceret, eorum peropportunam operam ad omnia fore coniuratis apparebat. Consueverat Hieronymus, ut fere omnes aestatis tempore et magnis caloribus, inclinante in vesperam die, coenam inire. Quo quidem tempore, cum quandiu familiares coenarent, solus ipse ageret: non magno negotio, ubi eo accessus pateret, opprimi posse censebant. Cum de hora convenisset, Franciscus eo cum ceteris profectus: seducto puero, qui ad cubiculi fores assistebat, se habere ait, quae remotis arbitris cum Principe agere vellet. Potestate ingrediendi facta, cum dicere exorsus esset, intentum quo esset evasurus, multis confectum vulneribus interfecit. Quo facto ac simul puero interfecto, ne rei gestae index familiam ad tumultum excitaret, arcis Praefectum, qui casu paucis comitatus Principem venerat salutatum, a ceteris coniuratis occidi imperavit. Quibus rebus celeritate summa administratis, abscissum Hieronymi caput, ex superiore aedium parte in subjectam aream proficient: ac populum iam pridem Riarii dominationi infensum ad arma

<sup>12.</sup> Francesco d'Orso sarà stato virtuoso; ma la sua virtu fu macchiata da un tradimento.

certo Francesco di Orso, uomo di grande autorità nella città sua perchè per virtù riputatissimo: e siccome pari alla virtù senno ed ingegno era in lui, avea perciò messo nell'animo del Riario grand' affanno e sospetto. Imperò, nulla speranza avendo Girolamo di poterselo cattivare per grandezza di benefizii, che sarebber parsi a Francesco prezzo del servaggio, e avvisandosi di mantenerselo per altro modo fedele; col minacciargli sovente esilio e morte si era sforzato di distornarlo dal tramar cose nuove. Ma ciò che avrebbe messo in altri terrore, a un uomo di gran cuore e di grand' anima qual era colui fu anzi incitamento a liberar se e la patria sua da un tiranno. Con quest'intenzione pose a parte dei suoi disegni e scelse compagni ad effettuarli quelli fra i suoi famigliari, che magnanimi erano e valenti a tutta prova, e dei quali ben avea sperimentato la fedeltà. Elesser costoro per ammazzar Girolamo un giorno del mercato di Forlì; perchè, venendo probabilmente in quel giorno nella città assai del contado loro amici, pareva ai congiurati che, se mai ne avesser bisogno, potrebbero della costoro opera in ogni caso valersi. Aveva Girolamo la consuetudine, come la maggior parte degl' Italiani nell' estate e nel gran caldo, di cenare quando il di volge a sera. In questo tempo, siccome mentre la famiglia cenava egli restava solo, pensarono avrebber potuto agevolmente ucciderlo, postochè gli si fosser potuti accostare. Deputata quell'ora, Francesco ne andò coi compagni alla casa del Conte; e tirato in disparte il cameriere che stava alla porta della stanza di lui, gli fece intendere che volea parlare solo a solo col Signore. Fu Francesco intromesso; e dopo poche parole di un ragionamento simulato, piagò con molti colpi il Conte mentre questi intendeva al fine di quel discorso, e così lo ammazzò. Ammazzò poi anche il cameriere, perchè scoprendo il fatto non isvegliasse la famiglia a tumulto; e fece che dagli altri congiurati il Capitano della rocca, che a caso era venuto con pochi dei suoi per far visita al Conte, fosse anch' esso trucidato. Fatti in un baleno tutti questi omicidii, gettan giù in piazza dalle finestre spiccato dal busto il capo di Girolamo, chiamano all' armi il popolo che già da gran tempo

vocant, utque Pontificis insignia erigere, ac per suos cives se in libertatem vindicare vellent, adhortantur. His populus incitatus, ad studium libertatis erectis animis, cuius capessendae magna erat occasio oblata, in forum arreptis armis concurrit, atque immoderatis studiis et acclamationibus efferens coniuratorum nomina, tyranni liberos ad necem poscebat. Interea Catherina Hieronymi uxore, magnae audaciae atque animi femina, cum liberis custodiae tradita, a furenti multitudine, quae iam direpta domo in illam saeviebat, subtrahitur. Id quidem ut per eam recipi arcem licerct, quae satis valido militum praesidio tenebatur. Nam quicquid coniurati, aut vim et arma, aut obsidionem intentarent, illi negabant se arcem tradituros ni sibi ab ea imperatum esset. Id illa iussa facere, quae quanta sibi occasio oblata esset ad rem agendam non ignoraret, se ita obtemperaturam recepit, ut sibi tamen ingredi in arcem et cum militibus colloqui liceret, quorum fidei arcis custodia tradita esset. Quo id minus agere dubitarent, liberos, qui iam erant in eorum potestate, obsidum loco asservari iubet. Hac spe illis iniecta, obsidibus liberis retentis, facile illi potestatem ingrediendi ubi vellet fecerunt. Qua re impetrata, iam e tuto loco, quanquam et coniuratos et tanto consensu multitudinem armatam ad arcem oppugnandam conspiciebat, eos minis deterrendo, ac mortem et quae iis graviora essent supplicia denuntiando, arma ponere ac discedere e medio iubebat: brevi se ab impiis et sceleratis hominibus, ni parerent, poenas expetitura. Nam cum illi, nisi tradi arcem extemplo iuberet, se liberos excruciatos in cius conspectu minarentur interfecturos, odio atque iracundia femina provecta, sibi vero liberos haberent, respondisse fertur: ita enim natura sibi esse prospectum, ut si quam iacturam liberorum faceret inimicorum iniuria, facilis sibi cius sarciendae ratio constaret. Cum hace illa vigilantia summa et cura administrasset, ac facile sua auctoritate milites, quo minus de arce dedenda cogitarent, in officio continuisset: Ludovicus Sfortia patruus illi ex Insubribus, minime dubia auxilia millere ferebatur. Quae cum ita





CATERINA SFORZA

- Licarato da um Medaglia

avea in odio la Signoria del Conte, gridan Chicsa e libertà. Il popolo così concitato, levando l'animo a bramar libertà ora che gli si presentava bell'occasione di ricovrarla, impugnate le armi, corse in piazza; e pieno d'immoderato ardore, levando al cielo con alti viva il nome de' congiurati, chiedeva la morte dei figliuoli del tiranno. In quel mezzo Caterina, la donna del Conte, femmina di ardimento e di animo grande, data coi figliuoli a gente che la guardassero dal furor della moltitudine, la qual, saccheggiate le case, volea infierire contro di essa, su campata. Lo che non si fe' già per pietà, ma per aver mediante lei la fortezza, la quale era guardata da sufficiente presidio; conciossiachè quelli che eran dentro, comunque i congiurati minacciassero di adoperar la forza e le armi, o di assediarli, protestavano di non volerla cedere, se dalla Contessa non ne aveano il comando. Fu imposto dunque a Caterina di ordinar che la rocca si rendesse. Allora ella, vedendo l'opportunità che le si presentava, promise di obbedire, quando la lasciassero entrare e parlare ai soldati, alla cui fede era stato consegnato il castello. E perchè i congiurati non avesser sospetto, voleva che in pegno della fede sua i figliuoli, che già erano nelle loro mani, ritenessero. Si credè alle sue parole, e agevolmente le fu permesso di entrare. Come fu dentro, quantunque vedesse i congiurati e quella moltitudine tutta d'accordo armata per espugnar la fortezza; di là dove conosceva di esser in sicuro, con terribili e sdegnose parole, di morte e di ogni più grave supplizio minacciandoli, imponeva loro di posar l'armi e di levarsi di lì; dichiarando che quanto prima, se non obbedivano, avrebbe fatto ad essi pagar cara quella loro tanta empietà e scelleratezza. E siccome le facevano intendere che, se non avesse subito dato loro in mano la rocca, avrebber fatto crudele strazio dei figliuoli sotto i suoi occhi; colei per l'odio e per la collera più non sentendosi madre, rispose: si pigliasser pure i figliuoli: natura l' avea così provveduta, che se quelli dovesse per ingiuria di nemici perdere, saprebbe bene come rifarne degli altri. Avendo la donna governate in tal maniera le cose con somma accortezza, ed essendosi mantenuti fedeli con l'autorità sua i soldati, siechè non

essent, coniurati, qui ut certos se hostes habituros, ita nihil sibi praesidii (quod speraverant) a Pontifice affuturum animadverterent: dominum extinxisse, minime dominationem sustulisse, videbantur: quam ut effugerent, relicta urbe se in Tifernates receperunt. Cum Catherina consilio atque audacia amissum viri morte Principatum brevi recuperasset: multitudine etiam favente, quae mutatione consilii redimere inconstantiae crimen conabatur: de iis quaestionem habere instituit, quibus auctoribus post virum interfectum, erat tumultus excitatus. Ad hunc modum variis in illos constitutis suppliciis, qui comprehensi convictique essent absentiumque bonis publicatis, acerrime, ut se facturam praedixerat, viri mortem est ulta. Ex eo tumultu Florentini occasionem nacti recte Reipub. administrandae, Pancalduli arcem ad Santernum flumen in Apennino positum castellum, a Hieronymo olim civitati interceptum, recipiunt.

Iam Faventiae Galeotum Manfredum urbis principem uxor, ut diximus, certis hominibus in illius necem adornatis, interfecerat. Is aliquot ante annis bello intestino, quod cum Carolo fratre gesserat, victor Principatum occupaverat: homo praeter militiae gloriam, neque ineruditus, et quae erat in viro principe, significatio virtutis, cum primis doctorum hominum studiosus. Eum uxor cum se gravi morbo correptam simulasset, in abdita cubiculi parte interfectoribus collocatis, ad se invisendi causa advenientem, interficiendum curaverat. Causae variae ferebantur: alii id viri odio, quod nobilium feminarum consuctudine liberius uteretur, quam matrimonii iura postularent; alii patris imperio, qui cius urbis ditioni per generi mortem immineret, tribuebant. Cum quanquam illa una cum Astorre parvo filio occupata arce, se acerrime adversus concitatam multitudinem tueretur, Ioannes pater qui intelligeret, non illam facile posse tanti sceleris invidiam perferre, fluctuante adhuc eo tumultu civitate, armatorum multitudine septus, illi

pensassero a consegnare il castello, venne la nuova che Lodovico Sforza, zio di Caterina, mandava dal Ducato gente in ajuto della nipote. Laonde i congiurati, prevedendo che avrebber da farla con nemici certi, e che non potrebbero essere, come avevano sperato, dal Pontesice soccorsi; ben si avvidero d'avere spento il tiranno, ma non già la tirannide: e per campare da essa, lasciata Forlì, ripararono a Città di Castello. Così Caterina ricovrò quasi subito col senno e coll'ardimento suo il principato che per la morte del marito le era stato tolto; e col favor della moltitudine, la qual col mostrarsi mutata si studiava di riparar la colpa dell'incostanza, fe' ricerca di quelli che dopo l' uccision del Conte avean levato il popolo a tumulto, condannò a varii supplizii quanti ne potè aver nelle mani e come rei convincere, confiscò i beni de' fuggiti, e con ogni più aspro rigore, secondo la minaccia fatta, la morte del marito vendicò. I Fiorentini, prendendo da quel trambusto l'occasione di giovare alla loro Repubblica, ricuperarono la rocca di Piancaldoli, posta nell'Appennino presso il Santerno e stata loro dal Conte per lo addietro occupata.

Anche in Faenza, come sopra abbiamo accennato, era stato morto dalla propria donna, mediante certi suoi confidenti da lei apparecchiati a quest' essetto, Galeotto Manfredi. Costui, alquanti anni avanti, vinto in guerra civile Carlo suo fratello, si era fatto Signor di Faenza: uomo che, oltre ad essere conto per gloria d'armi, era anche letterato, e prestava ai dotti precipuo favore, lo che in principe quale egli era significava virtù. La donna sua simulò certa grave infermità; e quando Galeotto venne a visitarla, lo fece ammazzare, avendo nascosi in quella camera gli ucciditori. Varie di questo fatto correa voce fossero state le cagioni : ed altri ne incolpavan la costei gelosia, perchè Galcotto trescava con le gentildonne più liberamente che ad ammogliato convenisse; altri l'imperiosa ambizione di Giovanni Bentivogli padre della donna, il quale con la morte del genero voleva insignorirsi di Faenza. Ella dopo tanto omicidio si fuggi nella rocca con un suo piccolo figliuolo detto Astorre, ed animosamente contro la moltitudine concitata si difendeva: ma non

auxilio venit. In his erat Bergaminus quidam, qui singulari virtute alque industria ad honestiores militiae ordines evectus, per ea tempora Ludovico Sfortiae merebat. Iam cum Faventiam Antonius Bosculus venisset, Florentinae Reipub. Legatus, quod optime semper civitati cum Galcoto convenisset, nondum etiam plane sedato tumultu, de statu civitatis constituendo communi consilio agebat. Id cum intentius fieret, novus tumultus repente excitatur. Ex Lamonis valle ( ab Anemone fluvio dicta videtur, quo influente Faventia dirimitur) agrestes et montani homines, magna multitudine collecta, exciti ad urbem venerant: nomine ut Principis caedem ulciscerentur: re quidem vera, ad praedandas diripiendasque locupletum domos, quorum maxime erant nomini et causae infesti. Ab his Ioannes Bentivolus captus, Modilianum adducitur, quod vetustum Aemiliae castellum Mutilum appellatum credunt, et custodiae traditur. Bergaminus ac ceteri comites, se acerrime adversus agrestium vim defendentes, cum multo numero inferiores essent, intersiciantur. Ea res cum esset Florentinis nuntiata, pupillo accepto in fidem, ac cura urbis et Principatus suscepta, sua auctoritate obtinuerunt, ut Ioannes cum filia vidua e custodia emitteretur, magno ille quidem vitae periculo defunctus. Paulo post, id enixe Faventinis postulantibus, eius urbis procurationem Veneti susceperunt: qua ex re Iulius Secundus Pontifex, tegendae cupiditatis occasione arrepta, magno excitato in Italia incendio, Europam universam funesti belli face inflammavit.

Iisdem fere temporibus Senae, cum post Alphonsi profectionem, ut iam antea demonstravimus, nihilo res quietiores fuissent: tandem victa plebs perniciosis civium contentionibus, iis civitatis Principatum ac Reipub. administrationem concessit. Nec multo postea Pandulphus Petrutius, mortuo Iacobo fratre

le sarebbe bastato, se Giovanni, il quale ben prevedeva che l'odio in che era venuta per tanta scelleratezza l'avrebbe oppressa, non fosse giunto mentre la città era in subbuglio ad ajutarla con assai armati. Fra i quali era un certo Bergamino, uomo per virtù e bravura singolare inalzato ai più onorati gradi della milizia, uno allora dei condottieri del Duca di Milano. Ed essendo venuto a Faenza Antonio Boscoli Commissario Fiorentino, perchè sempre la città era stata d'accordo con Galeotto; non per anche quietata la sedizione, parlava con que'due del modo di ordinare il governo della terra; quando svegliatosi un nuovo tumulto nel più bello di quelle pratiche, gli uomini di Val di Lamona (questa valle era per avventura detta così dal Lamone, dal quale è bagnata e divisa Faenza) villani e montanari corsero in gran numero a quel rumore popolarmente, col pretesto di voler vendicare la morte del Signore, ma in realtà per rubare e saccheggiare le case dei ricchi, al cui nome e alla cui causa più che ad altro erano avversi. Fu preso da costoro Giovanni Bentivogli; e a Modigliana, che è un antico castello della Romagna, il quale si crede che un tempo fosse detto Mutilo, fu condotto e imprigionato. Bergamino e gli altri suoi compagni, che virilmente contro quei villani si difendevano, non potendo contro tanti alla difesa bastare, furon morti. Poichè questo caso intesero i Fiorentini, messero sotto la loro tutela il pupillo, preser cura della città e del pubblico reggimento, e poterono con la loro autorità liberar Giovanni, così campato da grave pericolo, e la vedova sua figliuola. Poco dopo, per far paghe le sollecite preghiere dei Fiorentini, i Veneziani si tolsero la protezione di quella città: e fu questa la cagione che alle troppo calde brame di Giulio II Papa servì di pretesto per isvegliare in tutta Italia quel grand' incendio, onde con funesta guerra prese fuoco l' Europa.

Quasi nel medesimo tempo, non essendosi fatte in Siena dopo la partita di Alfonso più quiete di prima le cose; finalmente la plebe spossata dalle perniciose contese dei nobili, lasciò a questi la signoria e il reggimento del Comune. Nè molto corse che Pandolfo Petrucci, morto Jacopo suo fratel maggior, parte col

grandiore natu, partim obsequio et indulgentia, partim largitionibus et muneribus sibi populi studiis conciliatis, neque magnopere contradicente Nobilitate, quae fessa magnitudine malorum otium et concordiam respiciebat, rerum potitus est.

At Florentini Liqustico bello confecto usque ad Laurentii mortem (ea incidit in octavum Pontificatus Innocentii annum ) iam illius auctoritate et consilio pace in universa Italia parta, ut nunquam antea maiorum memoria auctoritate et gralia inter omnes Principes Italiae florebant. Nam ad civitatis statum et populi libertatem confirmandam, duo illa summo studio egerat: et ut aequabilitas in civitate, summa servaretur, nemine inter multos ita eminente privata fortuna, ut formidabilis civitati esset, ipse iam moderatione et aequitate superata hominum invidia: et ut Etruriae iunctae foedere Reipub. tanguam obiecta propugnacula externis hostibus, otium et concordiam civium tuerentur. Ad hunc maxime modum, cum Florentinorum invidiosa potentia omnibus Etruriae populis, minus quietura ab armis videretur: Lucenses, Perusini, Senenses, Tifernates, Bononiae ac Flaminiae civitatum Reguli omnes, ita unius hominis auctoritate et gratia in side continebantur: ut si spem civium (quod probabile erat) illius vita aequasset, haud desperarent, tutam adversus vim omnem civitatem, atque invictam. concordia ordinum et consensione futuram. A Ligaribus, quorum magna erat potentia, utcunque in Rempub. male animati essent, nihil habebant, quod formidarent: iam bello victis, ac Sergiano et Petra Sancta duobus oppidis, tam opportunis ad omnem eorum impetum et vim arcendam, illis ademptis. In mediis Apennini iugis Florentiolam castellum munierant, quam tanquam arcem oppositam Bononiensibus haberent, si quid adversus Rempub. per vim molirentur. In Senensium finibus ( Poqium Imperialem quem appellant) civitas cum instaurare coepisset, ne qua ex parte Respub. praesidiis nudata subitis hostium incursionibus pateret, maxime securitati suorum prospexisse videbatur.

suo usare ossequioso e benigno, parte con regalare il suo, avendosi conciliato il favor del popolo, senza che molto gliel contrastasse la nobiltà, che stanca dei suoi mali bramava anch'essa pace e concordia, di Siena si fe' Signore.

Ma i Fiorentini, compiuta la guerra di Serezana, fino alla morte di Lorenzo (che cadde nell'anno VIII del Pontificato d'Innocenzo) posate mediante il senno e l'autorità di lui in tutta Italia armi, per riputazione e per credito fra tutti i Principi d' Italia fiorivan di modo, che non ve ne era fra i maggiori memoria. Perciocchè egli, all'effetto di fermar lo stato della città e la libertà del popolo, a due cose aveva inteso con tutto studio: a procurar cioè che fra'cittadini si serbasse l'eguaglianza che si poteva maggiore, sicchè niuno fra i molti sovrastasse agli altri nella privata fortuna per modo da diventar formidabile, mentr' egli con la moderazione e con l'equità sua avea superato l'invidia; e a far che le città di Toscana collegate con il Comune, come baluardo opposto ai nemici, mantenessero la tranquillità e la concordia. Il perchè, mentre prima pareva che poco fosse per quietar dalle armi la potenza di Firenze odiosa a tutti i popoli circonvicini; quei di Lucca, di Perugia, di Siena, di Città di Castello, di Bologna e tutti i Signori della Romagna eran talmente contenuti per l'autorità e per il credito di un solo; che se la vita di lui fosse stata lunga quanto i suoi cittadini probabilmente la speravano, Firenze, mediante la concordia dei cittadini, ben avrebbe potuto esser invitta e sicura contro ogni violenza. Nulla dal canto dei Genovesi, benchè questi poderosi fossero e avessero cattivo animo, avea da temere, essendo già stati vinti, e avendo perduto Serezana e Pietrasanta, due castelli opportunissimi a respignere ogni loro impeto e assalto. Nel mezzo dell'Appennino si aveva affortificato Firenzuola, che stava come rocca opposta ai Bolognesi, se mai qualche assalto meditassero ai danni dei Fiorentini. Dalla parte che guarda Siena, essendo stato instaurato e reso fortissimo quello che chiamano Poggio Imperiale, affinchè da nessun lato il Comune non fosse esposto senza difesa alle subite correrie dei nemici, si era per avventura benissimo provveduto alla sua sicurezza.

Quo rem minus inchoatam absolveret Laurentii mors fuit impedimento: quae postea minime aut suo aut Reipub. tempore consecuta est. Atque haec quidem foris: domi cum iam ob belli diuturnitatem (id quod necesse fuerat, in magna improborum hominum licentia) dilapsa omnia fluxissent: sensim oblitos homines otii et pacis artium, ad respiciendam magistratuum auctoritatem, legibus et iudiciis constitutis, revocavit. Ița egentium ac perditorum hominum audacia coerceri, et fides retineri, ab infinita hominum cupiditate vindicata, non magno negotio potuit, quae in expectatione rerum novarum fere concidisset. Nam ad belli sumptus perferendos, cum difficillimis Reipub. temporibus saepe privatorum cupiditas maior esset patriae charitate, inventi sunt, qui illius auctoritatem sequuti, quinquaginta atque eo amplius numum aureorum millia civitati expensa ferrent.

Tueri autem publicam fidem hac inita consilii ratione instituit: ut cum ex mutuis sumptis pecuniis civitati suppeteret quantum satis, esset ad gerendum bellum: ex aerario, cui administrando praeerat, tantundem aequis pensionibus persolvendum curaret. Interea ne privatis beneficentia usis in civitate sublevanda, publica incommoda fraudi essent: quibus aut crediti nomine, aut muneris et stipendii Respub. deberet, et propterea decoxissent, iis auctor ut ad diem solveretur, consequutus aequitatis et moderationis laudem prospexit. Mercaturam, cum longo usu rerum esset animadversum, ex eo tanquam uno capite et robur et nervos omnes in Rempub. deduci: quandiu per publica negotia licuit, quod magno praesidio praeterea esset ad domesticam po-

Che a tanto belli incominciamenti non potesse risponder l'esito, ne fu cagione la morte di Lorenzo, la quale poco dopo seguitaron tempi per la sua gente e per la Repubblica infelici. Le cose già dette il Medici operava fuori : in patria poi, siccome per la lunga durata della guerra (lo che doveva avvenire in gran licenza de' cattivi) tutto era volto a corruttela, rimesse a poco a poco in onore le leggi e i tribunali; e gli uomini prima dimentichi delle arti della pace a riverir l'autorità dei magistrati richiamò. In questo modo si potè senza gran pena frenar l'audacia della canaglia, e mantenere a dispetto delle avare sterminate cupidigie la fede pubblica, la quale nell'aspettazione di cose nuove era quasi caduta. E per quel che riguardava le spese della guerra è da notare come, in quei tempi difficilissimi per la cosa pubblica, nei quali sovente l'avidità dei privati ne poteva più della carità della patria, vi ebber taluni che, per la fiducia che avevan nel Medici, prestarono al Comune cinquanta mila fiorini d'oro e più. Ed egli per parte sua, all'effetto di mantener la fede pubblica, provvíde che quanto la città prendeva in prestito per far la guerra, altrettanto dal pubblico tesoro per lui amministrato fosse in convenienti rate restituito. E frattanto, affinchè i pubblici mali non recassero danno ai privati che avevano adoperata la loro beneficenza in ajuto della città, provvide con l'autorità sua che si pagassero puntualmente quelli, ai quali il Comune a titolo o di debito o di dono o di stipendio doveva dare, e che per non essere stati soddisfatti avevan finito il suo; per lo che ebbe lode di uomo giusto e moderato. Reputò necessario esercitar la mercatura quando i pubblici negozii glielo permessero; sì perchè per lunga sperienza avea conosciuto che da essa come da un sol capo derivava ogni forza e ogni nervo nella Repubblica; sì perchè si argomentava fosse di grande ajuto a mantenere la domestica sua potenza. Perciocchè assai ambizione egli celava fra virtù somme, le quali i suoi successori non sempre con eguale studio coltivarono, benchè fossero in imperio e potenza pari alla sua; e volea guadagno dalla mercatura, per aver modo, se mai dell'ambizione sua un po' gli animi si offendevano, di placarli

tentiam tuendam censeret, necessario exercuit. Cupiditas enim ita latebat inter maximas virtutes, quas non eodem studio semper posteri excoluerunt in pari potestate atque imperio positi, ut si qua ex ea existeret offensio, ea muneribus et largitionibus redempta tolleretur. Quam recte visus esset securitati suorum prospicere Petri Medicis filii temeritas declaravit, qui fortunae paternae magis, quam virtutis heres, cum regnum minime obscure in libera civitate exerceret, magno id quidem Reipub. incommodo, sed suo exitio et ruina, amisit. Supremo vitae suae tempore optima ratione mercaturam improbare visus est: magno aere alieno dissoluto, quod ipse culpa suorum contractum, illi effusis eius largitionibus causabantur, quas domesticae opes minime animo pares non ferrent. Ad agros colendos ita animum convertit, ut superius institutum plane tamen negligi a privatis noluerit. Itaque praeter ceteras artes, quae sunt vitae hominum usui atque ornamento, lanae et serici textrinas, quibus maxime artibns in ea civitate alitur plebs, et auxit studio, et gratia atque auctoritate provexit. Hinc ad conformandos civitatis mores conversus, liberalium Artium instaurandarum curam suscepit, Pisis opportuna maxime civitate, quo plures suo beneficio comprehenderet, Gymnasio instituto, ac claris hominibus sapientiae studiis amplis praemiis excitatis, qui Iuris civilis prudentiam, et Philosophiam ac ceteras liberales Artes profiterentur. Florentiam praeterea eruditos homines conduxit, atque in primis magni nominis, qui iuventutem licentia vitae et luxuria diffluentem instituendo, ad honestiores vitae rationes revocaret. Ex quibus apud se magno in honore habuit Christophorum Landinum, et Marsilium Ficinum, quorum uterque exactae iam aetatis cum Cosmo avo vixerat: tum Demetrium Calchondylam, Angelum Politianum, Marullum Trachaniotam', Ioannem Picum adolescentem, praeter generis nobilitatem, excellenti quadam eruditione clarum, qua sibi Phoenicis nomen consensu doctorum hominum quaesivit. Hos quidem, cum a Repub. otium esset, solitus adhibere, cum de rebus aliis gravioribus, tum maxime de iis, quae ad religionem

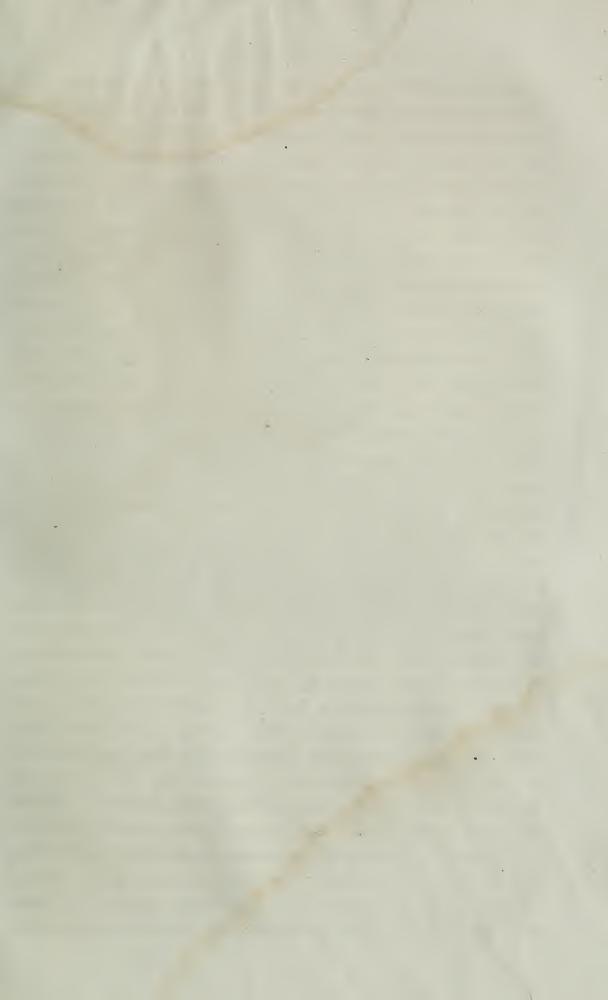



(ANCELO POLIZIANO)

Reicavato da un ritratto nell' T.e\_R. Galleria di Tirense

coll' esser largo in donare. E quanto bene avesse Lorenzo provveduto alla sicurezza dei suoi il dette a divedere la sconsigliatezza di Piero suo figliuolo; il quale, erede più delle fortune che della virtù paterna, perdette, con grande sciagura del Comune e con suo precipizio e rovina, quell'imperio che apertamente in città libera esercitava. Parve che nell' ultimo tempo della vita più non piacesse a Lorenzo il mercatare; e n'ebbe ragione: poichè dovè pagar gran debito, del quale egli dava colpa al disordine dei suoi ministri, e questi all' eccessivo spendere di lui; conciossiachè al troppo generoso animo suo la sostanza, benchè immensa, non fosse pari. Si volse egli dunque alle possessioni, ma per questo non volle che i privati le mercantili industrie trascurassero. Ondechè, per tacere delle altre arti che sono di utilità e di adornamento agli uomini, e con sollecite cure crebbe, e col favore e colla protezione sua fece progredire le arti del tessere la lana e la seta, che son quelle le quali singolarmente danno pane alla plebe si dette poi a ingentilire i costumi della città; e prendendosi per questo il pensiero di riporre in auge le ottime arti, in Pisa città opportunissima a quest' effetto, volendo col suo beneficio giovare ai più che poteva, stabilì uno Studio, dove invitò con larghissime ricompense uomini chiari per sapere, i quali della Giurisprudenza della Filosofia e delle liberali discipline ivi fossero professori. E oltre a questo non risparmiò spesa per tirare in Firenze persone per dottrina celebratissime : le quali, con istruire la gioventù abbandonata alla licenza ed al lusso, a più onesta maniera di vivere la richiamassero. Furon fra questi presso lui in grande onore Cristofano Landini e Marsilio Ficino, ormai vecchii, che ambedue avean già vissuto con Cosimo suo avo; e di più Demetrio Calcondila, Agnolo Poliziano, Marullo Tracaniota, Giovanni Pico, giovine che, oltre ad essere di sangue nobilissimo, era chiaro per una certa erudizione singolare, per la quale i dotti si accordarono a chiamarlo la Fenice. Questi, Lorenzo soleva chiamare presso di se quando le bisogne del Comune lo lasciavan riposare; e con essi intorno ai più gravi argomenti, ma specialmente intorno alle cose spettanti alla religione e

colendam pertinerent, et ad vitae institutionem, disserebat. Quicquid vero alii secus tradiderint, optime de religione sentire visus est: usque eo ut eos, quorum minus de ea recti essent sensus, aculeo etiam orationis perstringeret, minime inquiens mirandum esse, mortuos homines de animorum immortalitate, et de beata vita dubitare.

Ita domi forisque Laurentius Repub. constituta, decessit Pontificatus Innocentii anno octavo, Non. April 13. Multa illius mortem portendisse dicuntur, quae Etrusci scriptores, atque in his Angelus Politianus, parum necessaria illa quidem ad hominis excellentem virtutem significandam, diligentissime colligit. Ea quidem tempora sunt illius mortem consequuta, ut (quod semel iam diximus) pax illius virtute et consilio parta in Italia, eius morte extincta eadem concidisse videatur.

13. Par certo che il nostro Autore sbagli nell'assegnare il giorno della morte di Lorenzo. Il Fabroni ce lo dà morto la notte del dì 8 aprile, nella sua villa di Careggi. E con esso si accordano le memorie di quei tempi. Infatti in un Diario della Magliabechiana Cod. XVI. Cl. XXV, si legge = A dì 8 d'Aprile 1492 in Domenica, circa ore 5 di notte, morì il Magnifico Lorenzo di Piero di Cosimo de' Medici a Careggi d'età d'anni 44 non finiti ec.

FINIS.

al buon governo della vita, ragionava. E comunque altri abbiano lasciata di lui diversa ricordanza, pare che per rispetto alla religione sentisse ottimamente: sicchè anche motteggiava quelli dei quali intorno ad essa men retto pareagli il pensare, dicendo: che non era da meravigliare come uomini morti dell'immortalità dell'anima e della beata vita dubitassero.

Lorenzo, dopo aver tanto in patria che fuori ben fermate le cose pubbliche, morì il dì cinque aprile del mille quattrocento novantadue. Molti segni, per quanto dicesi, pronosticarono quest'accrbo caso; i quali gli scrittori Toscani, e fra essi Agnolo Poliziano, benchè necessarii al certo questi segni non fossero per far conoscere quanto era eccellente la virtù dì quel Grande, con tutta diligenza raccolse. La morte di lui seguitarono tempi tanto infelici, che, come un' altra volta abbiamo detto, la pace, la quale erasi ottenuto in Italia mercè la sua virtù e il suo senno, parve che al morir di Lorenzo Medici anch' ella morisse.

FINE.

A FULL VALUE OF THE PARTY OF TH

The state of the s

## SOMMARIO

## VOLUME PRIMO

#### LIBRO I.

Divisamento dello Storico pag. 3. - Principii di Firenze. Discordie fra i Grandi e i Popolani. 5. — I Grandi sono oppressi. 9. — Magistrato di Priori e del Gonfaloniere. 13. - Scaltrezza di Salvestro Medici. Movimento de' Ciompi. 19. -I Medici cominciano a soprastare. Principii di Giovanni dei Medici. Catasto. 21.— Niccolò da Uzzano avverso ai Medici. 25. - Brighe di Giovanni per assodar la potenza della sua Casa. Sua morte. 27. - Cosimo Medici prosegue l'opera del padre. 31. — Cosa pensassero e dicesser di Cosimo i suoi nemici. 39. — Cosimo è ajutato da Puccio Pucci e da Averardo Medici. Motti temerarii di costoro e di lui medesimo. 39. — I Medici voglion la guerra contro Lucca: i loro avversarii non la vogliono. Rinaldo degli Albizi tentato invano. 43. -Il Comune muove contro Lucca la guerra. I Medici la fanno tirare in lungo. Ambasciata di Lorenzo Medici a Milano sospetta. 47. — Rinaldo degli Albizi e Astorre Gianni non hanno colpa nel cattivo governo della guerra. Il Machiavelli è confutato. 51. - Neri Capponi è mandato al campo. I suoi savii disegni son resi vani da'Medici. Sciagurata prova per prender Lucca. Rotta de'Fiorentini. Altri rei fatti de'Medici. Si pensa ad abbassar questa famiglia. 65. - Cosimo è confinato, ma poco dopo è richiamato. 77. - I suoi nemici o son cacciati, o perdono ogni potenza. Egli diventa Principe di fatto, se non di nome. 79. - È celebrato al di fuori. Sua eccellenza nel consiglio. Sua accorta liberalità. 83. — La sua vecchiezza non è senza rammarichi. 89. — Vicino a morte lascia ricordi savissimi ai suoi amici e a Piero suo figliuolo. 91. — Cosimo muore. Condizione dell'Italia e di altri paesi d'Europa alla sua morte. 101.

## LIBRO II.

Diotisalvi Neroni pensa a ridur la patria in libertà. 109. — Piero, credendolo amico, si consiglia con lui. 113. — Diotisalvi gli dà un consiglio pernicioso, e Piero lo accetta. 115. — Lo Storico scusa l'operato dal Neroni. Sdegno della città contro Piero. 119. — Diotisalvi abbandona Piero. 123. — Chi fosse Luca Pitti,

come fosse salito in auge, come avesse usato il favore del popolo. 125, -Il Neroni conforta Luca Pitti ad unirsi con lui contro Piero. 133. — Il Pitti promette di farlo. Diotisalvi tira nella congiura Niccolò Soderini ed Agnolo Acciajoli. Perchè costoro fosser nemici ai Medici. 137. — Intenzione de' congiurati. Maritaggio di Lorenzo figliuol di Piero con Clarice Orsini. Crescon le querele contro Piero. 141. — Si danno feste pubbliche per levare il mal umore dalla città. 147.—Da queste si tolgon nuovi argomenti contro i Medici. 149.— Muore Francesco Sforza Duca di Milano. Galeazzo Maria suo figliuolo manda oratori a Firenze, per chiedere che sian confermati i capitoli i quali la città aveva col padre suo. 153. — Gli avversarii dei Medici si scagliano in Consiglio contro Galeazzo, e contro Piero che proteggeva la causa del Duca. 155.—Orazione di Piero in risposta ai suoi avversarii. 167. — Si levan più acerbe invettive contro i Medici. 189. — Piero entra in sospetto. I congiurati cominciano ad operare palesemente. 191.—Tengono una solenne adunanza per deliberar su quello che è da farsi. I più moderati consigliano che si aspetti il fine della Balìa. 193.— I più arditi vogliono opprimere i Medici subitamente. 199.-Non si accetta nè l'uno nè l'altro partito. Si rimette la cosa a Signoria nuova. 203. — Niccolò Fedini rivela ogni cosa a Piero Medici che provvede ai casi suoi. 203. -

#### LIBRO III.

Si rinnueva la Signoria. Niccolò Soderini Gonfaloniere. Vuol far gran cose, e non fa nulla. 211.—Piero profitta di quell'indugio. I congiurati risolvono di assassinar Piero. 219. - Piero sa tutto. I suoi amici lo consigliano ad operar arditamente. 221. - Piero scende armato da Careggi in Firenze. 225. - Pietà e coraggio di Lorenzo suo figliuolo. 225. - Sorpresa e sbigottimento dei congiurati. Sforzi di Diotisalvi per rianimarli. 227. — Niccolò Soderini fa prender l'armi a una parte della città. Conforta Luca Pitti a unirsi seco. 231. — Luca Pitti ricusa. 239. — Cagioni ond'egli è mosso. 243. — Sdegnose parole del Soderini al Pitti. 245. — La Signoria fa chiudere il Palazzo. 247. — I congiurati, vedendosi a mal partito, pregan la Signoria ad aggiustar le cose: ed essa ne deputa alcuni a Piero. 249. - Questi domandano al Medici il perchè della novità che egli avea fatto. 253. - Acerba risposta di Piero. 255. -Effetto del discorso di Piero. 269. — Le cose tornan quiete finchè è Gonfaloniere Bernardo Lotti. 273. — Succeduto a lui Roberto Lioni, i capi della congiura fuggono, o cercan soccorso da Principi d'Italia. 277. — Luca Pitti resta in Firenze. Altri storici raccontano con diverse circostanze il fatto già sposto. Considerazioni sull'operato di Luca Pitti. 279. — I Forusciti son dichiarati nemici del Comune. Si procede contro i loro attinenti. 293. - Miserabile condizione a che è ridotto Luca Pitti. 297. - Agnolo Acciajoli vuol placar Piero con una lettera. 299. — Risposta di Piero. 307. — L'Acciajoli tenta di vendicarsi. 309. - Il Neroni e il Soderini chiedono ajuto ai Vencziani. Loro orazione davanti al Senato. 311. — Risposte favorevole di questo. I Forusciti confortano, e inducono Gio: Francesco di Palla Strozzi a unirsi con loro. 319. —

#### LIBRO IV.

Il Senato di Venezia risolve di ajutar copertamente i Forusciti, e manda loro con truppe Bartolomeo da Bergamo. 325. — Diverse opinioni su questo fatto. 327. - Il Re di Napoli avverte il Duca di Milano delle intenzioni dei Veneziani. 329. - Il Re e il Duca mandano oratori al Papa per querelarsi de'Veneziani. 331. - Il Papa risponde freddamente. 335. - Il Re, il Duca e i Fiorentini fanno lega. 337. - Federigo di Montefeltro capitano de'Fiorentini s'indirizza verso Faenza per tenere indietro i Forusciti: è tradito da Astorre Manfredi. 337. — Guasta i costui dominii. 339. — Bartolomeo gli vien contro. Galeazzo e Alfonso annodan le loro schiere con quelle di Federigo. Varii campeggiamenti de'due eserciti. 341. - Quali fossero le armi di Italia in quei tempi. 355. — La Signoria si rammarica con Federigo dell'ozio dell'esercito. 359. - Essa fa sì che Galeazzo parta dal campo. 361. - Bartolomeo si avvede di un'insidia de'nemici, ma poi perde l'occasione di una vittoria. 367. - Si viene a giornata, e la vittoria rimane in dubbio. 369. -I Forusciti perdono ogni speranza. 373. — Alcune circostanze di questa guerra son riportate diversamente da altri storici. 375.- Nuove vessazioni in Firenze contro chi è riputato partigiano de'Forusciti. Piero ne sente rammarico, e si adopera come meglio può per cessarle. 379. - Riprende per questa cagione, e minaccia i suoi. 383. - Risposta che questi gli fanno. 393. - Piero per gastigarli fa pratiche con Agnolo Acciajoli per il ritorno de'Forusciti, ma in mezzo a quelle muore. Sua natura. 397. - Sisto IV eletto Pontefice. Ingrandimento della sua gente. 401. - Il Duca di Milano dà per donna 1 Giovanni Galeazzo suo figliuolo ancor fanciullo Isabella figliuola di Alfonso. 405. - Breve digressione sulle cose d'Europa. 405. -

# SOMMARIO

# VOLUME SECONDO

#### LIBRO V.

Lorenzo il Magnifico. Sua educazione. Sua natura. 7. - Tommaso Soderini ricusa il principato della città, e fa reverire l'autorità di Piero Medici in Lorenzo e in Giuliano figliuoli di lui. 13. - Suo bel ragionamento a questo effetto. 15. — Lorenzo e Giuliano son riveriti Principi. Senno di Lorenzo. 31. — Bernardo Nardi foruscito medita di ribellar Prato al Comune. 33. - S'impadronisce di Prato. 39. - Sua orazione al Magistrato. 45. - Divisa di far morire il Potestà. Questi gli promette di conciliargli l'animo de' Pratesi. 49. -Il Nardi perde tempo, è combattuto e preso. 57. - È condotto a Firenze e morto. 59. — Costumi depravati in Firenze. 61. — Viene in Firenze Galeazzo Duca di Milano. 65. - Feste a lui date. Rinnuova la lega coi Fiorentini, e si parte. 67. - Lorenzo ambasciatore a Roma a Sisto IV. è accolto amorevolmente. 69. – Nimistà fra Lorenzo e Sisto come nata. 73. – Querele dei Fiorentini contro Sisto, di Sisto contro i Fiorentini. 83. - Ribellione di Volterra contro Firenze. 87.—Oratori di Volterra alla Signoria. 99. — Tommaso Soderini consiglia si usi dolcezza verso Volterra: Lorenzo Medici rigore. 103. — Il consiglio di Lorenzo prevale. Sdegno de' Volterrani. Si preparano a resistere. 100. – Assedio di Volterra. Sciagura di questa città. 113. – Sentenza di Tommaso Soderini intorno a quest'avvenimento. 117. — Fatti di poco rilievo. Iacopo Ammannati Cardinal di Pavia. 121. — Niccolò Vitelli ribella al Pontefice Città di Castello. È assistito da Lorenzo Medici. 123. - Famiglia Vitelli. 27. - Frate Piero Riario. 129. - Lega del Papa col Re di Napoli contro Pirenze. 135. - Carlo di Braccio minaccia Siena, che è liberata per la mediazione de'Fiorentini. 139. -

### LIBRO VI.

Congiura contro Galeazzo Duca di Milano. 151. — È tramata da Gio: Andrea Lampognano, da Carlo Visconti e da Girolamo Olgiato. Ne è prima cagione Cola Montano. Colpe di Galeazzo. 153.—Come detta congiura fu preparata. 159. — Come fu eseguita. 169. — Il Lampognano e il Visconti son morti sul fatto; l'Olgiato è preso, e poscia condotto al supplizio. 173. — Altri fatti av-

venuti in quel tempo in Europa. 177.—Alcune cagioni prossime della congiura de'Pazzi 181. — Famiglia Pazzi. Loro parentela e loro nimistà co'Medici. 183. — Si pensa in Roma a levar di mezzo i Medici. Onte fatte ai Pazzi. Moderazione di Giuliano. 187. — La congiura è tramata. 205. — Si cerca il modo e il tempo di effettuarla. 215. — La si eseguisce nel Duomo di Firenze. Giuliano è morto, Lorenzo si salva. 227. — Il Salviati tenta invano d'insignorirsi del Palagio. 235.—Sforzi inutili d'Jacopo Pazzi per sollevar la città. 237. — Saccheggiamento dalle case de'Pazzi. Scempio dei congiurati fatto dal popolo. Supplizio di Francesco Pazzi. 243. — Misera ed ingiusta morte di Rinato Pazzi. Fine d'Jacopo Pazzi, e del Montesecco. 245. — Clemenza di Lorenzo. 251. — Riflessioni sull'esposta congiura. 253. —

## LIBRO VII.

Le truppe del Papa e del Re minacciano la Toscana. Il Papa interdice Pirenze 259. — Discorso di Lorenzo Medici al Consiglio. 163. — Il Cosiglio risolve di difendere i Medici sino agli estremi. 273. — Il Papa è vituperato dai Fiorentini. 273. - Querele del Papa contro di loro. 281. - Si muovon l'armi da ambedue le parti. La guerra incomincia con vantaggio del Pontefice e del Re. 285.— Torbidi nel Ducato. Mutazioni in Genova. 291.—Si ripiglia la guerra in Toscana. Vittoria dei Fiorentini nel Perugino. Loro rotta a Poggibonzi. 297. - I Fiorentini richiaman le genti loro dal Perugino. Altri campeggiamenti in Toscana. Colle è presa dai Regii. Si fa tregua. 313. - Firenze brama pace. 319. - Lorenzo si parte per Napoli all'effetto di ottenerla. 323. -Mutazioni nel Ducato. Lodovico il Moro ne divien Signore. 329. - Serezana occupata da Agostino Fregoso. 335. — Lorenzo arriva a Napoli. 337. — Suo discorso al Re. 339. — Si fa pace e lega tra i Fiorentini e il Re. 351. — Riforma del governo di Firenze. Inutile ambasciata al Papa. 353.—Malafede di Alfonso. I Turchi in Otranto. 357. - Altri oratori de'Fiorentini al Papa. 361. — Loro discorso per ottenere l'assoluzione dall'interdetto. 361. — Risposta del Papa. Firenze è assoluta 365. — I Turchi vanno via da Otranto. 377. - Guerra dei Veneziani contro Ercole d'Este, e del Re di Napoli e dei Fiorentini contro il Pontefice. 377.- Roberto Malatesta guida le genti del Papa contro i Regii, e offre loro battaglia. 385. - Discorso di Alfonso ai Regii. 387. — Alfonso è disfatto. 389. — Disegni del Papa sopra Città di Castello e sopra Rimini, fatti vani da'Fiorentini. 393. —

### LIBRO VIII.

Quasi tutti i Principi d'Italia sono in favor d'Ercole contro Venezia. Vicende varie di quella guerra. 403. — Discordia nel campo della Lega. Ercole è co-

stretto ad accettar la legge dai Veneziani. 413. - Città di Castello assalita dal Papa. Discordie dei Colonnesi e degli Orsini. 417. — Pace generale. Morte di Sisto IV. 419.—Elezione d'Innocenzo VIII. 425. — I Fiorentini fanno pratiche per riayer Serezana. 425.—Banco di S. Giorgio in Genova. 427.—Pietrasanta è occupata da Fiorentini. 431. — Aquila si solleva contro Napoli, e si mette sotto Roma. 443. — Guerra fra il Papa e il Re. Lorenzo contro l'intenzion dei più vuol che Firenze si dichiari per il Re. 447. - Suo discorso a quest'effetto. 453. - Ottiene il suo intento. Alfonso capitano de'Regii è disfatto. Pietosi officii del Medici verso lui e verso il Re di Napoli. 461. -Artifizii di Lorenzo per mettere il Papa alle strette. Si fa la pace. 465. — Slealtà del Re di Napoli. 473. - Amicizia fra il Papa e Lorenzo Medici. I Fiorentini richiedon nuovamente Serezana; ma i Genovesi non la vogliono restituire. 475. — I Genovesi tentano d'impadronirsi di Serezanello. Son rotti, e poscia perdono Serezana. 477. — Osimo si ribella al Papa per la fellonia di Boccolino; e ritorna poco dopo al dovere. 483. — Girolamo Riario, Signor di Forlì, è morto. Maraviglioso coraggio della sua donna. 485. — Galeotto Manfredi, Signor di Faenza, è fatto uccider dalla moglie. 491. - Pandolfo Petrucci Signor di Siena. 493. — Provvedimenti presi da Lorenzo Medici per la sicurezza di Firenze. Il Medici protegge le arti , le scienze e le lettere. 495. — Sua morte. 501. —

FINE.

# ORDINE

## CON CHE DEVON DISPORSI LE INCISIONI.

## VOLUME SECONDO.

| $G$ iuliano de'Medici $\ldots$              | PAG.   |
|---------------------------------------------|--------|
| Federigo d'Urbino                           | >> 113 |
| Galeazzo Sforza                             | » 149  |
| Cardinale Raffaello Riario                  | >> 22  |
| Alfonso di Napoli                           | 25     |
| Lodovico Sforza                             | , 529  |
| Sisto IV                                    | >> 40  |
| Isabella moglie di Giovanni Galeazzo Sforza | 41     |
| Caterina Sforza                             | 48     |
| Angiolo Poliziano                           | >> 49  |







